









Digitized by Google

# **STORIA**

# CHIESA METROPOLITANA DI TORINO

291. 59. 72.

1

## **STORIA**

# CHIESA METROPOLITANA

DI TOBINO

DESCRITTA DAI TEMPI APOSTOLICI SINO ALL'ANNO 1840

A SCA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

#### MONSIGNOR LUIGI DE' MARCHESI FRANSONI

ARCIVESCOVO 1:1 TORINO

CAVALIERE DELL' ORDINE SUPREMO DELLA SANTISSIMA NUNZIATA .

DECORATO DEL GRAN CORDONE DELL'ORDINE DE S9, MAURIZIO E LAZZARO ECC.

GIO, B. SEMERIA



TORINO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FONTANA

 Quid maius Patriae possetis impendere.
 quam virtutes, meritaque maiorum iniitanda vestris, laudanda extrancis, admirandaque prorsus omnibus exhibere?

> Collucius Salutatus concellarius Florent, ad Georgium Stella, in Prol. Annal. grn. Rerum Italicarum Scriptures, tom XVII. pag. 953.

no ite town

Con purmittions.

### Eccell." e Rev." Monsignore Arcivescovo

Se la presente Storia della Chiesa Metropolitona di Torino, che offre insieme riunite le gloriose gesta di tanti vostri prredecessori, appare per la prima volta al pubblico, a chi potrebbe mai intitolarsi, se non a Voi, Eccellenza Ree."? A voi che dalla Divina Provvidenza collocato siete su quella cattedra augusta, che si splendidamente illustrarono eglino colle più eccelse virtù e colle più sante dottrine? A voi, che della stessa venerevole dignità rivestito, diligentemente vi adoperate a seguitarne gli esempli? A Voi infiae che la prima idea în me destaste dell'opera, con aver fatto dipingare in una delle sale dell'arcivescovile palazza, la cronologica serie di tutti quei Vostri Antecessori?

Si precisamente, fu cotal vista che me ne diede l'impulso; e subito ricercai le più sicure memorie, antiche e moderne; domandai ai dotti nelle cose patrie i loro lumi, e ne vicevetti il più lusinghiero conforto a prosegnire.

La Dio mercè, il lacoro è compiuto, e sarò troppo avventurato, se non dispiacerà al l'ostro discernimento; più ancora tale mi riputero, se con l'offerta del libro l'i degnerete di accogliere l'autore con quei rispettosissimi sensi coi quali si pregia di essere

Di V. Eccellenza Reverendissima

Da San Filippo, questo giorno 16 di marzo 1840

Umil. no Divot. no ed Obb. no Serv. no Giovanni S. Semeria, dell'Oratorio.

# PREFAZIONE

Di tutte le parti della storia patria, quella che descrive la propagazione del Vangelo ne' popoli subalpini, la instituzione dell' episcopato, la erezione delle chiese e degli ordini monastici, la successione non interrotta de' sacri pastori, le loro imprese pel decoro della religione, per l'estirpazione dell' eresia, per tramandare di secolo in secolo sino a noi inviolabile il deposito del domma e della morale, sicuramente deve riputarsi la più rispettevole nella sua origine, la più santa nelle sue dottrine, e nei suoi effetti la più salutevole in tutti i ceti della civile società; quella perciò che a preferenza di ogni altra. letteraria o politica, merita di essere scritta con la massima veracità ed accuratezza, letta e studiata con la più seria attenzione. Ma questa parte di storia, si importante in tutte.

le sue relazioni, non era finora descritta intieramente dai suoi cominciamenti sino ai giorni nostri : e sarebbe oramai un'onta pel elero, se oggidì che gli studi della patria storia. mercè l'altissimo favore che a' medesimi concede l'ottimo regnante augustissimo Carlo Alberto, sono coltivati da tanti uomini egregi, sol la parte ecclesiastica rimanesse o negletta o non pienamente compiuta. Ferdinando Ughelli, Francesco Agostino della Chiesa, il Baldessani e il Brizio sono gli scrittori che di proposito impresero a trattare della storia ecclesiastica del Picmonte, da' primi tempi apostolici sino a quelli in cui vissero; ed hanno quindi prestato alle chiese subalpine un vantaggio inestimabile; nè potrebbesi, senza taccia di vituperevole ingratitudine, non rendere alle fatiche loro una somma lode. Ma forza è confessare, che molte scritture del Baldessani, non avendo veduto la luce, sono deperite : altre del Brizio rimangono manoscritte; e poi tutti insieme questi autori vissero in un secolo, in cui la sana critica non ancor troppo usavasi a ben discernere i veri da' falsi racconti; gli avvenimenti semplici non piacevano, e gli ammirabili s'insinuavano in tutte le leggende, i monumenti gennini o s' ignoravano o poco si consultavano, e quindi ne succedeva che, producendosi alla luce un nuovo corso di storia, d'ordinario molti vecchi errori si perpetuavano e ciccamente si credevano.

In questo stato di cose, sorgeva nel secolo ultimamente scorso Giuseppe Francesco Meiranesio di Pietra-Porcio, della provincia di Cuneo, il quale applicavasi con assidua diligenza allo studio della storia ecclesiastica; e tale e tanto progresso vi fece, che scoperte molte falsità fino allora

comunemente credute, rettificate le date degli avvenimenti, e solamente appoggiandosi a sicuri documenti, incominciò a dettare la storia religiosa di tutto il Piemonte, sotto il titolo di Pedemontium sacrum. Al saggio suo divisamento tutti applaudirono gli uomini dotti de' tempi suoi, ed alcuni ancora, ognuno, secondo le proprie cognizioni, gli somninistrarono importanti memorie fino allora inedite, cavate dagli archivi; fra i quali suoi cooperatori sono degni di speciale menzione Angelo Paolo Carena, il barone Vernazza, monsignor Costa arcivescovo. Diede il Meiranesio all'opera sua cominciamento con dettare la serie de' vescovi ed arcivescovi di Torino, e ben tre volumi egli scrisse della medesima; il primo de' quali egli pubblicò in questa città nel 1784, presso Onorato Derossi. Non sì tosto lo lessero gli uomini dotti, che unanimamente fecero plauso al benemerito autore, per aver ordinato con esatta cronologia la successione dei sacri pastori, ossia del principio e del termine del loro episcopato, descritto le veridiche loro gesta, e rivendicato l'onore di taluni di essi, che di false imputazioni erano stati difformati. Stavasi pertanto aspettando con avidità la pubblicazione del volume secondo, ma non ostante il voto comune, e sebbene dall' una e dall' altra revisione fosse già stato approvato, non comparve mai alla luce, senza che io ne sappia addurre la ragione. Il fatto è, che alla morte di lui, avvenuta in maggio del 1793 in Sambucco, ove per molti anni fu parroco, il prezioso suo manoscritto passò in proprietà del dottissimo dottore d'ambe leggi il teologo Bessone, bibliotecario della regia università, e dopo di lui del cavaliere prestantissimo Cesare di Saluzzo, governatore dei

ad alcuni suoi più confidenti amici il cavar copia del MS. di Meiranesio, ed una appunto di queste copie mi veune graziosamente imprestata. Del terzo tomo, che conteneva i documenti giustificativi, non si è trovata finora alcuna

carta.

Ora venendo io a dar contezza di questa mia produzione, dirò ingenuamente, che il Meiranesio ne' due volumi del suo Pedemontium sacrum è stato il mio maestro e la mia guida, ed i dettati suoi sono divenuti i miei, non già con farne io il materiale copista, o con voltarne dal latino una pretta traduzione italiana, ma bensì in quella maniera che i materiali di un bello casamento si trasportano non rare volte a costruire un nuovo edifizio, di maggiore o minor mole e di forma affatto diversa. Diffatti Meiranesio, narrando le gesta de' prelati torinesi, non toccò che assai superficialmente le relazioni ch'ebbero con i principi ed i sovrani del Piemonte : ed io invece, sulle orme del ven. Baronio e di Fleury, ho inserito nella presente opera tutto ciò di civile che necessariamente rischiarava gli affari della Chiesa. Del concilio provinciale celebrato in Torino sulla fine del quarto secolo, o, come altri vogliono, al cominciare del quinto, il Meiranesio disse qualche rapidissimo cenno: io ne riporto tutti i canoni, i quali trovansi nella collezione di Labbeo e dell'Ardoini. Intorno alla propagazione del Vangelo nel paese subalpino, o rispetto a' primi vescovi di Torino, ho creduto dovermi alquanto discostare dall'opinione del dottissimo antore, per le ragioni che in appresso io segnerò: più diffuso di lui io sono stato in alcune memorie de' nostri prelati, ed in alcune altre, abbastanza note, più ristretto; e finalmente ho aggiunto le notizie delle antiche abadie monastiche, e quelle pur anche degli uomini per santità o per dignità più insigni, che nella diocesi di Torino ebbero la nascita o la morte, cose tutte che ben divisava il Meiranesio di scrivere, ma l'agio non ebbe forse di farlo. Contuttociò, sarà sempre vero non aver io usato quel sommo studio che usò egli in ricercare tante carte seppellite negli archivi; e d'altronde al giorno d'oggi una tale indagine sarebbe presso che superflua, per essere stati posteriormente pubblicati tanti diplomi di storia civile ed ecclesiastica, per la maggior parte ignoti. Che se a buona ragione una storia dicesi nuova, allorachè narra per ordine de'tempi una serie di avvenimenti non mai pubblicati, o qua e là dispersi, oserei lusingarmi che la presente produzione possa in qualche modo aspirare a questo vanto, appunto perchè cavata in gran parte da carte MS., dagli ordinati della città, dall'archivio arcivescovile, compilato dal Torelli, ed in parte da que' diplomi che, di recente impressi, non sono volgarmente conosciuti.

Dopo aver io data contezza del fondo dell'opera, dirò del modo con cui è stata ordita. Due metodi si sono finora praticati nell' estendere un corso storico, l'inno precisamente cronologico, in cui s'interrompe la narrazione di un lungo avvenimento, e se ne ripiglia la continuazione in altro tempo, in cui fu completo. Questo metodo è stato seguitato da uomini sommi, dal Baronio, dal Fleury, da Muratori, che scrivevano anno per anno ciò che era accaduto, ed in ciò ritrovansi particolari vantaggi. Altri poi,

come Rollia, Racine, Tillemont ecc., hanno seguitato piuttosto l'ordine delle persone che delle cose, descrivendone continuatamente il cominciamento, il progresso ed il termine, la nascita, la vita e la morte; ma indicando sempre i diversi tempi del loro corso, ed approssimandoli all'epoca in cui fiorirono. Questa maniera è pur seguitata da altri valorosi scrittori, ed io l' ho ravvisata nel mio particolare più acconcia. Nè deggio tacere per ultimo, che questo lavoro non concerne soltanto al territorio dell'odierna arcidiocesi di Toriuo, ma quello di più che è compreso in grandissima parte nella diocesi di Saluzzo, di Fossano, di Pinerolo, di Susa e di Cuneo, che prima del 4 500 appartenevano di molto all'episcopato torinese.

Io non so cosa promettermi dell'esito di quest' opera, ma comunque possa essere, spero che potrà almeno servire di forte stimolo ad altri migliori ingegni per iscrivere delle cose nostre ecclesiastiche, con maggior merito. So per altro che, non fidandomi di me stesso, ho sottoposto il mio MS, ad uomini dottissimi, amatori e scrittori benemeriti di cose patrie, e per tali io nomino, a titolo di giusta riconoscenza, i gentilissimi cavalieri Luigi Cibrario e Domenico Promis, profittando de' loro lumi e delle loro osservazioni. Che se tuttavia mi fossero sfuggiti errori, la urbanità gli avvisa, la sola maldicenza li vitupera, ed una retta discrezione, prima di condannarli, consulta le fonti alle quali ho attinto, avendo io abbondato in citazioni sicure, per mostrar a tutti di aver ricercato diligentemente la veracità della storia, e sempre fuggita la esagerazione romanzesca.

Congression Congression

#### LIBRO PRIMO

#### 3 quattro primi secoli del Cristianesimo

 Quale religiono professavano i popoli Taurini e Stalatjini prima dell'era riristiana. Il I. Stabilimento perpogazione del santo Vangelo in Torino.

— Ill. I santi Solutore, Avventore ed Oltavio, martiri torinesi. – IV. Prime chiese di Torino. — V. I. In qual secolo abila avuto cominciamento l'episcopato di Torino. — V. Cali sua suoti il primo vecovo di Torino.

Tenescono di Torino. — V. Stato della primo vecovo di Torino.

scepati. — VIII. Quale la estemborio della diocesi torino.e. A. I. Niriti
e signoria de' vuscovi di Torino. — X. Sinodo provinciale celebrato in Torino circa il 400.

I. QUALE BELIGIONE PROFESSAVANO 1 POPOLI TAURINI E SUBALPINI PRIMA DELL'ERA CRISTIANA

Quella parte della Liguria e dell'antica Gallia Cisalpina, la quale dalla Dora Baltea si distende alle Alpi marittime, e a destra è chiosa dalla sommità delle Alpi che separano la Moriana e il Delfinato dal Piemonte, a sinistra dalle provincie di Vercelli, Casale ed Asti, formava in un tempo il territorio della Chicsa torinese (1). Nel secolo secondo dell'era volgare, quando comincia la storia ecclesiastica di questa contrada, essa era abitata da vari popoli, i quali ridotti a provincia romana, e compresi sotto il nome generale di Liguri e Cisalpini, avevano ciascuno come l'origine, così il nome differenti (2).

(2) Durandi, Piemonte Cispad.

<sup>(1)</sup> Ughelli, tom. rv: Meiranesio, Pedem. sac., n. tx.

Cominciando or io a dar un cenno della religione che professavano questi popoli prima dell' era cristiana, reputo inutil cosa il confutare la sentenza di quei eronisti, i quali vogliono gli antichi Taurini essere stati una colonia egiziana (1), es inver essi mierato le divinità portate seco dall'Africa, il qual culto straniero, giusta il sentimento di questi autori, fu quivi tollerato dalla romana repubblica; poichè da un mezzo secolo in qua, tutti sanno la venuta del principe Fetonte dall'Egitto alle sponde del Po essere una favola inventata da coloro che, mischiando le cose divine colle umane, si studiavano di rendere più auguste le origini delle eittà. Non trovaronsi mai sicure vestigia di culto egiziano in queste contrade; niuna pietra di stile egizio, ninn geroglifico; invece quanto si scoperse finora tra noi risguardante alla religione, è tutto romano, o sia perchè i Liguri ed i Galli di qua delle Alpi abbiano mutato I nomi delle loro deità ne' nomi delle romane, come fecero i Transalpini, o sia perchè la superstizione degli Aborigini sia stala distrutta da' conquistatori, sotto colore di abolire i sacrifici umani (2). Giove, Ercole, Diana erano le divinità più sovente invocate; ne san Massimo ne' suoi sermoni fa parola di altri rimasugli d'idolatria, salvo delle feste saturnali, de' sacrifici a Diana (3), delle magielle cantilene e grida, colle quali pretendeano i Torinesi alleviare la luna, quasi fosse in grande travaglio allorache ecclissavasi; anzi nel trattato che questo santissimo vescovo serisse di proposito contro gl'idolatri (4) non combatte se non la mitologia e filosofia grecoromana. Il Durandi (5) riferisce molte iserizioni trovate qua e la nel Picmonte, tutte in onore di romane divinità, e così scoprirono altri insigni archeologi (6).

#### II. STABILIMENTO E PROPAGAZIONE DEL SANTO VANGELO IN TORINO

Venne al mondo, nell'impero di Ottaviano Augusto, Cristo nostro Redentore, e la idolatria disparve. In qual secolo, e per mezzo di

- (1) Pingonio, Tesauro, Giroldi, Lanzoni ed altri.
- (2) Svet. in Claud.; Plinio, Hist. nat. xxxt. (5) Serm. xxx
- (4) Tract. contra paganos IV. (3) Piemonte Cispad.
- (6) Discorso sopra la introduzione della religione cristiana nella diocesi di Torino, scritto da T. P. B., ed inscrito nel Propagatore religioso di Torino, 1858, n.º 2 e seguenti.

quali nomini apostolici siasi diffusa ne' papoli subalpini, e segnatamente Taurini, la luce evangeliea, non è cosa focile a decidersi; però con tutta sicurezza può asserirsi, che questa annairabile mutazione non poteva farsi pè così presto, ne così facilmente, non deponendo gli uomini che gradatamente gli antichi pregiudizi, singolarmente in materia di religione, e non rinupziando se non con molta pena alle disordinate passioni che li predaminano, Neppure Roma, centro e sede delle arti e delle soieuze, e maestra di ogni umana saviezza, si disinganno intieramente a' miracoli e alla predicazione dei primi due santi suoi apostoli; continuò anzi la idolatria a regnarvi langamente, protetta dalle antiche leggi, dalle spade de' Cesari e dalle imposture de'sacerdoti pagani. Quanto difficultà non dovette superare l'imperatore Costauzo, allorelie venuto a Roma nel 377, volle distruggere il profano altare della Vittoria? (1) Fu ristabilito questo altare da Ginliano, esatto osservatore delle pagane superstizioni, ma Graziano lo fece anovamente demolire. Quante opposizioni non ebbe perciò egli a soffrire per parte di Pretestato e di Simmaco, due de' più ragguardevoli senatori? e quante doglianze non rinnovarono i romani sotto il grande Teodosio, che ogni culto superstizioso volle pur affatto abolito? Il mistero della Croce pareva follia alle genti, ne sapevano adorarla, Contuttoriò fu elevata sul Campidogllo, e Giove. Capitolino cadde infranto, ed il Panteon, antico monumento del Politeismo, non sussiste in pegi che per rendere omaggio alla verità della cristiana religione. Queste cose rapidamente in acconno, per dar ad intendere che nei

popoli subalpini, i quali de' Romani imitavano i costunii, osservavano le leggi, e adoravano le divinità, il cambiamento della religione doveva procedere con pari gradazione e con simili ostacoli.

Non vana congettura sara il dire, che sin dal primo secolo siasi diffusa nelle nostre contrade la predicazione del Yangelo, non già per mezzo di san Barnaha, il eui viaggio in Italia, malgrado tutte le ragioni addotte dal Sassi (2), è soggetto a gravissime difficoltà, ma per altri nomini apostolici. Ci assicura santo Epifanio (3), che il vangelista san Luca ebbe da san Paolo la commissione di venir in Italia e nella Gallia ad annunziarvi la eristiana religione « Huie (4) igitur praedicandi

<sup>(1)</sup> S. Amb. advers. Symmach, tom. 5, ep. 11, 12.

<sup>(2)</sup> Tota. 1, Series chron. hist. Archiep. Mediol .. (3) Haer. 31, n. 11,

<sup>(4)</sup> Lurene.

 evanagelium munus est creditum; idque ipse prismum in Dalmatia,
 Gallita, Italia et Maccdonia praestitit; sed in Gallia prae coeteris (4).
 Flenry, Ceillier è Tillemont appoggiandosi a questo testo, coucordano a dire essere venuto in Italia san Luca; e segnatamente nella Gallia Cisalpina, latende Tillemont.

Certissima cosa poi è, che in circa alla metà del secolo primo dell'era volgare, i Cristiani erano già sparsi in diverse provincie del romano impero, e nelle primarie città d'Italia, L'imperatore Claudio, senza distinguere i Giudei convertiti alla fede di Cristo, da quelli che perseveravano nell'antica legge, ed attribuendo a quelli ciò che era proprio di questi, aveva cominciato a bandire gli uni e gli altri da Roma: Judaos, impulsore Chresto, assidue tumultuantes, Roma expulit(2). Da Roma espulsi, si propagarono particolarmente in diverse regioni dell'Italia, e nella loro dispersione, come ben osserva Eusebio di Cesarea, i primitivi Cristiani non giacevano neghittosi, nè timidi osservatori della santa religione, anzi della medesima caldamente animati, facevano da per tutto l'uffizio di vangelista. Nè solamente in Roma, l'anno 64, cominciò Nerone ad infietire contra i fedeli, ma di più nelle provincie tutte dell'impero: per omnes provincias pari persecutione exeruciari imperavit, siccome dice Paolo Orosio presso il Pagi (3). Di tanti Cristiani espulsi da Roma, di tanti sacerdoti mandati dalla chiesa romana nel primo secolo in diversi paesi, come dice Flenry (4), può mai ragionevolmente supporsi, non esserne venuto alcuno fra noi, sin da que' primitivi tempi, a togliere l'errore, ad annunziarvi la cristiana religione? E chi non sa essere sempre stato il paese subalpino il più comune e battuto passaggio per andare nelle Gallie, sia quello delle Alpi Cozie che attraversava Torino, sia quello delle Graie per Ivrea? (5). Chi poi volesse monumenti conservatici o nelle storie, o per mezzo di altre scritture, di marmi, di templi ecc., pretenderebbe una cosa senza ragione, e la quale anche le chiese più antiche non possono sempre avere. Se Eusebio non ci conservava la lettera sopra i martiri di Lione, di essi non vi sarebbe memoria. Altre memorie moltissime de' primitivi fedeli perirono sotto l'atrocissima

<sup>(1)</sup> S. Epiph., editio Petavii, Coloniae 1682, lib. 11, tom. 1, \$ 11.

<sup>(2)</sup> Syet, in Claud., cap. 24.

<sup>(5)</sup> Pagi, tom. 4, pag. 49 e 34 ad an. 64. (4) Lib. 4, § 28.

<sup>(5)</sup> D'Anville, Geogr. An.; Durando, Piem. Cisp.

persecuzione di Diocleziano, il quale non solo del cristiano sangue era sitibondo, ma di tutte le scritture nostre, e degli atti de martiri fece diligente ricerca, e quanti scritti potè trovare, tutti diede alle fiamme.

Venendo al secondo secolo della Chiesa, noi troviamo prove abbastanza sicure e positive, che nel Piemonte il Vangelo era conosciulo do suservato. San Giustino, scriendo in generale della propagazione della cristinna religione, aveva detto non esservi nazione, neanco barbara, in cai non si offerissero sacrifici al Cristo crocifisso: « Ne umum quidem genus est mortalium sive barbarorum, sive grueco-rum, sive aliorum omnino... inter quos per nomen crucilità Jesu... supplicationes intar. (\* 1). Alla frase di Giustino va pienamente conforme quella di Tertulliano, il quale liberamento asseriva, che tante nazioni, le quali dalle armi romane non eransi potute conquistare, essequiose già prostravasa is Cristo: « Hispoinarum termini, et Gal-liarim diversae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, « Christo vero subdita etc. « (3). Osservinsi le parole: diversa nazioni delle Gallie; epopretò anche i Galli cisalpini.

Illustre apostolo del paese subalpino nel secolo secondo fu san Calimero, vescovo di Milano. Nelle lezioni del breviario ambrosiano leggesi di lui, che non solo la chiesa assegnatagli governo con la santità de suoi costumi, ma di più aver aggiunto a Cristo Signore con la predicazione tutta la Liguria, di cui il Piemonte antico faceva parte. La quale asserzione è confermata in un antichissimo codice della biblioteca Ambrosiana, in cui leggesi aver egli condotto quasi tutta la gente ligare all' aderazione del vero Dio e di Cristo crocifisso con la evangelica sna predicazione, e co' snoi illustri miracoli (3). Di queste conversioni informato il prefetto di Milano, scriveva al romano imperatore, trovarsi nella Insubria un certo Calimero, capo di tutti i malefizi, delle divinità nazionali nemico e bestemmiatore, che il debito culto loro aveva abolito, non solo nel distretto di Milano, ma di più in quasi tutta la Liguria, maleficiorum omnium principem. Deos per plateas temerarie blasphemantem, et totam pene Liquriam ab corum debito cultu avertentem (4). Mandò Cesare un rescritto, in cui ordinava

<sup>(1)</sup> In dial. contr. Tryph. (2) Lib. adv. Iud.

<sup>(3)</sup> Acta SS. Bolland. ad diem d. 34 julii.

<sup>(4)</sup> Bolland. come sopra, e Sassi vol. 1, pag. 24.

doversi punico di morte Calimero, e di fatti eroicamente incontrò il martirio, dopo aver retto la chiesa di Milano, dall'anno 158 sino al 191, o, come vuol Ughelli, al 187.

Dopo le cose finora dette, io son d'avviso aver errato Giuseppe Francesco Meiranesio, in asserire che i primi cominciamenti della fede cattolica ne' popoli Taurini deggionsi ripetere dall'età de' santi martiri Ottavio, Solutore ed Avvenzio o Avventore, come altri il dicono, ed essersi indi bene stabilita nel 324, allorachè Costantino promulgò la pace alla Chiesa: arbitror solummodo post datam a Costantino ecclesiae pacem in Taurinensium animis christianam religionem adolevisse, atque eiusdem initia a sanctorum Martyrum Taurineusium .... actate esse repetenda, se pur in questa cià non intendeva egli quella del primo e del secondo secolo(1). So il Vangelo era stato predicato e conosciuto tra noi ne' primi due secoli della chiesa, ne viene di necessaria conseguenza cho coloro i quali lo professavano, dovevano essere perseguitati a morte, che però vi dovean essero martiri nel Piemonte. La qual cosa espressamente io affermo contra il parere di un recentissimo scrittore, il quale ha asserito che non dovettero essere martiri tra noi (2), Ragionando secondo i principii da lui stesso ammessi ed illustrati , che sarebbe assurdo storico chi dicesse, che solamente dopo san Dalmazzo, a dopo i martiri Tebei, sia fra noi conosciuto il Cristianesima (3); che i Galli subalpini due secoli prima di Cristo erano stati ridotti in provincia romana (4), io conchiudo cosi: comandavano fra noi i romani magistrati, dunque per ragione del loro ufficio dovevano eseguire gli editti di proscrizione e di morte fulminati dagli imperatori contre ai seguaci del Vangelo. Nelle leggi delle xu tavole era proibito a' Romani di seguitar qualunque nova religione non approvata dal Segato; le quali leggi non essendo state rivocate che da Costantino, ne avveniva che sotto gl' imperatori suoi antecessori, benche dalla filosofia illuminati, dotati di cuor dolce, clemente e generoso, lo spargimento del sangue cristiano non cessava mai intieramente. Così appunto ben asservò il Muratori, e dopo di lui ampiamente dimostrò fra Vin-

<sup>&</sup>quot;(1) Josephi Francisci Meyranesii s. theolog. doct., Pedemonthum sacrum. Augustae Taurin, moccexxxiv, apud Honoratum De Rubeis, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Discarso sopra la introduzione della religione cristiana in Torino: Propagatore religioso, num. 8.

<sup>(5)</sup> Pog. 56 ivi.

<sup>(4)</sup> Pag. 18.

ceizo Giuseppe Afrenti dell'ordine del Predicatori, poi vescovo di Bavona, ed Indi arcivescovo di Genova (1).

Queste razioni sono avvalorate da una pregevole memoria che trovasi in un antichissimo codice della biblioteca Ambroslana, ove leggesi che « sotto Elio Adriano (il quale regno dal 119 sino al 139) « la Cristiana religione fu barbaramente travagliata in tutto il romano « impero, e singolarmente in quella parte d'Italia che dicesi Gallia « Cisalnina ». Pestifera Elii Adriani veratione per totum Romanum orbem, maximeque eu parte Italiae, quae Cisalpina Gallia nomen habet, Dei Ecclesia duriter quatiebatur (2). Una parte di questo preziosissimo codice può leggersi pressò i Bollandisti (3). Sotto i successori di Elio Adriano, non rimane luogo a dubitare che altre crudelta non siansi esercitate contro i fedeli in questa parte d'Italia prima del martirio de' Tebei, avvenuto nel Valese l'anno 286, o al più tardi nel 297, c che molte illustri palme abbia raccolto la religione nel Piemonte, Il sangue de' martiri, diceva Tertalliano, non che estinguere la fede, ne accende l'ardore, e diventa una feconda semente di nuovi credenti. La Chiesa cristiana, soggiunge in conferma il nostro san Massimo, si glorifica e si propaga a misura che crescono le corone dei martiri: Crescit Ecclesia, cum martyribus coronatur (4), Che se di tutti questi illustri testimoni della fede non possiamo aver oggidi chiara e distinta notizia, per la ragione di sopra recata, che Diocleziano fece abbruciare tutte le scritture, che dopo diligente ricerca pote ritrovare appartenenti alla Chiesa, tuttavia la divina Provvidenza ha voluto che di molti martirizzati nel Piemonte sia il nome venuto a nostra cognizione, e il loro culto da que' primitivi tempi sin al giorno d'oggi siasi gloriosamente propagato. Tali sono na san Dalmazzo alle rive della Vermegnana (5), sau Mombotto nella valle di Stura, san Magno In quella di Vraita, san Costanzo in quella di Macra, i santi Antonino;

<sup>(1)</sup> Ricerche storico-critiche intorno alla tolleranza religiosa degli antichi Romani. Genova, presso il Bonaudo, 1814.

<sup>(2)</sup> F. N., n. 246. (3) Acta SS., 51 julii, depositio sancti Calimerii.

<sup>(4)</sup> Homit. e. t.

<sup>(3)</sup> Nell'apostolate di san Dalmazzo in Auriate, ossia nella provincia di Saluzzo e di Curice, in Torino, in Alba ecc., nel secolo terzo, la scritto egirgiamente il Meirancisio nella via del santo. Torino 1792, Mulesti, "Storia di Saluzzo, tom. 1, pag. 38 e seg.

Marchisio, Giorio o Giorgio In quella di Susa, san Chiaffredo nelle adiacenze di Saluzzo, e assai più altri ancora che in differenti parti sono venerati come santi propri e particolari che in que' luoghi, sebbene in tempi diversi, hanno versato il proprio sangue.

#### III. SANTI MARTIRI TORINESI, SOLUTORE, AVVENTORE ED OTTAVIO

Non so qui intendere perchè tutti questi santi martiri, e segnatamente i nostri torinesi Solutore, Ottavio ed Avventore siansi attribuiti alla legione Tebea, siasi cioè voluto supporti venuti dall'Oriente. mentre con molto buone ragioni deggiónsi riguardare nostri nazionali, nati ed educati sotto il cielo subalpino, e come nella loro morte, così nella loro origine riputare nostra gloria e nostra corona. Perchè riputarli stranieri al Piemonte, mentre sin da' primi due secoli la cristiana religione era qui diffusa, e sin dal secondo secolo la persecuzione de' Cesari mieteva tra noi moltissimi martiri? Cominciò il Mombrizio ad accreditarli Tebei, ed il suo avviso fu seguitato comunemente; il Baldessani ed il Gallizia vi contribuirono pur grandemente, così che pare a molti anche oggidi una opinione stravagante il pensarne diversamente. Tuttavia io trovo che nomini di sommo ingegno e di vastissima sacra erudizione forniti ne dubitarono grandemente. Tali sono, per tacer degli altri, il Ruinart, il Tillemont (1) ed Ilnostro piemontese Brunone Bruni delle scnole pie in Roma, editore delle opere di san Massimo, sotto gli anspizi di Pio vi, le parole del quale sono le seguenti: non sum nescius vulgo eos, i santi Solntore, Avventore ed Ottavio, accenseri Thebanae legionis martyribus; nihil autem esse causae video, quamobrem ab aliis discedam (2). Diffatti non trovasi alcun antico martirologio che, riportando il martirio de' santi Agaunesi o Tebei, esprima il proprio loro nome, eccetto che di Maurizio, Esuperio, Candido e Vittore, siccome ben osservarono i Bollandisti (3), e nella nostra opinione maggiormente ci confermiamo, consultando gli atti autentici del loro martirio, che scritti furono da santo Eucherio, vescovo di Lione sul cominciar del secolo quinto, scoperti poscia nella polvere degli archivi, ove eransi dimenticati,

<sup>(1)</sup> Ruinart, Admon. ad acta ss. Mauritii et sociorum ad an. 286, num. 6, pag. 240, edit. Veron.; Tillemont, tom. IV, pag. 475 et in notis. (5) Ad diem 22 septemb.

<sup>(2)</sup> Pag. cxxv.

dall'eruditissimo padre Chifflet gesuita, ed inseriti finalmente nelle rispettive loro opere dal Ruinart, Fleury, Tillemont e dai Bollandisti. Ecco le parole di s. Encherio: « Haec nobis tantum de numero « illo martyrum Thebeorum comperta sunt pomina, idest beatissimo-« rum Manricii, Expoerii, Candidi atque Victoris: cetera vero nobis « quidem incognita, sed in libro vitae scripta sunt. Ex hac eadem. « legione fnisse dicuntur etiam illi martyres Ursus et Victor, quos « Salodoro (1) passos fama confirmat ». Il martirologio di Usuardo ascrive a' Tebei anche san Secondo (2). Se si prescinde di questi soli pochissimi, nol ignoriamo affatto il nome degli altri santi Tebei: sì faranno congetture arbitrarie, supposizioni gratuite, e non mai appoggiate a sicuri monumenti, dice Ruinart: Thebeorum martyrum nomina; si ea excipias quae ab Eucherio recensentur, nobis prorsus ignota sunt (3). Con quale ragione adunque si volle spogliare il Piemonte dei santi martiri suoi nazionali, per attribuirli ad una legione orientale, la quale non ci apparteneva nè per la nascita, nè per una lunga stazione? Non era forse essa da per sè abbastanza illustre, sicchè avesse di bisogno di essere arricchita delle proprie nostre glorie; ed ancera de' nostri santi torinesi?

Intorno a questo particolarmente può moltissimo illuminarci san Massimo. Or egli nella sua omilia, o sermone che debba dirsi, recitato in natale sanctorum Martyrum, parla longamente di questi chiarissimi campioni, come di tanti nostri cittadini che vissero fra noi. e ci ammaestrarono nella religione con la buona loro conservazione, e con la tolleranza erojca de' patimenti : exemplum enim nobis reliquerunt bene vivendo, conversationis, tollerandae fortiter passionis: noi li dobbiamo onorare con una venerazione particolare, per aver eglino versato il sangue in mezzo di noi, nella nostra città, nelle case nostre: et in nostris domiciliis proprium sanguinem profuderunt; e neppure con una parola ci lascia sospettare il santo vescovo che fossero Tebei, o nati in paese straniero. L'autorità di san Massimo è di tanto peso, conchinde il dotto editore di sue opere, che una maggiore non potrebbe desiderarsi: Hos cives fuisse Taurinenses Maximus praedicat, cuius certe permagni pendenda est auctoritas (4).

<sup>(1)</sup> Soleure nella Svizzera.

<sup>(3)</sup> Ruinart, pag. 239, edit. Veron.

<sup>(2)</sup> Ad diem 26 aug. (4) In pracf. pag. cxxv.

Il martirio di questi santi martiri credesi successo in quello spazio, che giace tra la porta d'Italia e la Dora, da dove i loro corpi vennero prestamente traslatati in un sito diametralmente opposto, cioè ove oggidì sorge la cittadella. E qui posteriormente fabbricossi un monastero che portò il nome di San Solutore, Narrano alcuni scrittori. che questo santo, ferito ma non ucciso in Torino, potè ancor sopravvivere e fuggire ad Ivrea, ove avendolo riconosciuto i Cesariani , gli trencarono dal busto la testa; che saputosi il fatto da una gentil donna di quella città, di nome Giuliana, fece portare quel sacrocorpo a Torino; che molte prodigiose maraviglie avvennero in questa traslazione: cose tutte che scritte da prima da Guglielmo vescovo di Torino, nel 900, si posson leggere in molti antori, e segnatamente nel Gallizia. Ma questo racconto non trova credito presso gli scrittori più illuminati, i quali con gindiziosa critica indagano la verità delle cose, anche comunemente asserite. Merita fra questi particolare stima Tillemont, il quale è di avviso che san Solutore sia stato nociso con gli altri due in Torino; nè io saprei contraddire alle ragioni che adduce (1).

#### IV, PRIME CHIESE DI TORINO

Sul luego della sepoltura de' santi martiri torinesti soleano i perimitri fedeli radanarsi all'orzione e di santo sagrifizio, e quel sito diventò un tempietto, siccome avveniva in tutti i luoghi della tetra, ove il martirio era seguito di un qualche fedele, ed ove le ruliquio de'santi martiri riposavano. Se questa prima chiesetta sia stata eretta da santa Gialiana, e se questa piinstima vedova fosse natirm d'Irragioni che dal Tillemont si ricavano nel luogo sopra citato: certissima cossa poi è, che di cess santa non sappiamo altar notizia, non il tempo che sopravvisse, non il luogo, non l'anno di sua morte: quid deinde sprii santeta Juliana, quanduti vizaril, quo amno, mense, diere obirrit, sunyama legimu (2). Le reliquie sue, siscome quelle de' tre santi nartiri torinesi, conservansi da tre secoli nella chiesa de' tiessuit, e di naltro luogo dovremo serviere della solenne lovo treslaccio.

<sup>(4)</sup> Hist. eccl., tom, iv., note iv., sur saint Solutor et ses compagnons, pag. 699. (2) Bolland, ad diem xin feb.

La chiesetta fabbricata da santa Giuliana reputasi pertanto il primo sacro luogo, in eni radunavansi i fedeli, anche in tempo degli imperatori gentili. Data da Costantino la pace alla cristiana religione, nel 324, e concessa la permissione a'suoi seguaci di erigere i sacri templi, o ristorare quelli ch' erano già stati costrutti, ut ecclesiarum aedificia redulo accurentur, vel ea que remanent reficiantur, et ubi necessitas postulavit, ex integro exaedificentur (1); nuovo chiese si fabbricarono in Torino, ove sulle rovine dell'idelatria la fede faceva ammirabili progressi. È certamente assai prima del 400 una vasta basilica sorgeva in questa città, essendosi in essa radunati a concilio più vescovi e sacerdoti dalle Galiie, oltre agii italiani: cum convenissemus ad Taurinensium civitatem, atque in eiusdem urbis ecclesia, auctore vel medio Domino, sederemus etc. (2). Una chiesa nuova si cresse da' fondamenti a' tempi del grande vescovo san Massimo, per opera di due cittadini torinesi, nominati l'uno Maiano, e l'aitro Vitaliano; e siecome anzi che facoltosi, erano piuttosto di searse sostanze, moito vi contribuì un ricchissimo conte, il cui nome non è giunto a nostra notizia. Finito il sacro edifizio, ne celebro il santo vescovo una solenne dedicazione, recitando al popolo un sermone che comincia: Legimus in sancto Evangelio cum centurionis cuiusdam servus (3). Di un' altra chiesa noi traviamo menzione nelle opere di questo santo padre, quella cioè in cui il vescovo radunava ed istruiva i neofiti alla solcone amministrazione del battesimo, ed in cui altre funzioni esercitava, proprie dei ministero episcopale, chiamata pereiò chiesa del battisterio di san Giovanni, e capo del vescovato torinese: caput taurinensis episcopatus, che ebbe in tempi posteriori diversa forma, e più insigne ingrandimento, siecome diremo a luogo più opportuno. Bastera qui accennare che vi si congiunsero due altri sacri edifici, l'uno ad onore del Santissimo Salvatore, e l'aitro di Maria Santissima, divisi da un muro anteriore, ma che in sostanza non formavano che un sol tempio: tres ecclesiae in unam coactae, non longe ab huius taurinensis urbis moeniis, asque infra ipsam civitatem (4).

Nuovo splendore si accrebbe alla chiesa de' santi martiri torinesi l'anno 495, per opera del vescovo san Vittore, il quale tal chiesa

(5) Serm. cva

<sup>(4)</sup> Litterae Costantin. apud Baron. ad an. 524.

<sup>(2)</sup> Acta convil. Tourin. Labbei.

<sup>(4)</sup> Meiran, pag. 56.

ampliò di un porticato, ornandola di eleganti lavori. E siecome Costantino avera permesso non solo di fabbricare nuovi tempii, ma di convertire i pagani alla forma ed al culto dei vero Dio, così eredesi che abbia fatto ciò il santo vessovo in riguardo al tempio di Disna, a quale in Torino grandemente veneravasi. Dia trasformazione di questa natura non è inverisimile, sapeadosi dalla storia ecclesiastica, che di cento luoghi tal cosa è avvenutà, ed in Roma segnatamente. Ma noi non abbiamo certi monomenti, node asserire che nel quarto secolo Il tempio di Diana siasi dedicato a san Silvestre, abbeachè cosa seritta e ripetata da molti eruditi comini. Ne può cavarsi di ciò alcuna prova dall'iscrizione che leggesi oggidi sulla facciata della chiesa di san Silvestro, ristorata dalla confraternita dello Spirito Santoriscrizione de seguenti termini i

DIANAE OLIM PROPANAM ARDEM
QUAM D. VICTOR
TAURINERSIUM PRIMES ANTISTES
D SYLVESTRO RECENS MORTUO
RITE EXPLATAM DICAVIT
SOCIETAS SPHRITES SANCTI
DIVINO AMORI LIAM SACRAM
MÁGRIFICE RESTAURABAT
ANNO MEXCUY

Imperocebè, come ben ósserva il Meiranesio (4), questa habbé a troppo moderna, per rilevarne un valido argomento: inscriptio ista recens nimis est, su tid comprobare quest. Il culto del papa san Silvestro uon comingiò che dopo il 400, siccome osserva il cardinale Bona (2): il suppostos su Vittore, pinno rescovo di Torino, di cui service la lapide, se pur fu al mondo, sarebbe morto intorno al 350 (3), cinquanta e più anni prima che la santità di quel romano pontefico ottenesse venerazione nella Chiesa. Ora qual fede merita una iscrizione che contiene ai enormi anacconismi? Se sia pol cosa certa che abbia esistito un san Vittore, primo vescoro de Torinesi, anteriore asan Massitto un san Vittore, primo vescoro de Torinesi, anteriore asan Massitto un san Vittore, primo vescoro de Torinesi, anteriore asan Massitto us anteriore asanteriore asanterio

<sup>(1)</sup> Pag. 55. (2) Lib. 1 Rerum liturg., c. 15, n. 2. (5) Meirau. pag. 55.

simo, diverso da quello di cui abbiamo scritto, che ingrandì la chiesa de' santi Martiri, lo vedremo nel capitolo seguente.

V. IN QUAL SECOLO ABBIA AVUTO COMINCIAMENTO L'EPISCOPATO
DI TORINO

In qual secolo sia stato instituito l'episcopato in Torino, non vi è finora chi abbia potuto saperlo, nè mai osarono gli storici, al mazionali che stranieri, fissarne con precisione il primo cominciamento: sorte comune ad altre antichissime chiese. Essendo coa certissima, come sopra abbiamo dimostrato, che sul prinoficiare del secolo secondo era stata non sol predicata, ma di più molto diffusa la cristiane religione in tutta la Gallia (clasipina, di cui Torino er una citti insigne; ervi ogni apparenna di eredese, che anche in quel secolo un qualche vescovo, per la missione del romani poatelle, discopoli immediati e successori de suiti apolitifi, sibata ivi lissato insegnimento et realdenzi. Sui Gregorio Tassutturgi chèe la secle in Nei-cesarca, ove appena condavansi diclassette cattoliei.

In somiglianti tenebre noi ci troviano, volendo indagare il nome del primo vescovo, se quello di san Vittore odi san Massimo: anche altri se ne possono supporre, finchè si vuole, guoram nomina, tusando una espressione di Ughelli, deferii fincidicase retustas, ma non pottemo acquistarue sicura dimostrazione. Il padre Brunone Bruni, nella vita che ha scritto e premesso also opere di san Massimo, chiama questa ricerca assai difficile: magna lis est se dopo aver riportato con somma erudizione ed accuratezza le ragioni di ambedue le sentenze, finisce senza profierire il proprio giudizio. Chi vorrà fondatamente di ciò istruiris, noi potrà far meglio che leggere attentamente questo scrittore diigentissimo.

VI. CHI SIA STATO IL PRIMO VESCOVO, SE SAN VITTORE

Ughelli nomina primo vescovo di Torino un san Vittore, e suppone che vivesse at principio del secolo quarto, ossia nel 510. Allaopinione di lui uniformansi quasi utti gli scrittori delle cose subalpine, distinguendo due vescovi di nome Vittore, e due del nome di Massino; la quale asserzione dall'uno all'altro ripetuta, sulla fine dell'ultimo secolo fu illustrata con diversi argomenti dal Meiranesio, come può leggersi presso l'indicato Bruni.

Tillemont, storico di quella critica che tutti sanno, propende molto a credere che un sol vescovo di nome Vittore (1) abbia retto la chiesa di Torino, cioè quello che, posteriore a san Massimo, fu compagno di santo Epifanio, l'anno 495, nella legazione a Gundobaldo re de' Borgognoni. Opina inoltre che i popoli taurini sarebbero stati da principio compresi nell'episcopato di Milano, indi in quello di Vercelli, e finalmente sul cominciare del secolo quinto avrebbero avuto il primo vescovo nella persona del grande san Massimo, L'opinione di Tillemont pare, al mio debol giudizio, la più verisimile. In fatti san Massimo ragionando delle lodi di santo Eusebio di Vercelli, lo chiama padre e pastore che rigenerò in Cristo i Torinesi : in Christo Jesu per evangelium nos gemuit; asserisce esser eglino debitori a lui dello splendore dell'ordine sacerdotale, dell'ortodossia della fede, della purità de' costumi, e checche altro di religioso dirsi voglia, il tutto essere derivato dallo zelo è dalla predicazione di santo Eusebio, siecome i ruscelli si diramano dalla sorgente; e questo sermone san Massimo recitava in Torino: quidquid in hac sancta plebe potest esse virtutis et gratiae , de hoc quasi quodam fonte lucidissimo omnium rivulorum puritas emanavit. Come avrebbe potuto qualificare i suoi uditori per figlinoli di Eusebio, se questo santo martire non fosse giammai stato proprio loro pastore? Si dira forse che si espresse così san Massimo in un lato significato, per essere stato Eusebio la colonna della fede cattolica nell'Occidente, siccome santo Atanagio lo era stato in tutto l'Orlente ? Benissimo un tale confronto; ma qual soda ragione d'interpretare le espressioni di san Massimo in senso esagerato, quando meglio si possono intendere in giusta significazione di termini? Qual ripugnanza a credere che l'episcopato vercellese si estendesse anche a Torino, mentre, giusta il Tillemont, estendevasi a Novara, ad Ivrea, e forse anche sino a Tortona? (2) rest ca . - is see | pri mail 1 150

Un valido argomento, che i popoli taurini à templ di santo Eusebio facessero parte di sua diocesi, si può dedurre dalla lettera pastorale, che il santo, rilegato in Scitopoli di Palestina per la persecuzione

<sup>(1)</sup> Hist. cecl., tom. xvr, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Notes sur saint-Eusebe de Verecil: note 11, tom. vu, pag. 772.

mossagli dagli Ariani, scrisse da quel luogo di suo esilio, l'anno 356, a' sacerdoti, a' diaconi, a tutti i sacri ministri e buoni fedeli. di sua diocesi col seguente indirizzo: Dilectissimis fratribus, et satis desideratissimis presbuteris diaconibus, et omni clero, sed et sanetis in fide consistentibus , plebibus Vercellensi , Novariensi , Hypporequensi, Augustanis, Industriensibus et Agaminis ad Palatium, nec non Testonensibus. Il venerabile cardinale Baronio con molti altri riportando questa preziosissima lettera, ommise gli Agostani, gl'Industriesi. gli Agamini, e scambiò il nome de' Testonesi in quello de' Tortonesi, essia Tortonesi. Ma questo errore in parte fu corretto da monsignor Giovanni Stefano Ferrero, vescovo di Vercelli, che fioriva a' tempi del Baronio, rilevando da una carta del suo archivio che dovevansi aggiungere, siccome abbiamo noi fatto: Augustanis, Industriensibus, et Agaminis ad Palatium (1), cioè al clero e al popolo di Aosta, a quello d'Industrio, città ora distrutta che giaceva salla sponda del Po, ove ora sorge la terra di Verelengo o di Verraa. Sotto il nome di Agamini, un insigne nostro scrittore intende gli abitanti di Gamenario, il quale era un castello nel Vercellese, famoso per un segnalato combattimento che ivi segui, nel 1345, tra i Provenzali e Giovanni marchese di Monferrato. Gli abitanti antichi di quel castello erano appunto gli Agamini ad palatium, a' quali, siccome agli altri principali suoi diocesani, santo Eusebio indirizzava la sua lettera (2) como carrel è como

Ma lo shaglio più rimarchevolo fu quello di essersi scambibio il nome de' Testonesi in quello de' Tortonesi; il quale erroro fu giuliziosamente avveritto dal nistro chiavissimo Terranico (3), so pertanto santo Eusebio nella sua lettera da Scilopoli nomina la pievunia di Testona fra quelle del clero di sua diocesi, se vince ni consequenza che i popoli adiacenti a Torino appartenevano alla sua sedeo; ni averano fino altora strevoro.

Ne deve perciò temersi che la chiesa di Torino perda del suo lustro, quando dicesi che ne più rimoti tempi appartenne alla sede di Vercelli. Non sara dunque abbastanza antica e luminosa, quando

<sup>(1)</sup> Sancti Eusebii vorcellensis episcopi et martyris vita et res gestac. Vercellis, apud Hieronymum Allarium, mocis.

<sup>(2)</sup> Corona Reale di Savoia, edizione Torinese del 1777, pag. 95.

<sup>(5)</sup> Opuscolo autografo inedito del Terranco, che trovasi oggidi nella biblioteca del conte Cesare Balbo; Cibrario, Storie di Chieri, annotazione al lib. 4.

tengas che del principio del secolo quinto cominciò ad aver la sede episcopale, e dal grande sen Massimo si comincia a ripetere la serie del soci pastori? E qual altra chiesa portà gloriara, meno quelle de dispassioni o dagli immediati loro discepoli furono instituite, di aver avuto a suo primo pastore un pontefice più santo ed illuminato, un padre niù dotto di san Massimo di Torino?

Con l'opinione di Tillemont perfettamente concorda quella de' Bollandisti, i quali con tutta sienrezza affermano, non aver essi prima di san Massimo vernna certa memoria di alcan altro vescovo Torinese; non di Vittore, nè di qualsivoglia altro: le precise loro parole io qui riporto, sia per convalidare il nostro parere, sia perchè le opere di Bollando non possono essere facilmente nelle mani di tutti. «Lae tent nomina decessorum sancti Maximi omnino omninm; namque « sanctus Victor, quem Tabulae ecclesiae taurinensis suggerunt pro « anno 310, quique ampliavit aediculam sanctorum Solutoris, Adven-« toris et Octaviani martyrum thebeorum de quibus agendum 20 a novembris, merito creditar, idem esse qui Maximo suffectus lisdem « martyribus monasterium condidit, et ad Burgundiae regem legatus a ivit, anno 495 » (1). Se poi a questo Vittore, creduto da molti anteriore, da' Bollandisti posteriore di san Massimo, debba attribuirsi la fondazione di un monastero, è un'altra quistione, di cui ragioneremo a luogo convenevole:

#### VII. QUALE LA FORMA DELLE ELEZIONI EPISCOPALI

Il vesoro di Torino era eletto dal suo clero, accondo la più antica ed usitata disciplina della Chiesa (3), è ne l'tempi posteriori radanavasi mella Canonica, ossia nel chiostro dove si feverano le adunavasi mella Canonica, ossia nel chiostro dove si feverano le davora capitolari, il quale chiostro chiamavasi con fortumto augurio Cisuastrum Paraditi. Le cosse ai del vescovo che canonici trovasio ove oggidi sono i due palazzi reali, vecchio e nuovo, e precisamente la casa del vescovo occapava que sito, in cui oggi giorno si vede la galleria di Beaumont; attigua sorgera la chiesa cattedrale. Nel distorto del Paradiso radionandosi gli dettori, procedevano per segreto scrutinio, ed in caso di dispareri, per vi sai compromesso.

(4) Acta SS. ad diem 25 junii. (2) Meiran. pag. 59.

Dopo la metà del secolo undecimo interveniva alle radunanze degli elettori il preposito d'Oulx, il quale era sempre riputato per uno del capitolo torinese de poteva essere superiore di quella congregazione, se al senato ecclesiastico di Torino non apparteneva; e nei tempi posteriori soleva pur intervenirvi il preposto di Testona e quello di santo Antonio d'Incerso. Questa forma di eleggere i vescovi continuò sino al principiare del secolo decimoquarto, nel qual tempo andò cessando quasi in tutte lo cattedrali, per opera singolarmente di papa Giovanni xxII. Vero però è che molto solevano influire nelle elezioni episcopali i principi del Piemonte, diversi in epoche diverse, i duchi di Torino, ossia i regi Longobardi, poscia gl'imperatori Carolingi, e quindi gli altri che solevano essere anche re d'Italia, e finalmente, ben consolidato l'esclusivo dominio della reale casa di Savoia , i sovrani della medesima. Suffraganea della metropolitana di Milano era la sede vescovile, siccome erano tutte le altre del Piemonte e della Liguria, e ben si sa che al Metropolitano spettava conferire l'instituzione canonica.

#### VIII. QUALE L'ESTENSIONE BELLA DIOCESI DI TORINO

Una vatissima esjensione avera ne' primi secoli la diocesi di Torino, siccome abbiamo giù osservato, giacebè dalle Alpi marittime, ossia dal colle di Tenda, stendevasi fino all'Orco, e dalle Alpi Cosie per tutta la piannra che è bagnata dal Po sino sotto al Tanaro, la oven on longi da Cheraso la Stura col Tanaro si congininge (1). Ma distinguerne con precisione i confini ne' primi sei secoli; crederei non essere cosa tanto facile, sia per la lontananza de! tempi, sia per non entrere ne' limiti delle diocesi d'Atba e d'Astl, obe sono pur antichissime, e singolarmente di Vercelli che supera ogni altra. Senza quindi urtare con le chiese cicronvicine, basta per formarsi una giusta idea di quella di Torino, ricordare le diverse parti che già la costituivano, e ne farono staccate per instituirpe tanti vescovati. Ne fa separato primicramente quello di'San Giovanni di Morinan, sell'anno 600, o nell'antecedente (2), per opera di Gontranno re di Borgogna, il quale, mosso da gelosia di stato, non volcado che i suoi sudditi di Morinan e delle valli di stato, non volcado che i suoi sudditi di Morinan e colle valli di

<sup>(1)</sup> Meiran, pag. 58. (2) Il Meiranesio serive circa il 576

Saas lubidiasero ad Ursicino rescrvo torinese, per essere questo nel territorio de re longobatti, fece consectare un vescovo di Morina, smembrando quel tratto di paese dalla sede di Torino. Di questa anticanonica separazione rivamente si dolse Ursicino col papa son Gregorio (14), ma indarano, imperedocché, malgrado l'Interposizione del ponteñeo, sussistette quel vescovado, e fu poi dalla sede soustelle as novovotato.

Altra sode episcopale si eresse în Saluzzo, l'amon 1511, sulle latara porte ai romano pontofice da Margarita di Foix, che di Saluzzo era marchesana e signora, e ciaquaatocinque parrocchie in questa istituizione firorno tolte dalia diocesi di Torino, diecti da quelle d'Alba, et quattro da quella d'Asta, il vescovado di Fossono riconosce la sei seissenza, l'anno 4594, dal duest di Savoia e principe di Pièmonte Carlo Emanuelo I, ed in tal fondazione fu spogliata la diocesi di Torino di dieci parrocchie. Due nuove sedi vescovili vennero stabilità nel secolo passato, l'una lu Piherolo, l'anno 1749, da Beinedetto xiv, d'altra in Susa da Clemente xiv, e finalmente nel secolo presente quella di Cunco, nel 1817. Per queste fondazioni molte parrocchie contribui la chiesa metropolitana di Torino, e valutandosi tutte el micecedenti che ne furono divise, formano il numero di oltre duecento, ed in numero di circa 250 sono quelle che tuttora la costituticono.

#### IX. DIRITTI E SIGNORIA DE VESCOVI DI TORINO

Molti poderi acquistò la sede vescovile di Torino sotto i Longobordi, non solo per la liberalità dei privati fedeli chi crana mossi da sentimento di religione, ma più anoroa per la monificenzia dei decil torinesi, e segnatamente di Agilofto, primo duca di Torino, pol re dei Longobardi, e di Teodolinda ma piissima consorte. Queste rendite si accrebbero assai sotto i Longobardi successori, da 'quali' ebbero i vescovi grandi fendi, signorie e privilegi, nel possesso dei quali fumoa confermati dagli imperatori germancii. -Prima del mille • escretiavano signoria su Chieri e sopra molti de' circostanti villaggi; • percloccibi fi giovane Ottone Iti imperatore, ossenjulosamente ricercato da Amisone, venerabile vescovo di Torino, che si degnasse per

<sup>(1)</sup> Lib. 9, epist. 98, 96.

vanni Battisto, al cui nome la stessa è consacrata, di cenfermare al alla medeima tatte i cense e propricia sue, contina nel diploma che ne spedi, fra le nitre terre, quelle di Cavi, Canova, Celle, « Testona cd Alegnano. Manca al diploma la data, usa pare potersi sciuramente stabilire tra il novecento e novantanore; vale a dire nella prima o nella seconda spedizione novantanore; vale a dire nella prima o nella seconda spedizione i talicia di suno sorrano: coloida Amisone nou era nii vivo nel 1001.

· italica di quel sovrano; pojehè Amisone non era più vivo nel 1001. « allorchè egli intraprese la terza (1). 111 1764 « In segno del potere e della maggioranza che esercitavano i vescovi « torinesi, già del 1180 sussisteva un'alta torre annessa al loro pa-· lazzo fra la cattedrale e piazza Castello. Nel 1505 avevano la cus raria della città di Torino. Un gran numero di vassalli teneva da « essi vescovi terre o castella in feudo, o l'investitura delle decime. « e fra questi ultimi era il marchese di Saluzzo per le decime del « marchesato. Degli altri vassalli del vescovo di Torino ricorderemo « il marchese di Monferrato per S. Raffaele e talvolta per Lanzo: « il conte di Biandrate pel castello di Settimo inferiore; i marchesi « di Busca pel castello di Rossana; i signori di Moncocco, sia per « l'avvocagia della cattedrale della chiesa di San Martino di Stellone, « della Pieve di Bariliano, della Pieve di Montegiove, di Vergnano, e e di Ruffia, sia pel feudo di Moncueco, per quello di Val della « Torre e per la curaria de' due mercati di Chieri; della qual terra « il vescovo aveva nel secolo undecimo principal signoria, come « l'avea nel secolo seguente in Torino, sebbene molto non tardasse « a fuggirgli di mano. Ricorderemo ancora i visconti di Baratonia « per Baratonia , Viù , Lemie ed Usseglio, i signori di Lanzo per « Lanzo. Infine ciascuno pe' feudi di cui pigliavano il nome i signori « di Montafia, di Santena, di Piobesi, di Alpignano, di Rivoli, di « Montaldo, di Rivalta, di Cordua, di Ostero, di Polmoncello, di « Celle, di Revigliasco, di Castelvecchio, di Montosolo, di Truffarello,

del Sabbiole, e parecchi altri, ora più, ora mene, secondo le vicespel
del tempi. I principali erano invéstiti coll'ancollo e colla spade
altri con un bastone od un libro. Tutti rendesagli omaggio, e gluravangli fedeltà, secondo l'usanza, colle mani giunto e riposto fra
quelle del vescoro, interenine fedilitati sorulo.

<sup>. (1)</sup> Storie di Chieri, di Luigi Cibrario. Torino 1834, presso Alliana.

\* Fra i diritti curiosi che il vescovo di Torino usava riscuolere; 
voglio far memoria di un toro anusalmente dovutogli dal monastero di San Mauro, di un porco che il monastero di San Solufore
era similmente tenuto a dargli, e di un somiere, di cul lo stesso
monastero dovera presentario quando si apprestava a cavalcar
verso Roma. Ma-sebbene il vescovo di Torino abbondase anticamaente di gran ricchezze, cra tuttavia nel principio del secolo decimoquarto molto scaduto l'aver soo, tra per le incurie de' suoi
predecessori, tra per le vicende guerresche. Così raccontava in
sunggio del 1308 il vescovo Tedisio a Napoleone, discono cardinale di statta Maria Lata e legato de'papa, chicdendo l'unione della
. Pieve di Liramo alla sua mensa; ed i vescovi di Asti e di Alba;
deputata i acconoscere la verità dell'esposto, trovarono esser verala povertà allegata dal vescovo torinese \* (1).

#### X. SINODO PROVINCIALE TENETO IN TORINO CIRCA IL 400

Il più illustre ed antico monmento della Chiesa torinese, che bella sua attenticità è pervento si son ano, il credo che sia il sacen concilio provinciale che fu ivi celebrato, secondo il Baronio, l'anno 397, e giusta Il Sirmondo ed Il Labbeo, il 401, nel giorno rentidue di settembre, sotto l'imperio di Onorio un, ed il pontificato del papa san Siricio (3). Si celebro questo sinodo de vescovi italiani: e h Italiae potisiamam epicopi etcherate at apud aiquatana Taurinorum (3) sulle istame di alcuni vescovi dello Gallie, i quali cerano disuniti sopra i diritti della loro sede primaziale e metropolitana, ed alcuni di essi vintervennero per comporre più facilmente le controversie. In qual numero fossero i vescovi del sinodo, no possiamo accertare con si-curezza, ma la cleuna intibio codici ne vengono nominati sino a venti,

La lettera sinodale contiene otto articoli, che sono tanti decreti sopra le vertenze proposte e discusse nel concilio (4). Il primo riguarda Proculo vescovo di Marsiglia, il quale, sebbene della provincia di

<sup>(4)</sup> Torino nel meccanav, descritto dal cao. Luigi Cibrario, pag. 43 e seg.; Protocolli e documenti dell'archivio arsivescovite e della metropolitana, ivi pag. 43.

<sup>(2)</sup> Labb. tom. m, edit. Florent., pag. 859. (5) Notae Sirm.

<sup>(4)</sup> Coillier Hist. gener. des auteurs sacres et ecclesiustiques. tom. x, ch. xxut.

0.1

Vienna nel Dellinato; pretendeva di essere metropolitano della scconda narbonese, adducendo per sua ragione, che le chiese della seconda provincia di Narbona dipendevano ne' tempi anteriori dalla sede di Marsiglia, che ne aveva ordinato i primi vescovi. Invece sostenevano i vescovi narbonesi, non dover riconoscere per metropolitano colui che reggeva un'altra provincia. Volendo il concilio conformarsi agli statuti de' canoni antichi, e ristabilire la pace fra le chiese dissidenti, venne ad un temperamento giudizloso, ordinando che Proculo conseguirebbe bensi la primazia che domandava. ma ciò solamente a titolo di un privilegio personale, da concedersi alla sua età e al particolare suo merito, e non come un diritto alla sua sede; che però, dopo la morte sua, le cose ritornassero nell'ordine comune. E qui devesi osservare, che Proculo, in qualità di deputato de' vescovi delle Gallie, avea assistito con santo Ambrogio al concilio di Aquileia, nel 381; e di Proculo scriveva con molta lode san Girolamo, chlamandolo no santo e dottissimo prelato (1), A riguardo di questi suol meriti, il concilio di Torino gli usava finche fosse vissuto una preferenza.

Simplicio primate della provincia di Vienna, per una simile preteusione, credeva di aver i diritti di metropolitano sopra il vescovo d'Arles, che dal canto suo dichiarava di non volerne essere suffraganeo, appartenere anzi alla sua sede la dignità primaziale, per essere egli successore di san Trolimo, il quale da' tempi apostofici avevaapportato a tutte quelle provincie la luce del santo Vangelo. Il concilio, giudicando non abbastanza fondate le ragioni del vescovo di Arles, decise doversi esaminare quale delle due città contendenti, se Arles o Vienna, avesse i diritti di metropoli nell'ordine civile e politico: riconoscinta sotto questo rispetto la città metropolitana, il sno vescovo fosse il primate di tutta la provincia, con facoltà di consecrarne i vescovi e visitare le loro chiese. Soggiunsero però l padri del concilio, che per l'amore della mutua pace e carità, tanto necessaria particolarmente nel ceto episcopale, potrebbe frattanto ognun di essi, in qualità di metropolitano, visitare le chiese più vicine alla propria diocesi. Conformemente a questo saggio decreto, i due vescovi di buon accordo si divisero tra essi la provincia, ebbero ciascheduno simil diritto e titolo; e questa convenzione si conservò



invariabimente d'allora în pai sino a' giorni nostri, ossia sino alla torbida rivoluzione della Francia, sulta fine del secolo sesdutto. Se consultanti le più antiche memorie, Vienna era considerata austropoli, ad Arles riputavasi città di secondo ordine, ma dopo che Costanio dicede ad Arles il titolo di città imperiale con molti ed insigni 
privilegi, riguardavasi come la seconda città della Gallie; e gl'imperatori seguenti le concessero anche il titolo di metropoli, come appare da nas lettera di Onorio III.

Al concilio di Torino erasi inoltre portato l'affare de' vescovi Ottavio, Ursione, Remedio o Remigio e Triferio, accusati di aver commesso diverse gravi mancanze nelle sacre ordinazioni. Ci sono ignote le sedi di questi quattro vescovi; credesi però comunemente che fossero situate nella seconda provincia narhonese. Non negavano questi prelati le colpe di opi erano accusati, ma si scusavano con dire di non essere mai stați avvertiti dell'errore con qualche monizione. Questa scusa fu accettata, e però non fu loro inflitta alcune pena; ma si ordinò per avvenire, che quando alcuno tornasse a violare gli antichi decreti della Chiesa, resterebbe privo delle facoltà dell'ordine episcopale e del diritto de' suffragi nel concilio; che rispetto a' sacerdoti fuori delle regole ordinati ; sarebbero privati dell'oner del sacerdozio. Il sinodo confermò quindi la sentenza pronunciata del vescovo Triferio. contra il prete Esuperanzio, che aveva oltraggiato il suo pastore, e contro a Palladio, semplice laico, il quale aveva calunniato il sacerdote Spano. Riservavasi a Triferio la facoltà di usar grazit ad Esuperanzio e restituirgli la saera comunione, da cui era stato escluso per diverse altre mancanze contro la disciplina ecclesiastica.

Fra i deputati delle chiese gallicane presenti al concilio, tervarana quelli di Felice, rescoro di Treviri, il quale era stato ordinato degli Haciani. H romano ponteico san Siricio e santo Ambrogio nog solamente arevano ricusto la compuione di lui, ma dicistrati ringlute che arrebhero ricevuto nella comunione della Chiesa tutti coloro che da esso al fossero voluti separare. Le luttere di santo Ambrogio e di san Siricio furno lette nel concilio alla presenza dei deputati di Felice, ed manimamente apprevate, e quindi secondo le medesime stabilito, che la commisse della Chiesa non si concederabbe mai a quelli che persistone nella comunione di lai.

Gli ultimi canoni del sinodo concernono due altri punti di disciplina ecclesiastica, cioè la proibizione fatta a'vescovi di ammettere LIBRO T

nella propria diocesi i chieriei ed i sacerdoll che da un altro vescovo fossero stati scomunicată, chi promuovere agli ordini maggiori quelli che avessero ricevato illecitamente i minori, o che nel tempo in cui erano addetti al servizio degli altari avessero conosciuto na donna, a do cui fosse nata prote: « Hi hauten qui contra codicitum sunt ordinati, « vel in ministerio filios genuerunt, ne ad maiores ordinam gradus » cermitatante, svandi decrevità ancorinias « (1)

Questo canone che intimava la punizione all'incontinenza de' chieriei, fu posteriormente confermato dal concilio di Ries, nel 459, e da quello di Orange, nel 441; e l'uno e l'altro citano il sinodo di Torino, alle cui decisioni interamente si conformano.

alle cui decisioni interamente si conformano.

Dopo di tutto ciò is sono grandemente maravigliato, che l'abate

Eugenio di Levis abbia asserito in-una sua lettera, stampata il 9 di

aprile 1792, che (2) e la storia del concilio Torinese, non essendo

appiegiata ad uno stabile e sicuro fondamento, dere diris scritta

così a capriccio..., che i canoni e decreti sinodali sono tutti con
fista sassieme... che non un solo, ma due concilii sono stati celebrati
in marsta aussta metronoli. uno nel calere del marcia scoola ce

a in questa augusta metropoli, uno nel cadere del quarto secolo, e
a l'altro nel cominciamento del quinto, tre instri circa quattro ina termedii (3) clus Baronio. Bairaddo Sirpandi Bagi Natalo Alec-

termedii (5); clie Baronio, Reinaldo, Sirmondi, Pagi, Natale Alessandro, Elia Dupinio, Baluzio, Fleurio, Labbeo, Mansio e Colletti, e così tanti altri.... il lume della verità hon lanno esaminato, nè perfettamente veduto, perché moltissimi di questi, tenendo dietro e gli uni agli altri, secondo che scrissero dottamente ai loro tempi, perche consecutiva contra con la consecutiva del contra con

« non hanno potuto scorgere negli anni che vissero ciò che altri dopo « di essi hanno veduto e letto » (4).

Queste asserzioni non meritano una seria confutazione. Ben redevano quegli nomini sommi addentro la storia la verita delle cose, meglio assai ele l'abate di Levis, ne diedero mai ad intendere essersi tenuti in Torlao due concilii provinciali, ne secoli re e v; ne verun d'essi osò mai asserire la storia del concilio torinese non appogniaria ad un sicuro e stabile fondamento, e doversi amas riputare seritta così a capriccio. Possibile che si mettano fuori da un nostro nazionale simili stranezze, oltremodo ingiuriose ad nomini di sommo criterio e di massima erutizione fornita.

<sup>(1)</sup> Can. viit. (2) Saggi dell'Accademia degli unanimi, tom. 2, pag. 251. Stamp. Fea, Torino miccentiii. (5) Pag. 252 e seg. (5) Pag. 253.

### Secolo V

XI. Vescovo di Torino, san Massimo, - XII. san Vittore

### XI, SAN MASSIMO VESCOVO DI TORINO

Volendo raccoglere tutte le notizie che concernono il grande sau Massimo vescovo di Torino, lo comincio ad osservare col Tillemont (1) e coi Bollandisti (2), che la vita di lui non fu seritta da vermo degli antichi scrittori; è che solo Gennadio, prete di Marsiglia, il quale fu quasi suo contemporâneo, cessò di vivere nel 492 o nel 495, ci lasciò un rapidissimo cenno di lui e de suoi scritti: Vitam sancti Massimi neno autiquorum scripsi; sed primum seculo xitt, vel serius, Novalicietasis aliquis (3).... legendam composnit a di naum ecclesiae sancti Maximi de Colegno, extractam de diversis lociss. Così i continuatori di Bollando; ed il male maggiore si è che i luoghi de cui fu attinta una tal leggenda non erano abbastanza sicuri.

Nell'oscarità in cui siamo delle geste di san Massimo, il padre Frunone Bruni, nativo di Cuneo, e dappoi scolopio in Roma, uomo di vasta erudizione, ed insigne editore delle opere del santo padre, ha creduto miglior partito di rilevarne la vita dagli scritti di lai, persuaso così di non errare; ottimo divisamento a cui mi uniformo. In quanto alla patria, a' genitori e all'educazione di san Massimo, io convengo col padre Bruni essere queste cose affatto ignote. Ughelli saserisce che il nostro santo fu istrutto nelle lettere, e diretto alla pietà da un Willibergo, vescovò di Mastricht o di Urrecht (4); e que-

<sup>(4)</sup> Hist. eccl., tom. xvi, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Acta SS. ad diem 23 jun.

<sup>(5)</sup> Monaelms.

<sup>(4)</sup> Tom. 4, pag. 44.

sto vescoro non è conosciuto nè da' Sammartani, nè dal Tillemont. Prorona lutri di avviso, che Massimo era nativo dell'Etruria, altri lo dissero del Piemonte, e segnatamente della città e del clero di Vercelli. Così appunto opina il Meiranesio, e molti argomenti adduce a provare il son parere. In tanta varietà di sentimenti, isaciando da parte tutle le congetture più o meno plausibili, ma mulla di certo concludenti, il Bruni asserisce così: « Quae patria, quod genus, qui parentes sancti la Maximi fuerint, clam nos est, iacetque involutum tenebris vetu-statis « (1). Il pontificato di san Massimo in Torino cominciò circa il 415, anno se non certo, almeno il più verosimile, assegnato da' critici più gindiziosi, e conforme alle parole di Gennadio, il quale precisamente asserisce, essere vissato san Massimo a' tempi degli imperatori Onorio e Teodoslo: ora, secondo il Tillemont, regnò Onorio sino all'anno 425, e Teodosio inpote sno, dall'anno 402 sino al 450.

Posto da Dio in questi tempi il santo vescovo ad Illuminare e a reggere la chiesa di Torino, il primo suo studio fn di sbandire affatto dall'animo de'suoi diocesani ogni specie di superstizione, la quale in molti rimaneva ancora profondamente radicata. Essendosl una sera ecclissata la lnna, udissi nelle contrade un confuso gridare del popolo, che giunse alle orecchie del santo pastore, ancorchè ritirato si stesse nella sna cella. Domandò a' snoi famigliari la cagione di tanto strepito, e gli fu risposto che, oscurata la luna da un ecclisse, pensava la plebe di compatiria e soccorreria, quasi si trovasse in grandissimo travaglio: «Dixerunt mihi quod laboranti lunae vestra « vociferatio subveniret, et defectum eius suis clamorlbas adjuva-« ret » (2). Una sì ridicola superstizione eccitò lo zelo del santo pastore nella prima omilia che recitò al suo popolo, « Oh genti stolte « ed ignorantl, esclamò egli, e fino a quando vi anderete voi can-« giando al pari della luna? Ritornerà ben essa prestamente alla sua « pienezza; e non ritornerete voi mai alla vera sapienza? Perde la « luna per alcnn poco la sua luce, e voi vorrete ancor perdere il lume « di vostra salvezza? Riacquista quella lo splendore di cni\*rimase « priva, e vol ancora non ritornate al chiarore della fede che avete « oltraggiato? No, non è colpa di quel pianeta se soggiace all'oscu-« ramento; il danno è vostro, che alle vane osservanze vi appoggiate». Molto più ebbe da faticare il santo prelato per togliere l'inveterata

<sup>(1)</sup> In vita, pag. cxxxt.

<sup>(2)</sup> Hom. c.

« pazzia , diceva egli (1), di quella elle usate voi nel trasformarvi « in sembianza di fiere e di pecore, di voi, io dico, che da Dio siete « creati a sua immagine? Qual vanità più insoffribile che difformare « quel volto ehe si degnò Iddio di fabbricare con le proprie mani? « Quale più detestabile sciocchezza che seiogliere la lingua a pro-« ferire parole sconcie ed oscene, e far tutto al rovescio di quello a che far si dovrebbe? Non meno delle superstizioni de' Torinesi davano fastidio al santo quelle de' contadini. Discaceiata la idolatria dalle colte città, ancor rimaneva dispersa ne' villaggi e nelle campagne; e quivi la plebe adorando le antiche profane deità, sacrificava con riti abbominevoli per implorare l'abbondanza della messe e delle vendemmie. Il santo vescovo che non poteva correre in persona a tutti i luoghi ove siffatte

abbomluazioni commettevansi, esortò in diverse omilie i padroni dei poderi che sotto gli occhi suoi abitavano nella città, acciò volessero sterminare dalle loro terre quegli empi sacrifizi, e togliere dai contadini la materia di tanti sacrilegi. In une di questi sermoni così prende a parlare (2): «Giorni sono, vi raceomandai di sbandire dalle « vostre possessioni gl'idoli e gli errori de' Gentili; imperocchè, se a avete Cristo nel cuore, ragion vuole che non abbiate l'Anticristo « nelle abitazioni ; e, se adorate Dio nelle chiese, permettiate che i « vostri agricoltori vadano venerando il diavolo ne' sobborghi. Nè « vogliate scusarvi dalla colpa con dirmi di non aver ciò mai coa mandato, perchè basta sapere che nelle vostre possessioni si com-« mettano sacrilegi e voi non averli impediti, per essere colpevoli « voi medesimi. Nè pensate che questi insegnamenti vengano dal e privato mio giudizio, no: sono anzi chiaramente stabiliti dall'a-« postolo san Paolo , il quale vi assicura essere reo di colpa mor-« tale non solamente colui che tali cose opera, ma ben ancora chi

« vi consente e concorre, massimamente se lo può impedire: quisa quis intelligit, in re sua exerceri sacrilegia, nec fieri prohibet, quoa dammodo ipse praecipit. Numquid ignoratis apostoli Pauli sententiam a dicentis, criminosos esse non solum qui faciunt, sed etiam qui con-

« sentiunt facientibus? » Questa dottrina di san Paolo, così fortemente

<sup>(1)</sup> Homil. xvi, de Kalend. jan.

<sup>(2)</sup> Serm, xcvi et homil, de Idolh tollend,

LIBRO I 27

loculcat da san Massimo a' Torinesi, a quanti essi di morale ponossi anche oggidi giustamente applicare? Coloro che appliçanano le proprie case a persone di mala vita, o tengono giochi proibiti; quelli che nelle proprie abitazioni ammettono ed empi e maledici, persone immorali ed irreligiose che tirano a sedurre le gendi di servizio; questi padroni e capi di casa potranno forse sensarsi con dire, o di non aver saputo il male de' loro subalteni, o di averil tenuti al proprio servizio e alla conversazione propria per l'utilità che ne riportano, o perchè non mancano alla fedeltà domestica? San Massimo non era rigorista, neppur lo era san Paolo, e condonnavano chi al male degli altri conpera, e non lo impediese giusta il proprio uffizio e dovere. Non minore sollectisidice mostrava il santo sessono nel reservare

il suo gregge dalla infezione delle eresie, è molte serpeggiavano ai tempi suoi, diramate dall'Oriente ne' paesi occidentali, singolarmente quelle de' Manichel , degli Origenistl , de' Nestoriani e degli Entichiani. Ora contra tutti questi errori e più altri ancora combatteva acremente san Massimo, non meno nelle pubbliche sue concioni, che ne' privati suoi colloquii, e basta leggere le sue omilie per conoseere la sapienza con eni distingueva i veri da' falsi dommi, la cautela con eni raecomandava a' suoi diocesani l'abborrimento d'ogni errore, l'attaccamento che professar dovevano alla parità della fede e l'obbedienza alla santa Sede. Parimenti Insisteva sonra l'osservanza de' digiuni, la frequenza alle ecclésiastiehe funzioni ne' giorni festivi, e sopra la partécipazione de sacramenti. Ecco le sue parole: « Che « cosa diremo noi di quelli che ne' giorni di domenica tralasciano di « intervenire alle funzioni della chiesa, per trovarsi ad un banchetto « de' mondani; tralasciano di cibarsi della mensa eucaristica, per « satollarsi ad un pranzo cogli amici, e al sagrosanto alimento della « religione preferiscono l'Ingordigia della gola? Costoro son forse « cristiani? Con qual nome li chiameremo noi? Quo cos apud Deum a vocabulo nuncupatimus? Ne glorni di festa cessano le cure del foro, « taciono i giudizi de' tribunali, e queste ferle farono instituite « espressamente per attendere con più assidua diligenza a' doveri « della religione ; e voi invece , abusandovi de'giorni festivi, li pas-« sate nelle garc dell'ambizione, nella pompa delle vanità, ne' disor-« dini della lussuria; vi aggraverete ancora di maggiori peceati in « un tempo, in eui richiede Dio da voi maggior illibatezza di co« slunis ?». (4) Queste ripetute rimostranze produssero utimo effetto negli animi de' Torinesi i più sovente d'allora in poi frequentavamo la Basilica, assistevano più devoti alle sacre stazioni, ed assiduamente intervenivano ad ascoltare la divina parola. Ne gioira il santo pastora, ma la spiritulas sua letizia venne presto conturbata, perchè dovette per alcun tempo allontanarsi dalla diocesi per recarsi a Milano.

Reggeva di que' tempi la chiesa universale il grap pontefice san

Leone, ed un concillo generale aveva radunato in Calcedonia per condannare i nefandi errori dell'eresiarca Eutiche. A questo fine aveva scritto una dottissima ed eloquentissima lettera a san Flaviano, nella quale confutava vittoriosamente l'eresie degli Butichiani, non meno che quelle de' Nestoriani, e contro gli uni e gli altri stabiliva la dottrina ortodossa. Letta nel santo concilio questa epistola, tutti i padri di una voce concorde sciamarono: Petrus per Leonem loquutus est. Ritornati da Calcedonia a Roma i legati apostolici, sun Leone dava notizia a' vescovi della provincia di Milano dell'ottima conclusione del concilio generale; ed eglino a questo avviso si radunarono a Milano, l'anno 451, per apporvi il proprio consenso. A questa radunanza doveva trovarsi anche il vescovo di Torino; partiva egli dunque per non mancare alla difesa della fede cattolica; e cola arrivato, fece conoscere egregiamente il suo valore, spiegando sul mistero dell'incarnazione i sensi medesimi che san Leone aveva con si alta forza dichiarato. Tutti i prelati della provincia, dopo del metropolitano ch'era santo Eusebio, vi apposero la propria sottoscrizione, e quella di san Massimo era conceputa ne' seguenti termini: « Ego « Maximus episcopus ecclesiae Taurinatis in omnia suprascripta con-

sensi et subscripsi; anathema dicens illis, qui de Incarnationis
a dominicae sacramento impia senserunt - (2).
 Siciolto con bono ordine il sinodo provinciale, ritornò alla sua sede
il santo vescovo, ed informandosi subitamente, come doveva, degli
alfari della città e della diocesi, intese con sommo dolore, che nella
na assenza avvano cessato i rotinesi d'intervenire con la consusta.

<sup>(1)</sup> Serm. xxv, pag. 458, et serm. xxxxviii, pag. 658.

<sup>(2)</sup> Epist. LXXVIII alias, LXXVII, s. Leonis ad episcopos Galliarum, cap. IV, pag. 281, tom. II, oper. edit. Rom. an. 1755.

frequenza alle funzioni ecclesiastiche. Non pote egli pertanto dissimulare la sna afflizione nella prima omelia che fece: « Siamo stati, ei disse, per alcun tempo lontani dagli nffizi della chiesa, voi ed e io, ma con questa differenza, che io mi trovava assente per una « cagione necessaria del mio ministero; e voi avete tralasciato di assistere alle sacre funzioni per elezione. E non sapete forse, che, e se per qualche accidente non vedete in chiesa la mia persona, vi « troverete sempre presente il divin nostro Salvatore, che è il ve-« scovo di tutti i vescovi? Hoc interest, quod me absentem necesa sitas effecit, vos voluntas ..... etsi ego ab ecclesia desum... non invea nitis ibi episcoporum episcopism Salvatorem ? (1) » Agli abusi e agli errori volendo san Massimo riparare efficacemente, radunati i spoi sacerdoti, celchrò il sinodo diocesano, gli atti del quale sono periti; e la sola notizia che ce ne rimane, ricavasi da una sua omelia, ove apertamente asserisce di avere in esso suo sinodo riprovata la eresia di Elvidio: blasphemiam illam synodalis noster uno ore damnavit conrentus (2).

La vigilanza pastorale di san Massimo estendevasi anche sopra tutti i bisogni temporali che angustiavano i suoi diocesani, specialmente nella circostanza in cui Attila, re degli Unni, detto il flagello di Dio, era penetrato in Italia, l'anno 452, e dopo pertinace assedio, espugnata la città di Aquileia, ne aveva smantellato le mura, incendiato le chiese, distrutte le case, trucidati in parte gli abitanti, e parte ridotti a miserabilissima schiavitu. L'Italia disunita in sè, non soccorsa dagli imperatori d'Oriente, temeva all'arrivo di questo conquistatore feroce di essere interamente sterminata. E con gli altri popoli italiani temevano costernati i Torinesi da un giorno all'altro la invasione del nemico, che di fatti andavasi avvicinando, con lasciare dietro di se orme di rovina e di sangue. Non tralasciavano intanto di premunirsi con forti riparazioni intorno alle mura e alle porte della città. Nel comune abbattimento raduna san Massimo i cittadini, e con l'autorità di un uomo di Dio, con l'affetto di padre, ravviva lo spento coraggio, tutti esortandoli a riporre in Dio una piena confidenza, con le seguenti parole : «Non più tanti timori, o miei figli, non più tante umane difese: « cominciate a fortificar la città con le orazioni, con i digiuni e

<sup>(1)</sup> Homil, exu.

<sup>(2)</sup> Homilia 1x, De Nativitate Domini, 1v, pag. 25, edit, Rom.

« con la penitenza, e sarete salvi. Non era terribile al popolo di Dio « l'incirconciso Golia? e David lo prostrò a terra di un sol colpo « nel nome del Signore, Non era formidabile a Betulia Oloferne? ed « umiliollo Iddio col braccio di nna donna imbelle. Voi avete forti-« ficato le porte della città; benissimo: ma quanto sarà meglio aprire « le porte della giustizia, della carità e della beneficenza? Non vi « ricordate voi di quanto v'intima il Signore; che un sol nomo ne « combatte mille, e mille ne espugnano diccimila; essere egli potente « tanto contra i pochi, quanto contro a' molti; essere egli il guardiano « delia città, e senza la sua custodia vegliare indarno tutte le sen-« tiuelle a sua difesa? Orsu dunque, chè tanto scoraggiamento? È « vero clie Attila si va avvicinando; e già sventolano le sue bandiere « sul Ticino. In questi frangenti non sapendo a qual sicuro partito « appigliarvi, altri di voi si sono risoluti di darsi alla fuga e lasciare « la patria, i vecchi, i deboli parenti in abbandono ; altri divisano « di mandare una delegazione all'uomo guerriero, per muovere a éle-« menza l'animo suo. Se voi volcte seguire il mio avviso, vi sugge-« risco uno spediente, che giudico d'ogni altro più sicuro. Pigliate « l'esempio de' Niniviti: umiliatevi come quelli nella penitenza e nel « digiuno : ecco una legazione a Dio validissima e potentissima. No. « non fuggite dalla patria, perchè la fuga, ovunque vi porti e vi na-« sconda, vi farà più infelici: privi di casa e di alimenti, o sareté « fatti schiavi, o cadrete dal disagio estinfi. Ed avrete cuore di ab-« bandonare la patria in tanto disastro? Figlinoli ingratissimi sono « quelli che lasciano la propria madre ne' pericoli: madre comune « è la patria che ci generò e ci alimenta. Rimancte a sua difesa, e « Dio vi proteggerà. Non credete voi che in questa città vi siano « abitatori onesti e religiosi? Ancora che ve ne fossero pochissimi . « per riguardo di essi salverà Iddio anche i cattivi. Se dieci giusti si « fossero trovati in Sodoma, Iddio non l'abbandonava all'eccidio; « nè pure Torino cadrà sotto le armi di Attila , se voi vi riunite ogni « giorno in questa basilica a plangere le vostre colpe, a piegare la « divina miséricordia : le limosine, i digiuni e le orazioni siano le armi « vostre, e ne vedrete senza dubbio un ottimo risultamento» (1). Come predisse san Massimo al suo popolo, così avverossi. Attila non entrò in Torino; anzi i cittadini prosperarono di commercio e di

(1) Homil. xc, xcı, xcıı.

ricchezze, mentre tante altre città forono sterminate, Scrissero alcuni moderni che il santo vescoro partisse dalla diocesi per andar incontro ad Attila a placare il suo forore: ciò poò essere avrenuto, dice il P. Bruni, ma come non fu cosa scritta dagli antichi, così non nuosai rinutare certa.

Un secondo disastro grandemente affisse i Torinesi, anzi l'Italia uttat nell'anno seguente, 455. Per maneanza di pioggia i campi furno sterilissimi, e la carrestia grandissima ed universale: schamavano i mendichi per le atrade, e languivano nelle case per la miseria le intere famiglie. San Massimo, che adi cominciar del suo episcopato era sempre siato riconosciuto il comua padre de' poveri, che in tutte le sou onilli e avera sempre raccomandato la limosina com mostrarne la necessità e i vantaggi, e contro la tenseità degli avari aveva sempre caldamente declamato, in questa nuova calamità spogliossi d'ogni cosa per succorrece a' pubblici e privati bisogni, e non avendo più che cosa dare, chiedeva egli stesso a' facoltosi, raddoppiò il suo zelo, e la città ger hi fa salva.

Di un'altra barbara incursione furono minacciati i Torinesi nell'anno d'is, a cagione di Genserico e de' Vandali, e le dall'Africa era vacuto si impadronirsi dell'Italia. Sebbene il suo furore non torribile di quello d'Attila, tuttavia i cittadini, nella precedente invasione preservati mostrarousi più docili alle parole del sauto loro pastore la strage fu vicina, e de esine anadrano esenti.

L'anno 463, porlossi a Roma il santo vescovo per assistere ad un concilio che celebrò santo llaro, o, come altri dicono, llario; al quale sinodo di molti vescosì numeroso, dopo il romano pontefice, appose la propria sottoscrizione san Massimo, e fu questo un rispetto, dice il cardinale Sarnoio, che si uodo da tutti quei padri alla veneranda di lui cantizale Sarnoio, che si uodo da tutti quei padri alla veneranda di lui cantizie. Non meno per l'età che pel possesso dell'episcopato; egli era veramente agli altri anteriore, non ponderandosi ora i particolari sosi meriti. Per questa sua decrepiteza fin egli contemporano di san Remigio vescovo di Reinis, il quale era stato assunto all'episcopato el 445, o visse sino al 550. Bonoa amiezia legara questi due sonti vescovi, come accennano i Bollandisti (1), e da ciò credesi abbia aruto principio la fraterna unione che sussiste fra il capitolo metropolitano di Torino e quello di Reinis, tanto intina, che andando un

<sup>(1)</sup> Acta SS. ad diem 25 jun.

canonico torinese a Reims, e viceversa un canonico di quella chi sa venendo a Torino, piglia posto canonicale in coro, e percepi e le conspete distribuzioni.

Il viaggio di san Massimo a Roma è l'ultima di sue azioni perrenuta a nostra notizia; e la sua morte credesi comnomemente avvennta dopo pochissimo tempo, e al più tardi nel 470, il giorno venticiaque di giugno, nel luogo di Collegno, ove frequentemente soleva portarsi. Diversi serittori hanno creduto doversi distinguere due vescovi di Torino, di nome Massimo, e santi ambidue, distanti l'non dall'altro circa quarant' anni. Ma questa opinione, secondo altri critici, mo pare verisimile, nè conforme alle parole di Gennadio il quale, sitratto meglio di ogni altro, suppone e scrive del solo Massimo, conosciuto padre della Chiesa.

Da tempo immemorabile ignorasi il luogo di sua sepoltura, rimasta ascosa, secondo gli uni, per salvare quelle sante reliquie dalle incnrsioni de' barbarl che in diversi tempi penetrarono in Piemonte, e giusta il parere degli altri, per assicurarle dal furore di Claudio Iconoclausta, che pur troppo sterminava le ossa de' santi. Comunque ne sia, bisogna adorare i gindizi di Dio nel tempo presente e nell'avvenire. Quanti corpi santi rimasero ignoti pel corso di molti secoli, e vennero poi scoperti in circostanze e modi non prevednti? Monsignor Bergera, siccome narrano i Bollandisti, per venire al discoprimento di quelle sacre reliquie, usò di ogni possibile diligenza nel secolo xvII; ma le sue spese e fatiche tornarono inutili, e sola restò la debole congettura che rimanessero sotto le soglie della torre che appartiene anche oggidì a' nobilissimi conti Provana di Collegno. Piit avventurata è stata l'impresa di papa Pio vi, il quale divisò di racogliere tutte le omilie di san Massimo, e darne al pubblico una ec zione genuina, corretta e completa. Già molte ne aveva scoperte il Mabillon, altre ne aveva date alla luce il Muratori: Pio vi fece rovistolare tutte le biblioteche d'Italia, della Francia, del Belgio e della Germania, e finalmente, confrontate le varianti, ed espresso il vero senso, tutti i dotti ammirarono l'edizione delle opere di san Massimo, uscita nel 1784 da' tipi bellissimi di Propaganda, e dal pontefice medesimo inscritta con onorificentissima dedicatoria all'ottimo Vittorio Amedeo 111, Brunonc Bruni di Cuneo, scolopio in Roma, prestò a questa opera l'ingegno suo profondo e la fatica più penosa; e la patria e la religione professeranno eterna gratitudine perciò all'immertale Ditefice, c al Bruni ottimo suo cooperatore. Peccato che questa edizione non siasi finora ristampata nel Fiemonte, sebbene non manchino tra noi tipografi intelliguate i ricchii I S da qui ne avviene bel copere di questo santo padre sieno si poco conosciute, e molti parruchi e sacerdoti non le abbiano lette gianruai, e non vi abbiano attinio teologia, doquenza e mornie.

### XII. SAN VITTORE

San Vittore vescovo di Torino, che alcuni nostri scrittori dicono il secondo di questo nome, per distinguerlo da un altro che credono (ma senza sicure prove) aver esistito prima di san Massimo , ed Ughelli mette il primo de' vescovi torinesi conosciuti, viveva nel fine del secolo quinto, ossia circa dal 476 sino al 502, a' tempi di Odoacre re degli Eruli. che entrato in Italia distrusse il romano impero con la morte di Augustolo, e a' tempi di Teodorico re de' Goti, che di Odoacre fu vincitore e nel regno italiano successore. Scrivono di questo san Vittore Ughelli. monsignor Francesco della Chiesa ed il Meiranesio; il Pingonio ne tace intieramente, e gli altri ne accennano pochissime cose, ma assai illustri: l'una aver egli ornato e di molto ingrandito in Torino la basilica dei santi martiri Solutore, Avventore ed Ottavio; e la seconda, ancor più luminosa, aver egli compiuto una legazione con santo Epifanio appresso Gondebaldo re de' Borgognoni. È questo un prezioso articolo di storia, che non sol concerne alla chiesa di Torino, ma di più alla storia geherale, ecclesiastica e civile; e quindi ne fecero estesa parrazione più de' nostri scrittori il Baronio (1), il Muratori (2) ed i Bollandisti (3), quali riportano l'avvenimento tal e quale fu scritto da santo Enno dio vescovo di Pavia, successore in quella sede di santo Epifanio, e compagno di lui e del nostro san Vittore in quella insigne missione. Eccono il genuino racconto:

Gondebaldo che regnava, diremmo oggidi, in una parte della Borgogna, del Lionese, del Dellinato e della Svizzera e della Savoia, ardendo la guerra in Italia tra i due regi, Odoacre e Teodorico, secse dalle Alpi verso l'anno 490, chiamato, non ben si sa dire, se dall'inon

<sup>(1)</sup> All'anno 195. (2) Rerum Ital. script., tom. 1, p. 1, pag. 100.

<sup>(5)</sup> Acta SS. ad diem 22 jan.

u dall'altro de' principi belligeranti. Certa cosa è che, riputandosi deluso da cutrumbi, vendionesse sulle nostre contrade e sulla Ligaria, che devastò in orribil gnisa, conducendone via una moltitudine di abitanti in ischiavitii nel prosto ritorno ch'egli foce al di li dei monti. Non ando immune Torino, non Milano da questa desolazione, sebbene rapido passasse sopra queste città, qual nembo di procella sterminatrice.

Il re Teodorico, il quale di barbaro conquistatore era diventato saggio regnante e legislatore illuminato, mostrava, sebbene ariano, una certa riverenza al clero cattolico, e segnatamente a santo Epifanio vescovo di Pavia, il quale fra tutti i vescovi d'Italia distinguevasi per la dottrina e per l'esercizio delle più sublimi pastorali virtu. Essendo andato questo venerevole prelato in compagnia di sau Lorenzo vescovo di Milano alla corte di Teodorico, che risedeva a Ravenna, per ottenere perdono e grazia a tutti coloro che contro di esso avevano impugnato le armi, il monarca non solo concedette il benefizio addimandato, ma di più rivocò alcune sue leggi che gravitavano particolarmente sopra i popoli dell'Emilia e della Liguria, Quindi chiamando in disparte il solo Epifanio, gli propose una grande opera di misericordia, quale era di recarsi nelle Gallie,a Gondebaldo, per negoziare con lui del riseatto degli schiavi fatti di qua delle Alpi, e ciò a spese del regio erario. Non poteva farsi al santo prelato una proposizione più cara, che perciò accettando incontanente: « Si, o principe « eccellentissimo, rispose, di tutto l'animo mio ricevo la tua magna-« nima risolnzione, se non che di una sola grazia ti prego, che è di « concedermi a compagno di legazione Vittore vescovo de' Torinesi, « in cui tutte le virtu risplendono, ne altro migliore potrei trovare:

- « in cal tutte le virtu rispiendono, ne altro mignore potrei trovare: « precor tamen ut indultu clementiae tuae Victor Taurinatis urbis epi-« scopus comes mini et particeps huius itineris adiungatur, in quo
- « clarum est epitomam omnium constare virtutum, quo socio adhibito,
  « de Domino nostro securus spondeo nullum effectum propriis petitio« nibus abnegandum; quibus auditis, res eminentissimus annuit, et tre-
- a nibus abnegandum: quibus auditis, rex eminentissimus annuit, et trea mendus Pontifex, dicto cale, discessit o (1),
  - Partirono adunque insieme i due santi vescovì, Epifanio di Pavia
- e Vittore di Torino, niente stimando nè disagi nè pericoli: era di marzo, e le Alpi erano cariche di neve, e le strade coperte di ghiacci.

<sup>(1)</sup> Sanetus Ennodius apud Bolland., ad diem 22 jan.

Furono per la via acculti con venerazione de' popoli, a cui era giunta la fama di loro santità. Appressandosi a Lione, usei ad incontrarli oltre al fiume Rodano Rustico, santo vescovo di quella città, il quale domandò loro la cagione della loro andata, ed avvisolli delle astuzie di quel re. Come Gondebaldo seppe Epifanio essere pervenutó a Lione, si disse a' suoi ¿, « Voi andate a visitare questo uomo, il quale, per le « sue virtu e per l'aspetto sno, l'ho sempre tenuto come un altro Lo-« renzo martire, e domandatelo quando egli vorrà esser da noi; e « invitatelo per quando el comanderà ». Se ne vanno, e ammirati rlmangono, vedendo ehe la grandissima sua fama, la quale aveva in quelle parti tanto risonato, fosse assai minore de'snol meriti. Adunque fu stabilito il giorno dell'udienza, nel quale ito Epifanlo al re, il salutò, e poi rivolto a Vittore, gli disse che con buona grazia del principe desse principio ad esporre l'oggetto della legazione; ma il prelato torinese ciù rifiutando per umiltà, rivolse tutto il peso nel compagno, splendore dell' Italia: « Dedit Epiphanius summo viro Victori licen-« tlam, si luberet ipse rex, principinm legationis ordiri, qui ad illum « omne pondus retulit, ut fuit ad eunctam humilitatem paratissimus « e vestigio decus Italiae antistes noster Epiphanius talibus verbis « eoepit regem affari » (1). E qui mi sia lecito avvertire aver errato il nostro Meiraneslo (2), il quale asserisce essere stato il nostro san Vittore che apri il discorso e parlò a Gondebaldo. L'orazione fu dunque detta da Epifanio in questi termini, secondo la traduzione che ne ha fatto il Rinaldi :

« L'inesplicabile amore che io, approvatissimo principe, vi porto, « ini ha condotto a imprendere questo viaggio contra stáglone, e a « non guardare a tanti pericoli somministrati dall'asprezza delle Alpi, « dalle molte nevi e da' disusati ghiacel, non avendo lo paura della « morte per recare a te prestamente il premio dell'eterna luce. Io « sono adoperato per mezzano fra due ottimi re, per essere di ciò te-« stimonió il ciclo, se quello che Teodorico, mosso da misericordia, « ti chiede , tu Il concedi benignamente. Combattete Insieme , duci

« invittissimi, e superatevi l'un l'altro, seguendo I precetti divini: nel « quale conflitto il vineitore per modo riceverà il premio, che il vinto

<sup>(1)</sup> S. Ennod., ove sopra, Vedi ancora Odorico Rigaldi a'l' anno 494. (2) Pag. 99.

« non rimarra senza guiderdone. Prendete il miò consiglio, e amen-« due superiori e amendue eguali/voi sarete.

« Teodorico desidera ricomperare gli schiavi, e tu li rendi senza « prezzo alle contrade loro. Credetemi: quegli in questa causa è per « aver più, che nieute riceverà. Il prezzo mandato da lai rimarrà « senza merito, e l'avanzo di lui tornerà in guadagno tuo, se ti dis-« porrai a donar quello, che sarebbe stato di gloria il renderlo. Gli « spregiati danari renderanno ricchi i tuoi eserciti e gli acquistati li « renderanno mendichi. Tu odi le voci de' suppliehevoli Italiani , e « ammetti con faccia serena le preghiere di quelli che confidano in « te: tu odi l'Italia, la quale da te non si è mai separata, e che molta « fidanza tiene pella tua clemenza. E certo se l'Italia avesse una sol « vocc, così direbbe: Quante volte hai tu opposto per me il tuo ar-« mato petto a' nemici? Quante volte hai tu combattuto col consiglio « per impedire le guerre, e acciocchè niuno de' miei fosse condotto « schiavo in veruna parte del mondo? Tu fosti di quelli nutricatore, « che ora tieni prigioni. La tua virtii, con farci beneficio, ne iugannò; « se tu, come nostro difenditore, perchi non dessimo nelle mani di « genti strane, ti sci fatto di noi signore. Qual incatenato più dolo-« rosamente non piangerebbe la sua disavventura, dove si vedesse « tratto in servitu dal suo liberatore? Chi poteva fuggire, sentendo lo « strepito delle armi tue, nel quale avevano nelle loro necessitadi tro-« vato sicurissimo rifugio.3 Le matrone sublimi tratte pel collo pri-« gioni minacciavano che tu ne avresti fatto vendetta. Le vergini « credevano che saresti stato dolente oltremodo, se elle avessero per-« duto il loro candore per le insidie degli uomini impuri. In somma « sono stati presi quelli i quali niuno trovò in faga. Gli agricoltori « mentre erano legati, altro non dicevano in propria difesa se non: « Ben vi conesciamo; non siete voi nostri Borgognoni? Voi guardate « di non aver a render ragione al pio re di ciò che voi fate, e di « non avere a procurare, che di tali misfatti non si parli. Questo « mani, che ora osate di stringere, quante volte hanno pagato il tri-« buto al comun signore? Noi ben sappiamo, che queste cose non si « fanno per sua commissione. Tal era il conforto de' miseri. Molti « nondimeno, per la confidenza grande che avevano in te, sono stati « morti, cioè perchè più arditamente risposero.

« Tu dunque, eccellentissimo principe, rendi quelli che rimasi sono « alla patria, rendigli alle loro famiglie, rendigli alla tua gloria. Tu

37 tinno t

« sì come antico signore ama la provincia, la quale è ancor amata « da novello principe. Rimandagli, ancorchè nell'altrul stato, perchè « ivi ancora riconoscano d'essere tuoi; imperocche noi poco gradiamo « l'imperio di colui, alla cui misericordia niente dobbiamo. Tu libera

« dalle spine la Liguria, e rendila ornata e coltivata, ed ella com-

« prenderà quanto ti deve, se si vedrà tornata nella pristina sua « bellezza. È tua grazia ordinaria concedere grazie alle persone sup-

« plichevoli, si come opprimere i superbi; e così tu nell'una e nel-« l'altra cosa fortissimo, ti acquisterai trionfi con la spada e con la

« clemenza. Deli mpoviti a' pianti di noi c de' nostri. Così piaccia « al Signore di accrescerti il numero de' figliuoli, perche la tua vita

« si rinnovi nella successione di tua progenie. E come che tu facci « questo done a Dio, agginngi ancora, che ta nol fai per uomini stra-

« nieri, ma al signor d'Italia a te per affinità congiunto ».

Poichè tacque santo Epifanio, il re ch' era bello e ornato favellatore, gli fece risposta in cui mostrava le ragioni della guerra e i diritti della conquista; ma alla perfine così conchiuse: « Or vià, santi uo-« mini, tornate senza verun affanno a' vostri alberghi, finchè io, « considerato il bene dell'anima mia e del mio regno, pronunzi « quello che conveniente sia ».

Partironsi adanque dalla sua presenza Epifanio c Vittore; e poce dopo Gondebaldo chiamando a se Laconio, uomo di alto lignaggio e di somma bontà, con cui era uso il re di conferire le cose sue più importanti, gli ordino di stendere il decreto, con cui tutti gli schiavi Italiani venivano rimandati liberi gratuitamente alle ease loro, meno quelli pochi solamente ch' erano stati presi nel calore della battaglia, per li quali volle elie si desse aleun picciolo prezzo, acciò meglio imparassero ad aver in abbominio i pericoli del guerreggiare, Non fu tardo Laconio a scrivere la sentenza della liberazione e a recarla ai venerevoli prelati, che la ricevettero con bramosa divozione, cd abbraceiarono il portatore di un tanto dono. E poichè questa scrittura fu pubblicata, soggiunge santo Ennodio, « si ricolse tosto moltitudine « così grande di persone liberate, che avresti ereduto essersi diser-« tate eziandio le ville de' Galli. Imperelocobè testimonio di questa « cosa sono io, il quale portai il decreto scritto alle chinsure delle

« Alpi. Noi sappiamo di certo, che in un sol di furono in Lione

« lasciati tornar in Italia quattrocento nomini, e il simigliante fu « fatto in ciascheduna città della Savoia; sì che quelli che furono

a deliberati alte preghiere del santissimo uono (Epifanio ed insieme del santissimo Vittore) passarono seimila «. E così l'uno o l'altro dopo tre mesì tornarono come trionfanti in Italia, con molte schiere di gente, lociando tutti e benedicendo iddio della loro liberazione. Quale commovente spettacolo sia stato il loro passaggio in tutto il Piemonte, il loro arrivo alla patria, l'accoglimento del parenti, degli minici, edi tutti gli abitanti della Liguria, è cosa più facile ad nimagianazi obe a deserviersi. Si resittui santo Epifanio alla san sede in Pavia, e san Vittore alla sua in Torino; ma son vollero portarsi in persona a Teolorico, per non parere di cercar premio delle loro fatiche: bensi, per non mancargit di rispetto e di grattudine, gli dettero avviso con lettera dell'Ottimo fuscimento della consa. E Gondebaldo e Teodorico divennero huoni amiei, e si corrisposeso con mutni beneficii.

Questa sola impresa di san Vittore, congiunta all'illustre testimonianza che diede di sue virti santo Epifanio, e laccitatez iscritta da santo Ennodio, hasta per ogni più grandione clegio; ne ès sa comprendere come un vescovo si illustre uon abbia avuto linqui nella sua chiesa di Torino un-culto particelare, come lo ba santo Epifanio in Pavia.

## Secoli VI e VII

-: 4))))>O-4(((4))

#### VESCOVI DI TORINO

MH. Tigridia alfanos 392. — M.V. Ruffe circa il 560. — M.V. Urzicino ad 572. — M.V. Rustico quel 678. Aviențaranti di religione in Torino ne seculi vi e vi. — M.H. Aghibi duca di Torino, avrudo sposstu la regiua Teodolinda, rimunizi alf artanesimo per farsi cattolice, e liabrica il duomo di San Giavanni. — M.Hl. Sant Colombano fondaree del monestero di Bobbio, e Giona suo discrepit, — M.N., Garibaldo, duca di Torino, ucciso nel duomo di San Giavanni. ed 662.

### XIII. TIGRIDIO VESCOVO ALL'ANNO 502

Questo prelato intervenne ad un concilio celebrato in Roma, l'anno 592, nel portico della basilica di sen Pietro, entro una sala detta palma anna: Per la ragione del luogo, un tal sinodo-venne chiamato Palmane. Forono condannati in esso alconi perturbatori della anata Soder aposolicio, contra il legitimo papa Simmaco, di mazione sardo, eñe alla cattedra di san Pietro era stato promosso il giorno 22 novelhore, l'àmon 498 (1). Alla san electione avray conocuso la magiorno parte del cléro, nientre l'altra aveva nominato l'acciprete Lorenzo, di cui era promotore Festo, nomo consolare e principalissimo fra i senatori. Quindi venne a dividera là città sul mento della elezione, ad accussrsi gli unir e gli altri, a succedere combistimenti, ruiberie morti, e da ricorrere le parti a la re Teodorico, che di que' tempi

<sup>(4)</sup> Muratori, il Baronio, il Pagi, Cesare Balbo, tom. 1, lib. 1, all'anno 498, 505.

governava l'Italia. Il quale, bonché ariano e giudice incompetente, sentenziava come alieno da ogni parteggiave, elue de' due competitori alla Sede pontificia fosse mantenuto e consegrato quello che con più voti era stato eletto il primo. Pertanto Siamaco rimaneva alla cattedra apostolica, e addi l'a marzo 499 adunava un oncollio, dove erano fatti vari decreti sulle elezioni de' pontefici romani, e contra coloro che le turbassero con le brighe.

Stettero così pacificate le cose ecelesiastiche, ma non molto tempo, perchè i partigiani di Lorenzo, e principalmente Festo patrizio, ricominciarono ad alterarle. Calunniarono Simmaco di adulterio, ne mandarono falsi testimonii a Ravenna, ove risedeva la corte di Teodorico, e richiamarono Lorenzo. A tante vessazioni volendo il papa riparare efficacemente, divisò di radunare un concilio, ed al re chiedevane non la permissione, ma un valido appoggio. Teodorico aderiva, facendo intendere a' vescovi di mettersi in viaggio, ed Insieme dichiarando: « il concilio decretasse di tanto negozio, nulla degli « affari ecclesiastici, tranne la riverenza, appartenersi a lui ; rimetter « esso alla potestà de' vescovi ciò che stimassero utile. Deliberassero adunque; pur elle da' provvedimenti del venerando concilio tornasse « la pace nella città di Roma a tutti i Cristiani» (1). Partirono dunque i vescovi dalle loro diocesi, e passando per Ravenna, avviati a Roma al concilio, san Lorenzo vescovo di Milano, Massimo vescovo di Pavia, Emiliano di Vercelli, Bassiano di Modena, Eustazio di Cremona, Lorenzo di Bergamo, Tigridio di Torino, Servus Dei di Verona, tutti insieme con Pietro vescovo di Ravenna, richiesero Teodorico: « perchè facesse così tanti uomini rifiniti d'età e di forze andar a « Roma? » a cui rispondendo egli, « che molte nefande cose gli erane « state di Simmaco riferite, le quali egli stimava doversi da essi giu-« dicare, » replicarono i vescovi, « che avrebbe dovoto convocarsi « il concilio dal pontefice stesso, alla sedia di cui, pei ineriti di « Pietro apostolo e per l'autorità de precedenti concilii , appartea nevasi il principato, e il non poter mai il vescovo di quella andar « soggetta al giudicio de' vescovi minori ». Allora il re allegò loro le lettere stesse di Simmaco, ed a richiesta loro le faceva recare. Così adunavasi il concilio di centoquindiei vescovi in Roma: l'innocenza del papa fu riconosciuta e dichiarata, e dannati furono gli

<sup>(1)</sup> Vedi C. Balbo. Storia d' Italia, tom. 1, lib. 1, pag. 67.

nsurpatori. Fu detto Palmare un tal sinodo, come sopra si è accennato, dal nome di Palma aurea, ch'era una vasta sala nel portico di san Pietro in Vaticano.

Ed ecco tutte le notizie perveante sino a noi di Tigridio vescoro di Torino. Monsignor Francesco Agostino della Chiesa, il Pingonio, il Tessurio ed altri, assegnano a son immedialo successore il vescoro Agnello; ma con manifesto errore, dice il Meiranesio (1), poichè Agnello fu vescoro di Trento, e no mai di Torino.

### XIV, RUFFO, VESCOVO DI TORINO CIRCA L'ANNO 560

Di questo vescovo noi non abbiamo altra notizia se non quella che ci lasciò san Gregorio di Tours, il quale ci racconta (2) di una certa donna, che dalla città di Samaria aveva portato in Moriana alcune reliquie di san Giovanni Battista. Andò a venerarle insieme con due prelati anche Rullo vescovo di Torino, alla cui diocesi apparteneva Moriana, seco conducendo il suo arcidiacono. Giunti alla chlesa di Moriana, dopo di aver onorato que sacri pegni, non è cosa convenevole, disse l'arcidiacono, che si preziose reliquie rimangano in una terra si vile ed ignobile; quanto meglio, sarebbe trasportarle a Torino, ove riceverebbero molto maggiore venerazione. Io non oso toccarle, rispose il vescovo; ed in quanto a te, fa come meglio ti piace. Accostandosi allora l'arcidiacono alla cassetta in cui erano rinchiuse, nello stendere la mano perde ogni intelligenza, ed acceso di febbre, dopo tre giorni mori, con grande terrore non sol de' presenti, ma pur anche de' più lontani. Così racconta l'avvenimento san Gregorio turonese, che viveva presso a que tempi, nè altra notizia ci lasciò di Ruffo, che credesi cessasse di vivere intorno al 570,

## XV. URSICINO, VESCOVO DI TORINO ALL'ANNO 572

La memoria di Ursicino è illustre nella storia ecclesiastica, per due lettere che sul conto di lui trovansi nelle opere di san Gregorio Magno (3). Fu egli un vescovo di santa vita, moltissimo travagliato

(5) Tom. 2, lili. 9, epist. csv.; alias cxv, et epist. cxv.; alias cxxi.

<sup>(4)</sup> Pag. 101. (2) Lib. 1, De glor. Mart., cap. 14.

da' barbari de' suoi tempi; ma non possiamo ben sapere le sue sventure senza ricorrere alla storia civile del suo secolo. Noi ne daremo una succinta idea, seguitando la storia d'Italia, scritta da un nostro egregio scrittore (1), Una schiera di Longobardi, scrive egli, fin dal principio dell'anno 569, passava nel Vallese, provincia di Guntranno re Franco di Borgogna, e l'anno seguente, Longobardi e Sassoni si inoltrarono al di la delle Alpi Cozie : i Longobardi sino presso alla città di Embrun, i Sassoni fin presse a quella di Riez. Discacciati i Sassoni, rivalicarono in Italia, e l'anno seguente che dovette essere il 571, divisi in due, per le due vie di Embrun e di Nizza, ripassa rono le Alpi con riunirsi sulle terre di Borgogna. Si difese nuovamente Guntranno contra gli aggressori, i quali venendo poi a conchiudere la pace, cederono al re vineitore le valli e le città di Susa e di Aosta, nel 576: Augustam et Susiam civitates cum integro illorum territorio et populo partibus Guntranni tradiderunt. Così Fredegario presso il Meiranesio (2). Ora è cosa certissima che' in una di queste tre invasioni il vescovo Ursicino fu barbaramente fatto schiavo, battuto, spogliato de' beni suoi propri e di quelli di sua chiesa, condotto via prigioniero; e finalmente, rapitagli una porzione di sua diocesi, cioè di quella che possedeva al di la delle Alpi, fu costituito in essa un nuovo vescovo, di nome Felmassio, per opera del re Borgognone.

Tanti enormi oltraggi usati al vescovo di Torino essendo cenati a cognizione del romano pontellece, Gregorio Magno, che di quei tempi gorernava la Chiesa, mossero l'animo di lol a prendere dell'oppresso pastore la più forte difesa, elie però serisse a Teodorigo e a Teodorigo e a Teodorigo e a Teodorigo e a della Francia, a favore di lui, e di più a Siagrio vescovo di Aosta, che presso di quei due principi godeva di molta stima; le quali lettere, traducti en el volgare i diloma dal Brizzio (37), qui si riportano, rimandando il leggitore all'originale ne' luoghi infra citati.

Gregorio a Teodorigo e Teodoberto, regi de Franchi

« Il maggior bene, che nel petto de' regi desiderar si possa, si è la verace osservanza della giustizia, la cui mira è di non permettere

(1) Conte Cesare Balbo, lib. 11, cap. 111. (2) Pag. 405.

(5) Progressi della Chiesa occidentale, pag. 455.

a' sudditi l'abuso detestabile della loro autorità, ma che l'equità sua sia degnamente custodita. La quale ragione credendo noi debba essere a loro piacevole, per darle perfezione nella pratica, siàmo invitati ad informare le eccellenze vostre di alcane cose che richiedono emenda, perchè la nostra lettera vi somministri motivo di soccorrere gli oppressi, e fare un vero acquisto del degno premio. Abbiamo saputo che il nostro fratello Ursicino, vescovo di Torino, è stato con termini molto acerbi danneggiato, nelle parrocchie nel vostro regno contenute, contro le maniere della Chiesa, contro la grandezza sacerdotale, e contro i sagri canoni, e, quello che più importa, senza i suoi difetti, un altro ha avuto ardimento di farsi in sua vece consegrare quivi vescovo. E perchè pareva negozio da nalla, se le cose illécite non si rendevano con altre disdicevoli fortemente aggravate, si dice essergii stata usurpata ogni sua sostanza: là dove essendo questa una operazione insopportabile, che l'innocente rinzanga della violenza conculcato; dopo un saluto paternale vi preghianno che vogliano sopra di ciò effettuare quello che il giusto ed onesto alla polese richiede. perche la nostra intercessione non sia spogliata di frutto a favore del desolato. Facendogli vedere il valore della giustizia, e correggere gl'insulti ingiusti, con fargli ritornare quello che dalla rapina gli è stato usurpato, come speriamo dalla bontà vostra. Ne deve pregiudicargli il tempo della sua detenzione dall'inimico, sendo che questa maggiormente piega gli animi delle cristianità vostre a sovvenirlo, acciò la loro liberalità venga a sollevarlo da' danni che la prigionia gli ha causato. Fate adunque a pro e bene ficio della propria salute, che questa nostra esortazione sia apprese o di voi di approvato valore, con isporgere la mano destra della giustizia alla liberazione dell'abbattuto vescovo, per l'accrescime ato di meriti alie anime vostre; a fine che, mentre mantenete il isa: che a' sacerdoti venza esservato il dovuto onore e riverenza, le loro preghiere di continuo vi facciano fiorire nel conspetto di Dio ».

La lettera che serisse a Siagrio vedesi di questo tenore formata:

Gregorio a Siagria, rescuro di Aosta

« Se ne' maneggi secolari guardar debbesi l'ordine proprio, e di ciascheduno le ragioni, quanto più conviensi evitare qualunque confusione intorno alla disposizione degli ceclesiastici, perca'vè non siano

prodotti disordini che distruggano li frutti e beni della pace? Lo che come partorirà i suoi effetti, quando il tirannico potere vorrà sovrastare all'equilà e alla giustizia? Quindi è venuto a nostra notizia. che Ursicino vescovo della città di Torino, nostro fratello dilettissimo. dopo lo spoglio delle sue robe e la prigionia della persona, la patito ancora grave infortunio in quelle parrocchie che sono situate sotto la giurisdizione de' re de' Franchi, e che ivi finalmente, senza suo errore, sia stato contro i sagri canoni intruso un altro pastore. E perehè forse sembravagli leggiero il pregiudicio fattogli, gli hanno rapito tutto l'appartenente alla sua chiesa. Là dove sendo la pura verità, non rimirasi azione più crudele, ne più nemica delle sante ordinazioni, che l'ambizione discacci dal proprio altare un sacerdote innocente, con sostituirvi, senza alcun suo demorito, un successore: devono dunque tutti attendere al pregiudizio di questo prelato; ne mai tollerare l'affronto fatto a costui, siccome nol vorrebbero patire in causa propria: perchè se non si serra il passaggio al male prima che passi innanzi, e si dilati colla cattiva usanza, darà titolo di onesta e di cosa lecita a tutto quello che viene chiaramente proibito da ogni ragione. Fra gli altri però raccomandiamo alla fraternità vostra che s'impieghi con ogni calore e prontezza nella difesa di esso vescovo, e che non sia più tollerata la lontananza di sua persona dal suo gregge; anzi con suppliche e con parole tratti con gli eccellentissimi principi, i quali crediamo non negarle petizione alcuna, perchè sia emendato e corretto questo misfatto, e le cose con violenza rapite con la padronanza del vero si restituiscano. E perchè le sagre carte intuonano che frater fratrem adiuvans exaltabitur, sappia la carità vostra, che tanto dall' onnipotente Dio sarà premiata, quanto di buon vòlere e con perseveranza mettera in esecuzione i di lui precetti in ainto e sussidio del fratello » (1).

Quale-effetto abbiano prodotto queste lettere, e se l'isicino sia stato risarcito de l'auti danni che avea sofferto, non è venuto a certa notsara notizia, dice il Meiranesco, siccome pure ignoriamo l'anno ed il giorno di sua morte. Non è arbitraria congettura il dire clue abbia cessato di vivere il primo giorno di febbraio del 600, c di essere quegli stesso, di cul la chiesa torinese, da tempo rimotissimo, in tal giorno

<sup>(</sup>i) Scritta questa lettera circa l'anno 598. S. Greg, M. oper., tom. 11, lib. ix; epist. cxv et cxvi, edit. Maur.

fa l'Officio, sotto il nome di sant'Urso vescovo. Il qual nome negli antichissimi calendarii trovasi seritto per abbreviazione, intermezzata di una picciola linea, Ursuls; e quindi n'e derivato, pretermettendosi nel decorrere del tempo l'indicata linea di abbreviazione, chei il nome proprio di Ursicino si trasformo e s'intese quello di Urso. Il Bollandisti non poterono quai trovare sant'Urso, vescovo di'Aosta, nè di veruo altra città del Piemonte, però riportano il Ferrari, il quale conobbe che nella chiesa torinese ebbe sempre l'ufficio di confessore pontefice, senza osservare che propriamente non era Urso, na Ursicino quello che, travisandesi il nome, si onorava da tempo antichissimo (1).

### XVI. RUSTICO, VESCOVO NEL 678

Per lo spazio di circa due secoli, - solamente di un vescoro di Torrino noi abbiamo sicure notizie, eioò di Rustico, il quale intervenne al concilio di Ruma, celebrato dal piaga santo Agatone nel 679, essendo perite le mentorie di quelli che dopo Ursicino lo precedettero, come di quelli che lo seguitarono sino a Reguinitro (2).

(1) Meiraucsio pag, 110. - Belland. Acta SS., ad diem 1 feb., pag. 97.

(2) Meiran. pag. 110.

# Avvenimenti di religione in Corino

estellisto dellesse ;

XVII. AGILOLFO, DECA DI TORINO, AVENDO SPOSATO LA REGINA TEODOLINDA, RINUNZIA ALL'ARIANESIMO PER FARSI CATTOLICO, E FARBRICA IL DUOMO DI S. GIOVANNI

La vita di Agilolfo, duea di Torino nel seeolo sesto, trovasi savlamente scritta da Carlo Tenivelli, nella sua Biografia Piemontese (1), e di lui fanno onorevolissima menzione tutti gli scrittori delle cose d'Italia: Il dueato di Torino in que tempi altro non era elle un governo civile e militare della provincia, senza diritto di sovranita, la quale era presso i ro Longobardi elle facevano la ordinaria loro residenza in Pavia. Venendo a morte il re, radunavansi questi governatori o duehi, come dicevansi , e nominavano il successore. Nella morte del re Antaro, avvennta nel 590, invece di procedere alla elezione di un nuovo re, permisero alla sua consorte, la regina Teodolinda, di regnare: tanta era la stima che per le saggie e gentill sue maniere erasi in breve tempo conciliata, e si obbligarono di più con giuramento di riconoscere per nuovo sovrano colui, ch'essa avrebbesi eletto per isposo. La virtuosissima vedova si determinò per Agilolfo, duea di Torino, nomo valoroso e parente del monarea defunto. Seguite le nozze, fu riconosciuto per re e nella dignità reale eonfermato, nel maggio del 591, dalla dieta generale de' Longobardi, tennta a questo fine presso a Milano.

• Il regno di Agilolfo, serive Carlo Denina (2), dovette essere vantaggioso singolarmente al Piemonte, percile appunto furono lungi dai suoi confini le guerre. Non vi è memoria di alcun disastro, nè tumulto, ne di fiutto di armi ene avesse luogo in tutta la estensione.

<sup>(1)</sup> Tom. 1, decad. 1, presso il Briolo, 1784.

<sup>(2)</sup> Storia dell'Itali Occid., tom. 4, lib. 11, cap. 111; c Ricolazioni d'Italia, lib. vn. cap. 111.

del moderno Piemonte ; neppure dalle Alpi sino alla foce del Tesino, o alle rive del mar ligustico. Per suo proprio genio moderato e tollerante, e per amore della regina protesse i cattolici non meno che gli ariani, de' quali per altro professava gli errori, come la massima parte de' principi Longobardi. Poi, a persuasione di Teodolluda (1), abbracciò la fede cattolica, ed assicurò a' suoi stati, e soprattutto a quello che aveva governato come duca, una pace religiosa, che per lungo tempo non fu turbata. Egli ritenne, anche dopo di essere elevato al trono reale, il governo o ducato particolare della provincia torinese.... Poche sono le contrade della Lombardia, dove o non si mostrino ancora, o non si sentano citar monumenti della pietà dell'uno o dell'altro di questi due coningi ». In Monza fabbricarono la basilica di san Giovanni, che da' Longobardi era venerato particolare protettore, ed altrettanto fecero in Torino della chiesa del Battistero al santo precursore 'eretta; ed in allofa può dirsi che ebbe principio la superiorità della basilica di san Glovanni sopra le due chiese del ss. no Salvatore e di santa Maria, « Ma Agilolfo, conchinde il Denina, « con troppo utile e memorabile esempio fece ancor vedere che la pietà « de' sovrani non indebolisce il vigore del governo, perocchè in mezzo « a' discorsi e alle pratiche di religione che occupavano non poca « parte de' giorni suoi , represse l'ardire de' Franchi , che tuttavia « di tempo in tempo scendevano ad infestar l'Italia ». Chlaro per morali e religiose virti, fattosi formidabile alle potenze circonvicine, Agilolfo, dopo aver regnato con prosperità per lo spazio di venticinque anni : secondo il computo di Paolo diaceno , e ventiquattro secondo la cronologia dell'annalista italiano, cessò di vivere nei 615, lasciando di sè nna memoria gloriosissima,

### XVIII. SAN COLOMBANO, FONDATORE DEL MONASTERO DI BOBBIO, E GIONA SUO DISCEPOLO

Si maraviglieranno forse taloni; che nella storia ecclesiastica della chiesa di Torino io inserisca na articolo di san folombano, nato in Irlanda, nella provincia di Leinster, circa l'anno 540, e morto in Bobbio nel 615. Ma io son certo che le persone colte, anzl che farne

<sup>(1)</sup> Che da san Gregorio Magno con frequenti lettere era diretta e confortata.

maraviglia, mi vorrebbero piuttosto rimproverare, se io ne avessi. pretermesso ogni menzione. San Colombano dopo varie vicende in Inghilterra, in Francia e nella Svizzera, mosso dallo spirito di Dio. passò le Alpi con alcuni suoi compagni, ed entrò nella diocesi di Torino, il cui governo civile e militare apparteneva di quei tempi ad Agilolfo, re de' Longobardi. Questo sovrano essendo di animo religiosissimo, siecome abbiamo veduto nell'articolo antecedente, accolse il santo abate con molta benignità, e gli permise di eleggere ne' suoi stati quel luogo che gli fosse più a grado, per dimorarvi co' monaci ch' erano in sua compagnia. Di così generosa esibizione profittando san Colombano, scelse un paese allora deserto, posto tra gli Appennini, chiamato Bobbio, presso il fiume Trebbia; ed ivi appunto fondò il monastero ehe divenne poi si famoso per la moltitudine de' santi solitari, per la regolare osservanza, e per le larghe donazioni delle quali fu arricchito dalla generosità de' regi Longobardi e di altri principi. Il primo di tutti costoro fu Agilolfo; ed esiste ancora appresso l'Ughelli e nel tomo quinto del Bollario cassinese il diploma di questo re, nel quale concede al santo abate e a' monaci abitanti nella chiesa di san Pietro nella valle di Bobbio quattró miglia di circuito di territorio, sia colto, ossia incolto, da possedersi in perpetuo: datum Mediolani in palatio, sub die nona cal. aug. reoni nostri felicissimi octaro per indictione quinta feliciter, cioè il giorno 24 di luglio: se nell'anno 598, o nel 602 a cui corrisponde l'indizione quinta, lascio ad altri il giudicarne. È stato ristampato questo diploma nella purgatissima raecolta de' documenti di storia patria, fatta per la munificenza del gloriosissimo nostro regnante Carlo Alberto, come può vedersi al numéro 1.º

La vita di san Colombano fu scritta fedelmente da Giona, suo discepolo, compagno de' santi Attala e Bertolfo, ed uno de' primi osservantissimi monaci di Bobbio. Egli era diocesano di "Torino, nativo di Susa, siecome chiaramente asserisce Mabillon (1).

Di Giona, scrive il Tiraboschi ne' seguenti termini (2): «Con più «ragione dobbiamo annoverare tra' nostri Giona, monaco prima del-monastero di san Colombano e quindi, passato nelle Gallie, « eletto abate del monastero di Enona presso Mastricht. El visse in

<sup>(1)</sup> Vite de'ss. Benedittini, 10m. 2, pag. 117. Ann., 1, lib. 11, n. 17.

<sup>(2)</sup> Tom. 5, lib. 2.

« grande stima non solo tra' suoi, ma alla corte ancora di Francia, ove a dalla reina Batilde fu in più affari adoperato, mentre ella reggeva « il regno nella minorità del suo figlio Clotario ni. Egli era nativo a di Susa in Piemonte, come prova il Mabillon. A lui siamo debi-« tori delle notizic che ci son rimaste intorno a san Colombano, e ai « suoi primi discepoli, percioeche egli serisse la vita di questo fona datore, e di Attalo e di Bertolfo, che gli succedettero nel governo « di quel monastero, e di Eustasio abate di Leuxeuil, a cui pure ag-« giunse la relazione delle maraviglie avvenute nel monastero di Evo-« raco, ossia di Farcmotier nella diocesi di Meaux, mentre ne era w abbadessa santa Fara, detta anche Burgundofora, Credesi ancora, e ch'egli stesso sia l'antore della vita di san Giovanni abate del mo-« nastero di Reome, che ora dicesi Moutiers san Giovanni. Tutte le « quali vite, oltre altre edizioni, sono state pubblicate dal P. Mabil-« lone. Egli fini di vivere verso l'anno 670 ». All'onorevole menzione, che di Giona ci dà il Tiraboschi , agginngo quella di Carlo Denina , il quale scrive cosi (1): « Appena si trova nel vi è nel vii secolo « dell'era cristiana qualche libro composto in Italia, eccettuate le « opere di san Gregorio Magno, Niente affatto el è pervenuto di au-« tore che vivesse sotto i Lombardi, eccettuato di un solo, che fu « Giona, nativo di Susa, appie delle Alpi, dove sembra che si fosse « rifugiato qualche avanzo di letteratura. In tutto il rimanente di « Italia, da Roma in qua (giaceliè in Roma è certo che non manco mai chi studiasse e scrivesse), non si conobbe altro scrittore che questo Giona di Susa, il quale, fatto monaco in Bobbio, passo poi in « Germania a governare e a fondar monasteri»; e più sopra « Il moa nastero di Bobbio fondato da san Colombano monaco irlandese, « crebbe dopo la di lui morte grandemente; sieche da esso si pro-« pagò l'instituto Benedittino in altre parti della Liguria e del regno « Longobardico (ed anche nel Piemonte)... e quelle prime colonie co-« minciarono a ravvivare la civilizzazione in questa parte di Europa ».

(1) Ital. Occid., lib. 11, cap. 5.

XIX. IL DUCA GARIBALDO UCCISO NEL DUOMO DI TORINO NEL 662

Dopo la metà del secolo scttimo, governava con titolo di duca la eittà e provincia di Torino un certo Garibaldo, uomo malvagio, traditore perfidissimo, seminatore di fatali discordie, delle quali sue scelleratezze io non iserivo molte eose, perchè appartengono alla storia civile, e di lui già scrissero tutti gli autori, comineiando da Paolo diacono (1). Dirò solamente, che per gl'iniqui suoi maneggi, Grimoaldo, duca di Benevento, uceise di propria mano Gondeberto duca di Pavia. Ora tra i famigliari del principe ucciso eravi un Torinese, piceiolo di statura, ma di svegliato ingegno, e più pronto di mano, il quale, ritiratosi in patria, serbava un vivo desiderio di vendicare il suo signore. Per eseguire a colpo sicuro il suo mal animo, colse la circostanza in cni, ricorrendo la solennità della pasqua, il duca Garibaldo recavasi con grande corteggio alla basilica di san Giovanni, Arrampicatosi sul fonte del battistero l'uomo vendicativo. sorreggendosi colla manca a una colonnetta, tenendo colla destra il ferro sotto alle vesti, ehe lunghe ed ampie portava alla foggia dei Longobardi, nel punto che il principe trapassaya la porta del duomo, vibrò un gran colpo e gli troncò il capo. E « così ei fece vendetta del suo signore » scrive Paolo diacono. Ma subitamente dal seguito del duca venne pur ammazzato di moltissime ferite il sacrilego uccisore. Spettacolo orribilissimo, che bagnò il pavimento della chiesa del doppio sangue; eambiò in prefonda mestizia la gioconda solennità, d'inaudita profanazione riempi il tempio del Signore, e tutti i cittadini di alto raccapriccio. -

(1) Lib, 4, cap. 55.

-

LIBRO I 51

### Secoli VIII e IX

### VESCOVI DI TORINO

XX. Reguiniro circa l'anno 780. — XXI. Andrea circa il 799. — XXII. Claudio iconoclasta all'820. — XXIII. Guglielmo 4.º all'840. — XXIV. Claudio u nell'875.—XXV. Lancio nell'889. — XXVI. Amolone nell'899.

### Appenimenti politico-religiosi nei secoli vui e ix

XXVII. Ariperto II, duca di Torino e re de Longolardi, concede a papa Giovanni vu molti poderi nelle Ahi Corie, e fonda il mohastero di Lucretio, — XXVIII. Posiderio, ultimo re de Longolardi, raduna il suo escretto nelle diocesi di Torino per opporsi all'invasione del Francesi. Carlo Magno aupere tutte le forza neuricle, viene \(\tilde{t}\) Torino, \(\tilde{c}\) s' impadronisce dell'Italia. — XXIV. Refigione, scienze o costumi.

## XX. REGUIMIRO O REGNIMIRO, VESCOVO DI TORINO CIRCA L'ANNO 780

Fioriva questo vescovo verso il fine dell'ottavo secolo, secondo la più fondate congetture addotte dal Meiranesio (1), scnza però poter assicurare, mell'oscurità di que tempi, il preciso cominciamento de suo episcopato, no l'anno di sua morte. Certissima cosa pol è, essen egli stato un vescovo insigno per la sua pietà, pel suo disinteresse pel decoro del sacerdozio e della sua chiesa. Appaiono luminosament queste suo virtin nel diploma che l'imperatore Enrico un mandò d. Mantova a' canonici di Torino, il giorno primo di maggio 1047; i qualo prezioso diploma fu stampato dal Muratori (2), ed inserito a qualo prezioso diploma fu stampato dal Muratori (2), ed inserito a

(1) Pag. 412. (2) Antiq. Ital. medii aevi, tom: v, col. 195-198

numero cccxxx nella raccolta de' documenti di storia patria, pubblicati per ordine dell'augustissimo regnante Carlo Alberto. Or leggesi in questa carta, che il vescovo Reguimiro assegnò a' suoi sacerdoti la cura di diverse chiese, sì dentro la città che nel circonvicino territorio, per la maggior utilità della plebe; che li radunò in una casa, come in un collegio, ad una vita comune; saggi regolamenti aver loro prescritto, onde corrispondessero con merito alla loro vocazione, c facessero con ordine il servizio divino nella basilica particolarmente del santo Salvatore, e per la onesta loro sostentazione aver loro concednto molte terre, ed il diritto delle decime in diversi luoghi; la donazione de' quali beni esso imperatore conferma ed approva: « Concedimus « et oonfirmamus , stabilimus et corroboramus....: omnia a beatae « memoriae Reguimiro eiusdem sedis Taurinatis episcopl institutore « eiusdem canonicae domini Salvatoris conlata ». Fra i quali beni contansi i villaggi ed i castelli di Pavarolo, di Paciano, di Alegnano, di Bulgaro e di Santena, e le corti di Pavariano, di Andezeno c di Balbiano, e tredici altre ancora. Non si può ben discernere in questa carta, se tutte o una parte solamente di queste terre fossero assegnate a' canonici dal vescovo Reguimiro, o se qualche porzione venisse dalla pia liberalità di esso imperatore: può ben essere che abbia egli ampliato l'antica donazione: ma comunque sia del particolare suo favore, starà sempre che Reguimiro fondò la canonica cd il chiostro ai sacerdoti del suo clero, ne ordinò le sacre funzioni nelle basiliche, e di molti beni li dotò, affinchè fossero inticramente occupati de' doveri del santo ministero, e non disturbati dalle cure temporali. Nè sarebbe maraviglia, che di tante terre potesse disporre da padrone, giacchè la sede episcopale di Torino, da' duchi e regi Longobardi era stata molto arricchita.

### XXI. ANDREA, VESCOVO DI TORINO CIRCA IL 799

Di questo vescovo non è venuto a nostra cognizione altro che il nome, il quale tronsi inscritto nel necrologio MS, de'canonici di san Salvatore, ossia di san Giovanni, in questi termioi abbrevisti: in non, marcii depositio Boni Andreae epis. nri. Un'altra memoria di ini ricavasi da un placito che ebbesi in Pavia di messi di Carlo Magno, in tempo de'era re di Francia, e non ancora imperatore, alla quale digniti

55

venne elevato in Itoma l'anno 800. Il placito dato in Pavia per la causa degli onoini di Otta verso il monastero della Novalesa non devesi confondere con quello che si pronunzio in Torino, all'anno quattordici dell'impero di Lodovico il Pio, cioè nell'827, sopra un altra vertezza del medesimo monastero con quegli stessi abilitati di Otta, è può leggersi al numero xix, nella riccolta de' documenti di storia patria.

Di più altri vescovi torinesi trovasi menzione nell'indicato necrologio, e segnatamente di uno chiamato Rustico, che si potrebbe ragionevolmente assegnare all'amo 800, come ben osserva il Meiranesio (1).

### . XXII. CLAUDIO, ICONOGLASTA ALL'820

Claudio vescovo di Torino, di nazione spagnuolo, era stato discepolo di Felice vescovo di Urgello. Abbandonò la sua patria per venire in Francia, ove arrivò qualche tempo dopo la morte di Carlo Magno. Andato alla corfe dell'imperatore suo figlinolo, aveva servito in qualità di cappellano nel palazzo, con riputazione di grande intelligenza nelle divine scritture : venne in seguito cletto a dirigere la scuola che Carlo Magno aveavi stabilito, e di cui il famoso Alcuino era stato il primo maestro (2). Compose un gran numero di commentari sopra le divine scritture: tre sopra la Genesi nell'anno 814; uno sopra san Matteo, dedicato da lui nell'815 a Giusto abate di Charroux: quattro sopra l'Esodo nell'821, ed alcuni altri sopra il Levitico nell'823, tutto ad ad istanza dell'abate Teodomiro suo amico, il onale governava una comunità di centoquaranta monaci, sotto la regola di san Benedetto. Claudio spiegò inoltre tutte le epistole di san Paolo, e dedicò a Brutterano, abate di Solignac, l'esposizione della epistola a'Galati, e allo imperatore Lodovico quella dell'epistola agli Efesii. Non eta minore la sua premura per la predicazione della divina parola, e per la instruzione de' popoli (5). Queste sue qualità mossero l'animo-dell'imperator Ludovico a proporlo alla sede vescovile di Torino, nell'anno circa

<sup>(1)</sup> Pag. 117.

<sup>(2)</sup> Mabillon in analectic, pag. 92, et Praef. in sace. 4, num. 25. - Ceillier, tom. xviii, chap. xxvv. - Fleury. lib. 47, all an. 858, num. xx.

<sup>(5)</sup> Ceillier, ove sopra.

815, secondo il Meiranesio; nell'821, secondo Cave; nell'825, secondo Bergier; nell'825, secondo altri(f). Prendendo il punto medio di questi calcoli, può fissarsi la promozione di Claudio nell'820.

Restò înganato l'imperatore, procurando l'elezione di Claudio all'episcopato torinese, perchè non si tosto il nuovo pastore prese possesso della diocesi, che spiegio un carattere altiero, e sotto eolore di voleme correggere gli alusti e togliere dagli animi la supersitione, diffuse l'èresio degli ionocolesti, che tanto desolarano in quel secolo le chiese cattoliche dell'Oriente, per l'empietà e la ferocia degli imperatori di Costantinopoli.

Andava adunque insegnando, Dio solo essere l'oggetto del nostro culto; venerare le immagini, anche quelle del divin Salvatoré, essere lo stesso disordine ehe cadere nell'idolatria, perchè le immagini sono fattură degli nomini, non opera di Dio, elie-le condannava al suo popolo; porgere alle immagini de' santi l'incenso ed invocarli nelle orazioni essere una sacrilega abbominazione, perchè coll'onorarli togliesi a Dio la gloria, la quale ei solo merita. Questi ingannevoli insegnamenti predicando continuamente, nè vedendo pereiò che il clero ed il popolo cessava, secondo il vero senso della Chiesa, di onorare ed invocare i santi e venerare le loro reliquie, venne alle opere di fatto, togliendo dalle chiese tutte le immagini, cancellandole rabbiosamente, spezzando le statue; e di ciò non ancor pago il suo furore, stese l'empie mani agli alfari, con gittare per terra le croci, e con orribile scelleratezza tutte sfracellandole. Nelle litanie e negli uffizi divini soppresse il nome de' sauti, aboli tutte le feste a loro onore dedicate, proibi di aecendere le lampadi e le eandele nell'ecclesiastiche funzioni. In conseguenza di questi errori, biasimava i pii pellegrinaggi che i fedeli intraprendevano a Roma per venerare le memorie de' santi apostoli , dicendo essere tali viaggi perniciosi e pieni di ogni superstizione. Nè qui ristette, ma precipitando di eccesso in eccesso, oltre il rinnovare l'eresie di Vigitanzio, riprodusse anche quelle di Ario e di Nestorio intorno alla divinità del verbo (2),

Quale orrore e scandalo di queste empie novità concepissoro i sacerdoti e i fedeli torinesi, non può abbastanza esprimersi; ma basta

 <sup>(1)</sup> Origine de' Valdeti, di monsignor Charvaz vescovo di Pinerolo, capit.
 xu., in nota: edizione italiana di Torino nel 4857.

<sup>(2)</sup> Ambrosius Cassinensis: presso il Meiranesio, pag. 121.

per ogni miglior prova addurre qui le parole di Clandio medesimo, il quale serisse cosi: « Venni in Italia, nella città di Torino, e trovai « tutte le basiliche piene delle sozzure, di anatemi e d'immagini. E « perchè io solo pigliai a distruggere quello che gli nomini veneravano, « tutti apersero le bocche per bestemmiarmi, e se non fosse che il « Signore mi aiutė, mi avrebbero ingoiato vivo.... Incontanente fui « fatto obbrohrio ai vicini miei, ed orrore a quei che mi conosce-« vano , intanto che que' che ci vedeano, non solo ci deridevano, ma « eziandio l'uno all'altro ci mostravano a dito: opprobrium factus « sum vicinis meis, et timor notis meis in tantum, ut qui videbant nos, « non solum deridebant, sed etiam digito umis alteri ostendebant \* (1). Il primo de saccrdoti torinesi che discopri l'eresie di Claudio, for un canonico di nome Ludovico (2); e contro tali errori non solo egli, ma gli altri suoi colleghi riclamarono altamente, e a riparare tanto pestifera infezione, fecero ricorso alla santa Seder Certa cosa è che Pasquale i mostrossi grandemente sdegnato contra l'empionovatore; ma non-sono venuti a postra notizia i provvedimenti presi su di questo particolare (3). Dall'Italia passò presto la fama di queste cresie nella Francia e nella Germania; ove più scrittori suscitò Iddio a combatterne il tristo autore. Il prinio che serisse a Claudio fu un suo amico, di nome Teodomiro, di cui più sopra abbiamo fatto menzione, monaco di professione ed abate, in Linguadoca od Aquitania che fosse, Volendo adunque costui far cessare lo scandalo che Clandio cagionava nella sua diocesi, col distruggere le sacre immagini, gli scrisse una lettera, în cui con forți ragioni ed insieme con espressioni amorevoll cercava di trarlo d'inganno. A questa saggia scrittura rispondeva Claudio con alterigia e pertinacia, dando alla sna risposta il seguente titolo: Apologeticum atque rescriptum Claudii adrersus Theodomirum. abbatem (4). Preparava Teodomiro una confu-

tazione all'apologia di Claudio; ma prevenuto dalla morte circa l'anno Si accinse dopo di lui a difendere le sacre immagini un altro pio e dottissimo monaco, di nome Dugallo, di nascita Irlandese, che ai

826, non pote darvi l'ultimo compimento.

- (1) Vetera Analect., pag. 91.
- (2) Monsignore della Chiesa, Chronolog, Episc. Taur.; in Claudio, pag. 62.
- (5) Meiran., pag. 124.
- (4) 1. Jonas, De cultu imaginum, lib, 1, pag. 169; Bibliot. PP., tom. xiv.

tempi di Carlo Magno erasi ritirato nell'abbadia di San Dionigi in Francia. Il libro che scrisse contra l'eresie di Claudio, fu da esso dedicato agli imperatori Ludovico e Lotario, e trovasi nella Biblioteca de' Padri, stampata in Lione (1). Comincia Dugallo a stabilire, conformemente alla conferenza tenuta nel palazzo, cioè nel concilio tenuto in Parigi nell' 825, che niuno non deve mai essere tanto insensato di offerire sacrifizio od onori divini agli angeli, a'santi od alle immagini loro; ma che nemmeno vi dovea essere alcuno tanto ardito di romperle, di cancellarle o farne disprezzo; e tutto questo ginsta la lettera di san Gregorio a Sereno, Riferisce poi molte autorità de' santi padri, e particolarmente di san Paolino, per mostrare che le sacre immagini sono sempre state in uso nelle chiese; e sostiene che, negando la venerazione a' santi e alle loro reliquie; Claudio rinnova gli errori di Vigilanzio e di Eunomio. Alla seconda proposizione di Claudio, con cui offendeva l'onore fatto alla croce, risponde Dugallo, che i cristiani, ad esempio dell'apostolo san Paolo, pongono la loro gloria nella croce di Gesu Cristo, il quale non ha voluto che la sua passione restasse celata a' cristiani, come cosa vergognosa. ma che mzi se ne facesse continua memoria nella sua Chiesa, Indi porta molte antorità, per mostrare che in ogni tempo la croce fu onorata da' fedeli, e soggiunge: come mal un vescovo, il quale abbia in prrore la croce di G. Cristo, potrà esercitare le funzioni ecclesiasiastiche? battezzare, benedire la santa cresima, imporre le mani, dare qualche benedizione o celebrare la messa? Imperocche, come dice sant' Agostino; non puossi legittimamente fare alcuna di queste funzioni senza il segno della croce. Che più? Claudio rigetta la croce? Dunque egli è un dichiarato nemico dell'incarnazione e della passione del Figliuolo di Dio. Condanna inoltre i pellegrinaggi fatti ad onorare I santi, a venerare il luogo del loro martirio, il deposito delle loro reliquie; e che altro è ciò, se non condamare la pratica di tutti l primitivi cristiani, i quali usarono sempre particolare venerazione a' sepoleri di Eliseo, del santo Precursore, de' santi apostoli Pietro c Paolo in Roma, de' santi martiri, e segnatamente di san Felice di Nola, ove accorrevano i fedeli da tutte le parti della terra?

Dunque vuol Claudio biasimare un san Gerolamo, una santa Paela che intrapresero il pellegrinaggio nella Palestina per onorare quelle

<sup>(1) 2.</sup> Tom, 14.

LIBBO I

sante memorie, un santo Agostino che espose alla pubblica venerazione le reliquie del protomartire santo Stefano, i riti di tutte le chiese che praticarono sempre sin da' primi secoli di accendere cerei e lampadi ad onore de'santi? E pertinace così ne' suoi errori ed in molte altre empietà, che non ardisco nemmeno di riferire, ricusa d'intervenire al concilio de' vescovi, ove è stato chiamato, dicendo essere una radunanza di somieri: renuit qui conventum occurrere episcoporum, vocans illorum synodum congregationem asinorum. Discordano gli cruditi nello assegnare il luogo e l'anno di questo concilio; e le diverse loro opinioni si trovano raccolte dal Meiranesio (1), Ceillier è d'avviso che sia quello che fu celebrato in Parigi, l'anno 825, del quale l'imperatore Lodovico ne ordinò un transunto per mandarlo al papa Eugenio 11 (2).

Informato questo imperatore degli errori di Claudio e della sua pertinacia in difenderli nella sua apologia, volle che le seritture di lui fossero diligentemente esaminate da' più valenti uomini del suo palazzo. Assunta la disamina, tutti convennero doversi tali scritti condannare, ed avendone fatto un epilogo, gliene mandarono una copin. Ricevendola l'imperatore, diede la commissione a Giona, vescovo di Orleans, di scrivere una nuova confutazione. La intraprese egli incontanente, scrivendo un trattato diviso in tre libri, col titolo De cultu imaginum.... et de adoranda cruce (3). Giona vi seguita il nietodo che aveva tenuto il monacó Dugallo, ed usa dal più al meno le medesime prove. Sostiene che non deggionsi tenere le immagini dei santi che per memoria ed istruzione, senza dar loro vernna adorazione; non essere idolatra colui che le onora e prega dinanzi ad esse, invocando i santi i quali nelle immagini sono rappresentati. « Era « quest' opera già bene avanzata, quando intese la morte di Claudio. « Allora stimò che il suo errore fosse estinto con lui, e risolvette di

- « non iserivere di vantaggio. Indi seppe da soggetti degni di fede, elie
- « Claudio aveva lasciato de' discepoli; che oltre al suo errore delle
- « immagini, aveva rinnovato l'arianesimo, e ne avea composti alcuni « scritti, lasgiati negli archivi della sna casa vescovile. Queste consi-
- « derazioni, e le esortazioni di persone pie, judussero Giona a terminare
  - (2) Ceillier, tom. xviii, chap. xt. (1) Pag. 123.

<sup>(3)</sup> Tom, vrv. Bibliot. PP., edit, Lug

a la sua opera; ma essendo morto l'imperatore Ludovico, la dedicò a Carlo suo figlinolo » (1).

Claudio iconoclasta cesso duisque di vivere l'anno 830, senza dar segni di ravvolumento, commuque il Tesauro nella sua storia di Torino abbia scritto diversamente (2). Che il suo corpo, dato appena l'ultimo sospiro, sia sato gittato dentro ad una chiavica, che il suo palazzo sia irmasto disabito e deserto, perché era stato l'abitazione di un vescovo così indegno, è cosa benissimo scritta da monsignor della Chiesa, nella sua opera sovra citata, ma destituita di prove, giacelhe Giona, meggio istratio di ogui altro, e che le vituperevoli ignominie di Claudio non tenne moi occulle, non ne scrisse nulla: tal è l'osservazione di Metransisio (3).

La memoria di Claudio iconoclasta è sempre stata nella chiesa cattolica in escerazione; ed è propria cosa de soli eretici il volerlo lodare. I moderni scrittori Valdesi hanno voluto adottarlo per loro capo, e quindi secondo essi fu un nomo per virtir e seienza piuttosto straordinario che grande, degno e zelante prelato, dice Bert : vescovo rirtuoso, soggiunge Pevran: uomo di petto forte, animato dallo spirito del Vangelo, e disdegnoso della furiosa idolatria e superstizione del popolo, il quale, siccome forte barriera, si appose alle novità della Chiesa romana; uomo di un sembiante inspiratore, aggiunge Mustou, e d'ingegno assai più elevato, e ben altrimenti protestante, e più che non si volle immaginare. Basnagio e Mosheim, fra gli storici protestanti, facendo in ciò causa comune co' Valdesi, lo innalzarono pure alle stelle (4). Con sì ampollosi eneomii ad un vescovo iconoclasta, elie ora pretendono i Valdesi? Forse di essere stati i suoi discepoli ed allievi? Folle giattanza! Da Claudio non furono mai ammaestrati. ma bensì da Valdo, la eui origine di più secoli è posteriore, siccome gia ho dimostrato in altra mia operetta contro Carlo Botta (5), e melto

<sup>(1)</sup> Fleury, lib. 48, num, vn. all'anno 812.

<sup>(2)</sup> Lib. 5, pag. 205, presso alla fine.

<sup>(5)</sup> Pag. 128.

<sup>(</sup>h) Origine dei Valdesi: ricerche istoriche di monsignore Andree Charvaz, vescovo di Pinerolo, cap. xu.

<sup>(3)</sup> Osservazioni sopra la storia d'Italia, scritta da Carlo Botta. Torino 1855, tipografia Mancio e Speirani.

meglio di me ha provato con l'ultima evidenza il piissimo e dottissimo autore delle Ricerche storiche sovra citate. Io non nego elic alla morte di Claudio siansi trovati alcuni segnaci de' suoi stessi errori; ma questi tali presto si estinsero, ne formarono certissimamente una setta, nè giammai si proverà elle vi siano stati gli eretici Claudiani, siccome da Ario derivarono gli Ariani, i Nestoriani da Nestorio, da Lutero i Luterani, i Calvinisti da Calvino. Che cosa dunque pretendono i Valdesi di aver in comune con Claudio?' Forse la medesima dottrina? Falsissima asserzione, pereliè, come il citato recentissimo scrittore ha fatto ehiaramente vederc (1), Claudio non negò mai la presenza reale di Gesii Cristo e la trasustanziazione nell' Eucaristia, neppure un solo de' sette sacramenti egli negò, ed cglino come gli ammettono? Non nego mai la primazia de' romani pontefici', comunque vóglia dirsi averne "talvolta parlato eon poco rispetto. Finalmente Claudio non conobbe l'autorità dello spirito o senso privato nell'interpretare le divine acritture ; ed è forse questa la norma che seguitano i Valdesi e i Protestanti? Tutto al più potrassi dire, che di comune con lui lianno eglino l'odio alle saere immagini, la medesima pertinacia pell'errore, l'abbandono della chiesa cattolica, la quale tutte similmente condanna le sette e l'eresie antiche e moderne.

XXIII. WILIELMO O GUGLIELMO 1, VESCOVO DI TORINO
CIRCA L'ANNO 840

Ropo Claudio iconoclasta, certi scrittori hanno supposto vescovo di Torino un tale, detto Nitigario; na come hen dinorotri il Meiranesio (2) con la socrita del Ababilion e del Mansi, questa è una supposizione del tutto falsa. In vece può assegnarsi il vescoro Guglielmo, primo di questo none, circa l'anno 840, di cui peraltro ignoriamo le azioni particolari.

XXIV. CLAUDIO 11 NELL' 873

All'anno 875, scrive il Pingonio cho abbia retto la chiesa di Torino Claudio 11, e la opinione di lui parve fondata a monsignor della
Chiesa, il quale ci rammenta il nome solo di Claudio 11, e non alcuna

(i) Cap. xiii.

(2) Pag. 454.



di sue azioni, Ughelli il dice Claudio in, ed apporta di ciò varie ragioni. Chi desidera di ben ponderarle, può leggerle nella sua grande opera (1), e più brevemente aneora presso il Meiranesio (2). Queste disquisizioni a me non convengono, per la ragione elic in simili oscurità adduce il Denina: « Noi nelle antielle storie quello cer-« chiamo principalmente che può essere di qualche utilità ne' tempi « presenti, lasciando a parte cotesti punti di controversia e di critica, « che poco alla fine rilevano, in qualunque parte siano decisi » (5).

Ai tempi di questo vescovo, cioè l'anno 878, ritornando dalla Francia per la via del Moncenisio, papa Giovanni vitt, venne a Torino in compagnia di Bosone duca di Provenza e di Ermengarda sua moglie, e col loro seguito luminoso. Quanto tempo siasi trattenuto in questa città, e che abbia qui operato, non è giunto a nostra notizia (4).

## XXV. LANCIO NELL'889

A Claudio 11, monsignore della Chiesa (5) ed Ughelli (6) sostituiscono nell'anno 888 un certo Lancio, per trovarsi di lui espressa menzione nell'archivio della cattedrale di Asti, eve leggesi, che Laucio vescovo di Torino ebbe una contesa con Giuseppe vescovo di Asti, rispetto ad alcune terre situate nella diocesi di Savona. Questo documento parve molto dubbioso al Meiranesio (7). Oggidi però se ne conosce la sieura autenticità, per essere stato inserito al numero xxv de' documenti di storia patria, ove leggesi all'anno 887 in novembre che « Lancio veseovo di Torino ebbe una contesa con Giuseppe ve-« seovo di Asti, rispetto ad aleuni beni, vigne, oliveti eec. posti nel « territorio di Savona, e che tal questione fu decisa da Odolrico conte « di Asti a favore di sua chiesa ». Prevedendo il Meiranesio che questo documento, da lui tenuto di dubbia fede, potrebbe essere giudicato da altri certo e legittimo, siccome di fatti è avvenuto; in tal caso, soggiunse, bisognerebbe ricereare se vi siano stati in Torino due veseovi di nome Amale o Amolone, l'uno prima di Lancio, e l'altro posteriore, ovvero se Lancio sia stato un intruso. Alle quali

<sup>(1)</sup> Italia saera, tom, re (2) Pag. 156.

<sup>(5)</sup> Staria Occid. d' Ital., tom. 1, lib. IV, cap. 41.

<sup>(4)</sup> Muratori, Annali, 878. (5) Series chron., pag. 62.

<sup>(6)</sup> Col. 1026.

ricerche rispondono gli editori di quel diploma, in nota al medesimo, al numero XLV. « Pare a noi che non sarebbe assurdo il sup« porre, che due vescovi di nome Amolo abbiano dall' 880 sino all'
« 899 tenuta la cattedra torinese, e che tra l'uno e l'altro sedesse. Lancio « o vovero, come dice uno di ruggi editori in altro nopera, « che execiato Amolo per qualche caso politico dalla sua sede, si sia per alcun tempo intruso in quella il vescovo Lancio» (\*). Le quali supposizioni tutte si fecero, perchè, come dicono questi autori, secondo tutte le regdei della critica, quel diploma non può rigettario.
Certissima cosa adnoque è, che mell'857 en rescovo di Trinori.
Lancio, ed eravi dopo di lui Amolo o Amolone, che visse sino alla
line di quel secolo, come risulta da molti documenti,

## XXVI. AMOLONE, VESCOVO NELL'899

Del vescovo Amolone racconta la cronaca di Novalesa che, essendosi rivoltata contra di lui la città di Torino, la quale non solo nel regime spirituale, mà molto ancora nel temporale gli era soggetta, fa costretto a fuggire dalla sua sede e starne lontano per un triennio; che in questo tempo, per suo suggerimento, fu neciso da un giovinotto Lamperto re d'Italia, mentre divertivasi alla caccia in una foresta. « Pacificate le turbolenze civili, Amolone ritornò a Torino ove, « prevalendosi di sua autorità laicale, per eastigare la città rivoltosa, « fece distruggere la nobil corona di mura che la cingevano, le « molte ed alte torri, e tutti i guerreschi propugnacoli, che fra le altre « città d'Italia la rendevano forte e superba ». Queste cose, come si raccontano, se siano vere, io l'ignoro, dice il Meiranesio (2); ma certo che vi è molto da dubitare, almeno in parte, giaceliè Luitprando, storico ticinese, più degno di fede che la eronaea di Novalesa, narra la morte di Lamperto in altra maniera, ed io sono sorpreso, soggiunge il Meirancsio, che il Tesauro nella sua Storia di Torino (5) abbia creduto tritti questi raeconti. In quanto a me, parmi che possa riputarsi falsa la partecipazione del vescovo all'uccisione di Lamperto; ma circa all'essere stato cacciato dalla sede, all'esservi ritornato, all'aver

<sup>(1)</sup> H cay, Cibrario: De' conti di Astine' secoli (x, x, x), xi, volume 58 dell'Accademia delle Scienze, (2) Pag. 1/(2 e s.g. (5) Lib. 5, pag. 259.

punito i Torinesi colla distruzione delle torri, trattasi di fatti materiali, che il eronista poteva sapere, che non avea cagione d'inventare, e e he sono conformi all'indole de'tempi; e perciò secondo le regole critiche non possono rigettarsi.

XXVII. ARIPERTO II, DUCA DI TORINO E RE DE'LONGOBARDI, CONCEDE A PAPA GIOVANNI VII MOLTI PODERI NELLE ALPI COZIE, E FONDA IL MONASTERO DI LUCEDIO

Agli amatori delle œse patrie delle 'essere cara cosa il sapere gle i primi benefattori della santa Chiesa comana furmon italiani, e non oltramontani, e segnatamente un Ariperto 11, duca di Torino e re dei Longobardi. « Godeva la Sede apostolica ne' veceli tempi di patrimonii nelle Apli Cozie, ma questi erano stati occupati o da' Longo-

- « monii nelle Alpi Cozie, ma questi erano stati occupati o da Longo-« bardi, o da altre private persone. Probabilmente altri papi ayeano
- « fatto istanza per riaverli , ma senza frutto. Ariperto fu quegli ehe « fece giustizia a' diritti della Chiesa romana , l'anno 707, e mandò
  - fece giustizia a' diritti della Chiesa romana, l'anno 707, e mandò
     a papa Giovanni un bel diploma di donazione o restituzione di
- a papa Giovanni vii un bei diploma di donazione o resultazione di quegli stabili, seritto in lettere d'oro ». Così esprimesi il Muratori,
- e Paolo diacono il racconta parimenti, e Carlo Sigonio dice, che le Alpi Cozie erano state tolte alla sede apostolica da Rotari duca di

Bressia e redel Longobardi (1).

Sa la verità di questa donazione non cade aleun dubblio, se non che indagano certi scrittori in qual luogo questi benierano situati, e se significassero che il papa avesso già di que' secoli un diretto dominioi reporato. Sa la quale questione Denina serive così : «Ariperto do-

- « nate aveva o restituite al romano Pontefice le Atpi Cozie, che sono « le montagne e le valli del Piemonte. Ma che cosa s'intendesse
- « per quelle nella donazione del re Longobardo, non è facile il deter-
- « minarlo. Alcuni vogliono che fossero beni allodiali, campi, prati, « vigne e boschi ; là dove gli scrittori romani pretendono che fossero
- « dominii, giurisdizioni, sovranita (2). Queste Alpi Cozie, dice il conte
- « Cesare Balbo, strano a dire, erano non le Alpi nomate già dal re « Cozio verso Susa , nè niune alpi nemmeno , ma gli Appennini che
- « Cozio verso Susa , ne niune alpi nemmeno , ma gli Appennini ene « sovrastanno a Genova e la eircondano. Come succedesse siffatta
  - (1) Murat. Ann.; Paole D., lib. 6, cap. 28; Anast. in vita Joh. Sig. eec.
  - (2) Storia Occid, d'Italia, lib. n, cap. 1v. "

- « traslocazione di nome, difficile a scoprirsì; ma chiara sembra da
- « Paolo diacono e da molti documenti posteriori (1).

Giacelè di Ariperto n, duca di Torino, abbiano avuto giusto motro di serivere per le cose ecclesiastiche, non sarà finoi proposito il rammentare che noi abbiano un suo bei diploma, in cui conferma alla chiesa di Vercelli tutte Je sue ragioni, e specialmente la donazione datta alla stessa chiesa da certo Gauderi, soldato i longobardo, che avera fondato il monastero di san Michele di Lucedio, alle cui possessioni il bnonre ne aggiunge alcune altre. Questo documento, in data del nove di ottobre 706, fi pubblicato con nolle illustrazioni dal Durandi, ed è inserito nella raccolta de' documenti di storia patria, al numero vin, per l'anno 707.

XXVIII. DESIDERIO, UCȚIMO RE DE LONGOBARDI, RADUNA IL SUO ESER-CITO NELLA DIOCESI DI TORINO PER OPPORSI ALL'INVASIONE DEI FRANCESI. CARLO MAGNO SUPERA TUTTE LE FORZE NEMICHE, VIENE A TORINO, E S'IMPAURONISCE DELL'ITALIA

La diocesi di Torino, sulla fine dell' ottavo secolo, fn la prima spettatrice e partecipe di un avvenimento, che anche oggidi è eelebratissimo, non meno nella storia d'Italia, else ne' fasti della religione, e sara sempre uno dei più rimarchevoli di Europa, Tale fu l'ingresso di Carlo Magno, superate le Alpi, in Italia, fondatore di un nuovo impero, il quale fu disciolto nel principio di questo secolo, l'anno 1806. Egli era nato in Aquisgrana, il secondo giorno di aprile, nel 742, e alla morte di Pipino suo padre e di Carlomanno suo fratello, restò solo a reggere la vasta monarchia francese. Intraprese più guerre, più per necessità di difendere i suoi stati ehe per l'ambizione di comandare, ed apparve in tutte non meno abile guerriero che moderato conquistatore, più bramoso della pace de' popoli che altiero di sue vittorie. I romani pontefici che spesso erano molestati dagli imperatori di Costantinopoli, dagli esarchi di Ravenna, dalla potenza de' Longobardi, e dalle discordie de' vari principi italiani, avevano sperimentato poderosi soccorsi da're francesi; ed amareggiati da nuove vessazioni cagionate dal re Desiderio, fissarono le più forti

<sup>(1)</sup> Storia d' Italia, lib. 11, cap. xx1, all'anno 700-712.

speranze sopra il re Carlo per trovare in esso un liberatore, nè punto s'ingannarono. Ricorreva a lui papa Adriano, e mandavagli per màre ambasciatori a pregarlo: «Che come gà il padre suo Pipino, così ègli « sovrenisse a santa Chiesa e all'afflitta provincia dei Romani, e allo « esaratto di Ravenna, ed esigesse da re Desiderio le plenarie giustinie del heato Piètro, e le tolte etitha».

· Carlo, prima di aderire alle moltiplici chiamate del pontefice, tentò tntte le vie di conciliazione per indurre il re Longobardo alla dovuta soddisfazione verso la santa Sede, mandò ambasciatori con le medesime istanze, e con la promessa inoltre di quattordicimita soldi d'oro. Ma ne perciò movevasi Desiderio. Riuseite vane tutte le vie amichevoli. il re Carlo sul principio del 775 convocava l'adunanza de' Franchi a Ginevra: quinci dividea l'esercito in due, l'una parte sotto un suo zio pel monte Giove o il gran San Bernardo; l'altra condotta da lni stesso pel Moncenisio, Della prima non n'è ulterior memoria. Contra Carlo accorreva Desiderio re-coll'esercito longobardo, e prendea posto alle Chinse la val di Susa, la ove striguesi la valle e sporge un gran sasso, su cui fu poi ed è la chiesa di San Michele, detto ancor oggidi della Chiusa. Ivi con fabbriche e macerie ed ogni munizione che sapevano, sforzavansi di chiuder il passo, Giungeva incontro una parte dell'esercito di Carlo. Egli tenevasi indietro e mandava due altre ambascerie; la prima ad offrir di nuovo i quattordici mila soldi d'oro per la restituzione; la seconda a proporre, gli si dessero selamente tre statichi figli di giudici longobardi a guarentigia delle città, ed egli così si tornerebbe in Francia. Fosse poi questa di Carlo o rara moderazione, o disperazione di superar le Chiuse, certo non fu conceduto nulla da Desiderio, o stoltamente ostinato, o confidato nella fortezza del luogo e nel valore di sue truppe. E veramente già avevano deliberato i Franchi di ritirarsi e ternarsi a casa; quando alla notte, messo, dice Anastasio, per mano di Dio un terribile spavento in cuor di Desiderio, di Adelgisio suo figlinolo e di tutti i Longobardi, lasciarono tende e impedimenti, e non assaliti, non inseguiti, si diedero tutti a precipitata fuga. Finalmente i Franchi se ne faceano accorti, corregno loro dictro e ne uccidevano molti (1).

<sup>(1)</sup> Murat., 775. Gesare Balbo tom n., lib., 41, c.p. xxxn.-Denina, Ricoluz. d'Italia e Storia Occid.-Anast. in Had., pag., 485.-Eginhard. F. Car., vag. 6.

Di questo gran successo, onde venne la mutazione d'Italia, anzi poi il nuovo andamento di tutti gli affari di Europa per molti secoli, tante e non più ci è narrato dagli storici de' papi e da quelli di Carlo. Non a cosa prodigiosa, ma sol ad effetto puramente naturale, attribuiscono taluni il grande sbigottimento che provò Desiderio alle Chiuse e la fuga sua precipitosa, senza aspettare a combattimento il nemieo. Certo è, elle Carlo medesimo vi conobbe sensibilmente la possente mano di Dio, in una maniera non ordinaria e naturale. Il suo escreito passo per una strada in cui non era mai passato verno altro esereito, se por non fallano le antiche memorie, coperto di nevi e di mille pericoli; e tutte le sehiere nemiebe fuggirono impaurite, senza neppur dar un colpo. I popoli italiani conobbero in lui un liberatore mandato da Dio: ne giubilarono innanzi gli altri i Torinesi, e gli andarono incontro, e lo ebbero con feste singolari entro le proprie mura. Santifico Carlo il suo primo ingresso in Picmonte con un atto di generosa liberalità verso il monastero della Novalesa, fondato nel secolo preeedente, e retto allora dal santo abate Frodoino. Il diploma, con cui concede a quei monaci immunità e privilegi grandissimi, porta la data del giorno di venticinque di marzo dell'anno 775, epoca gloriosa del suo arrivo, e può leggersi nella raccolta de documenti di storia patria, al numero xI.

Nop, dovendont allontanare dalla dicessi di Torino, non posse seguire Carlo Magno a Pavia, ove fece prigioniero il re besiderio, nie raccontare le altre sue posteriori discese e vicende in Italia; solamente diro, che l'anno 800, venuto il giorno del santo natale, in cit iutta la corte del re insieme con infinita molitudine di Romani intervennero alla soleme fimzione nella basilica Vaticana, il papa Leone III, dopo avere terminata la santa messa, in quel mentre che ògni nomo stava per nacir di chiesa, si presentà al re con una splendida e ricca corona, e mettendoglicha sul capo, intonò la nota e famosa acclamazione: A Carlo pissimo augusto, coronato da Dio grande e pacifico imperature, rita e ritoria: la qual acclamazion ripetutic on estermo giabilo da tutto il clero, dalla nobilità ed alpopolo chi era in chiesa, per compimento della funzione il pontelice nase con olio santo il naovo eletto ed il san figliuolo Pipino, che trovavasi presente (1).

<sup>(1)</sup> Muratori, Ann.; Denina, Ricoluz, d'Italia, lib. vur, cap. vi.

XXIX, RELIGIONE, SCIENZE, COSTUMI E DISCIPLINA ECCLESIASTICA

Se ben si riguarda la storia della chiesa di Torino, data la pace da Costantino, e discorrendo nel governo de' Longobardi sino al cominciar dell'impero di Carlo Magno, trovasi che questa parte del Piemonte ebbe a godere di tutti i vantaggi della religione, e meno provò la decadenza delle scienze e la corruttela de' costumi. Ne' secoli quinto e sesto, quando i barbari avvićendavansi a desolare l'Italia, i dne santi vescovi Massimo e Vittore diffondevano ne' popoli torinesi con ottimo successo la dottrina e morale cattolica, c gli avanzi dell'idolatria e della superstizione ne sbandivano intieramente. Venuti poscia i Longobardi, popoli rozzi e feroci da principio, ne ebbe la peggio il nostro santo Ursicino; ma la tempesta cessò, e potè ritornare alla sua sede. S'incivilirono prestamente i conquistatori, e di pagani e di eretici che erano, conosciuta la verità, abbracciarono la fede cattolica. Il primo a dare questo luminoso esempio a tutta la sua nazione fu Agilolfo, che, duca di Torino, sposò la piissima e saviissima regina Teodolinda, vedova di Autari. Alle esortazioni di questa donna incomparabile, e più ancora allo zelo instancabile di san Gregorio Magno, che di que' tempi reggeva la chiesa, devesi attribuire la conversione de' Longobardi; e la chiesa di Torino ne ebbe i primi vantaggi, per le generose largizioni che le fecero quei due piissimi coningi, per la protezione che accordarono a' vescovi e al clero, per la instituzione degli ordini monastici. San Colombano può riconoscersi fra noi il primo patriarca; Giona suo discepolo, seguace di sue virtu, e propagatore insigne di quell'instituto, apparteneva alla diocesi di Torino. Nel secolo seguente, una colonia di Benedittini fu stabilita presso a Susa nella Novalesa, col consenso ed approvazione del vescovo diocesano. Si diramarono indi con una rapidita mirabile altre colonie; e furono queste asili di santità nella corruzione del secolo, scuole peremi di scienza nella più folta ignoranza, sorgenti inesauste di civilizzazione de popoli e della coltura delle boscaglie. .

Da' Longobardi, dice Denina (1), s'introdussero fra noi diversi abusi, i duelli, i giudizi di Dio, e varie altre prave superstizioni;

<sup>(1)</sup> Lib. vii, cap. vii. Rivoluz. d'Italia. - Italia vecid.

ma quanti altri vantaggi non ne derivarono intorno al costume? « Egli « è certo che presso di loro le donne erano sempre sotto tutela, cioè « del padre o del suo più vicino parente, e finalmente del marito; « ne potevano senza il consentimento del loro curatore disporre delle « cose loro, Questa dipendenza delle donne, usata certamente anche « da' Romani in tempi migliori, era presso de' Longobardi di grau-« dissimo momento a mantenere la pubblica onesta..... si toglieva ai « ribaldi uno stimolo di corteggiarle e di lusingarle; ed esse avevano « meno occasioni di capitar male e di abbandonarsi alla lascivia..... « e nel vero , per quanto el sia lecito di argomentare dalla storia e « dal codice delle loro leggi, possiamo dire francamente, che in niuna « nazione fu mai iu fatto di femmine meno corruttela che fra i Lon-« gobardi. Il costume generale di quella nazione puniva siccome falli « gravissimi certi atti, che a'nostri tempi si guarderebbero come « scherzi e disordini inevitablli e da dissimularsi assolutamente; la « unione coniugale diventava più stabile e più ferma, e quindi la « fecondità de' maritaggi, e l'accrescimento della popolazione incom-« parabilmente magglore che non suol essere nelle nazioni più colte, « dov'egli è noto che la galanteria de' conjugati è non picciolo « ostacolo alla moltiplicazione : non apparisce vestigio alcuno di quel « vituperevole celibato che durò in tutte le grandi città dell'imperio « romano, al meno per quattro secoli.... I molti esempi di generosa e sincera pietà che diedero nomini e donne longobarde di ogni « età e condizione, e spezialmente di stirpe reale, esempi mag-« giori di quelli che tutta la storia augusta e bisantina può offrirci « in tre intieri secoli, dal gran Costantino fino a Giustino II, sotto « del quale occuparono i Longobardi f Italia, potrebbero darci « luogo di esaminare se più facilmente germoglino e miglior frutto « producano i semi della dottrina evangelica negli animi naturalmente « idioti, feroci e franclii, o nelle genti più colte, incivilite e raffinate « dalle arti liberali e dagli studi d'umana letteratura (1). Lascio « però gindicare a chi ha cognizione di storic antiche, se i popoli « della Siria, per esempio, dell' Egitto o della Grecia sotto i succes-« sori del grande Alessandro, in tanta coltura e splendore di studi e « di belle arti, sieno stati più felici che non fu l'Italia sotto i Lon-« gobardi; e se que' Tolomei, que' Scleuci furono migliori o capitani

<sup>(1)</sup> Cap. vm.

o politici di Agiolfo, di Liutpraudo, e direi quasi di qualsivoglia altro de' re longobardi. Io per me, siccome tengu per cosa certissima che gli studi possano recare, el abbiano in vari tempi e per vari rispetti recati grandissimi vantaggi al genere nuano, così non sonu meno persuaso, che il natural ingegno dell'omori pòssa per sua propria perspicacia, e con P ninto della sola pratica delle cosa (ma soprattutto con la semplice osservanza del Vangelo) giu-guere a quel grado di senno e di accortezza, a cui altri appena arriva con longa lettura di libri (1)».

, (1) Cap, vii.

LIBRO I 69

## Secoli X e XI

AND AND ADDRESS.

#### VESCOVE DI TORINO

XXV. Egindlo all'anno 901. — XXXI. Villelmo Guglielmo n. Irano 906.
— XXXII. Mandrico nel 935. — XXXIII. Aninone nel 936. — XXXV.
Gerone eirea il 1000. — XXXV. Landolfo all'anno 1011. — XXXVII.
Guidone nell'anno 1036. — XXXVIII. Guilberto nel 1016. — XXXVIII.
Villelmo n Guglielmo nr. sul finir del 1080. — XXXIII. Guilberto cirea il
1092. — XX. Mainardo all'anno 1099.

## Appenimenti di religione in Corino

Al.J. Invasinne de Sacraevi nel Pictonite è nelle dincesi all Torino. — All-II. Tomosari di Novalesa (taggiti e stanzisti in Torino. — XIII. Trastazione del martire san Secondo dal nonistero di Novalesa a Torino. — XIIV. Trastazione delle reliquie di san Valerici. — AlV. Martiro i trastariore di san Giusto in Sous. — NAVI. Morte del re Lottario in Torino. Oscervazioni sopra i seculi e ser Gromo e marchesana di Supa. — ALVIII. Concervazioni sopra i seculi e ser.

## XXX. EGINOLFO, VESCOVO ALL'ANNO 901

Di Eginolfo vescovo di Torino noi troviamo brevissima memoria in una donazione che Berengario 1, re d'Italia, fece al monastero di san Michele di Lucedio, l'anno 901. L'ghelli, monsignor Della Chiesa ed il Meiranesio ne fecero pur un brevissimo cenno.

## XXXI. VILLELMO O GUGLIELMO II, VESCOVO NEL 906

Villelmo o Guglielmo II visse in quei tempi infelici, ne quali i Saraceni penetrati nel Piemonte, l'anno 906, apportarono alle chiese e a' monasteri una grandissina desolazione. Egli necolse in Torino i monaei fuggiti dalla Novalesa, qual padre amorevole che riceve i di-letti suoi figlinoli, pricerrando loro alloggite dallucuti. Compose una omelia ad onore di san Solutore e de' conspagui, una porzione della quale i Bollandisti inserirono nella, storia dei santi Tebei (4). Fin seritto che Guglielmo resto sospeso tre anni dalla sede di Torino, per decreto del romano pontefice, e di molti vescovi radunati a concilio: Tribus annis ob poentientiae causam ab quiscopio nuspennus fuit (2); ma pare cosa non abbastanza provata. Era aneco vivente Guglielmo nel 290, però poco dopo avvenne la sua morte. Il Pingonio e monsignor della Chiesa assegnano a suo successore un certo Rientifo, preposito del duomo, ma s'ingannarono, come ben dimostr's il Meiranesio (3).

## XXXII. AMALBICO, VESCOVO NEL 925

Amalrico era vescoro l'anno 928, in eni fece una permutazione di aleuni poderi ema gli abati di Noraless, Bonniverto o Pelloginio (3). Truvasi di Amalrico una lettera ad un arcivescoro di Milmo, can eni gli concede il diacono Ingone. Credesi che abbia cessato di viirera nel 960.

Nell'anno medesimo ponesi dal Piagonio a successore di lai Ameso o Ananocon, che voglid diris; e la opinime sua fo seguita da Ughelli e da monsignor della Chiesa. Però non piace al Meiranesio, il quale dopo aver nominato Ananoco nella serie eronologica all'anno 960, di la poce conclinide doversi cancellare: detendar ergo Anmucus, de quo antea dictum est [5]. Set aluno contra l'avviso del Meiranesio lo volesse qui riporre, o non contendo.

## XXXIII, AMIZONE, VESCOVO ALL'ANNO 966

Amizone, ehe dall'eruditissimo Terraneo eredesi essere stato figlinolo di Arduino III, detto Glabrione, conte di Torino (6), reggeva la

- (4) Acta SS., ad diem 22 septemb. (2) Muratori all'anno 906. (3) Pag. 448. (4) Mabillon, Annal., Benedict., lib. 55.
- (5) Pag. 450. (6) Adelaide illust.; tom. 1, pag. 489.

chiesa torinese l'anno 966, cieè nel tempo che l'gone, nobile gentinomo dell'Avergan, ritornado da Roma con sun meglie Isengarda, fondò il celebratissime monastero della Chiusa (1). Non solamente dicele Amizone il suo consenso a questa monastica fondazione, ma di più vi presto Pipera e il danaro, avendo egli fatto fabbricare sal monte Pinchiriano la chiesa di san Michele, che dopo tante vicende sussiste gloriosamente anche oggiti, con noteroli ingrandimenti e restaturazioni, e del 1856 fu assegnata alla congregazione dell'illustre abate Rosmini. Il nome del vescoro Amizone è par assai rinomato, perchè a'suni tempi, il giovine imperatore Ottone m; con sun diploma, dato l'anno 998, conosese all'episcopio di san Giovanni di Torino, la proprietà de il possesso della valledi Stara e di quella di Vraita, e molte altre terre e castella, fra le quali sono nominate Chieri, Canova, Celle, Testona, Rivolle Carimano.

### XXXIV. GEZONE, VESCOVO ALL'ANNO 1000

Ad Amizone successe nella cattedra vescovitle Gezone, il quale la resse circa un decennio, cioè dal 1000 al 1011, rescoro pissino a di molti beni generoso verso gli ordini monastici. Fondò egli in Torino un monastero ad unore del tre santi martiri torinesi, Solutore, Avventre ed Ottavio, più conosciuto on home di monastero di sano Solutore, nel luogo ove giaceva già la basilica di questi santi martiri, ossia dove oggidi sussisis la cittadella. Che debbasi attribuire a Gezono questa fondazione, appare chiaramente nel-diploma cocca de Documenti di storia patria, in uti Gezone è detto: prastiris monasteri in acetificatore; come puro da altra carta antentica, riportata dal Melranesio (2), pre-leggonsi dell'ottimo prelato le seguenti parole: comperiat onnium

- « fidelium industria, quod dolore tabescimus, quia loca sanetorum
- « martyrum Solutoris , Adventoris et Octavit pene usque ad solum
- « destructa videmus.... Ob remedium igitur animae nostrae, nostro-
- rumque successorum Taurinensium praesulum, qui hic aliqua bona
   sunt largituri, coenobium ibi constituimus, quod ad honorem Dei
- « et istorum gloriosorum martyrum dedicamus et construimus ».

  - (4) Mabillon, in oppend., tom. iii, Ann.; ord. s. Bened., num. 58.
    (2) Pag. 488.
  - (2) Fag. 100.

## XXXV. LANDOLFO NEL 1011

Landolfo, successore di Gezone, viveva dal 1011 al 1058, ed è chiamato cappellano della regia cappella, da san Pictro Damiann, nella vita del santo abate Odilone. Molti beni egli donè al monastero di san Solutore, edificato dall'immediato suo predecessore, siccome vedesi nel diploma cccca, di sopra enunciato. Ebbe cominciamento da lui la fondazione e la dotazione dell'abazia di santa Maria di Cavorre, nell'anno 1037; alla quale fondazione concorsero ancora e sottoscrissero i canonici di sua cattedrale, e ne fa ampla fede la carta autentica, impressa al numero ccci, nella Raccolta de' monus menti di storia patria. Il peso ingiunto dal piissimo fondatore a quei monaci, altro non era se non che pregassero Iddio giorno e notte per la pace e prosperità spiritnale e temporale della diocesi: « quatenus « diu noctuque non deficerent orationes pro pace et statu, et repara-« tione totius cpiscopatus », per l'imperatore e per l'imperatrice, per le anime di tutti i fedeli vivi c defunti, e per la salvezza sna propria, non meno che per quella de' suol predecessori e futuri successori. A tal fine assegnava molti poderi, onde i monaci avessero nna sufficiente sussistenza. Al giorno d'oggi i beni di questa abazia sono presso l'economato regio apostolico, ed assegnati in commenda al degnissimo caponico Moreno.

Nel settimo anno del vescorado di Landolfo, essis nel 9018, reuno «Torino Erbeto arcivescoro di Milano, dagli torici milanesi grandemente commendato, affine di visitare in qualità di metropolitano questa diocesi. Il suo ingresso fo oltremodo strepitoso, o ès aprei dire se più da sacro pastore o da principe generico, giaccibe egli era circondato di una molitudine di chieriet, ed insieme di una truppa di valorosi soldati. Cos tale apparato, proprio del gusto di que' tempi, fu accolto entro la città dalvescoro, dal clero e da magistrati; e tosto coninciando la visita passoriale, escotara gli eccelassitici ed i laici a tenere fedelmente la integrità della fede e l'osservanza della divina legge. Ricercò quindi, se in questi laoghi si trovavano eretici; e come in informato esserveme molti nel exastello di Monforte, diocesi di Asti, fece prender uno di coloro che appellavasi ciraldo, da cui vollo intendere in che consistesse la estate e credenza di que popolo. Avendo

conosciuto, dice Matantri(1), ebè erano manichei, Eriberto mandi le sue milizie in quat castello, ordinando che tutti quanti fossero arrestati, especialmente la contessa di quel lnogo. Tradotti a Milano, alcani con ragioni persuasive si convertirono; ed altri rimanendo nel-Pierrore contumandi, furono condonanti al supplizio del fuoco.

Partito da Torino Eriberto, oecupossi il vescovo Landolfo con tutto zelo a ristaurare amplamente la sua chiesa cattedrale, indi ad erigere ed ornare altri tempii, in diversi lnoghi di sua diocesi. Le quali sne fatiche io qui riporto con la traduzione, che di sue parole ha fatto l'eruditissimo cay, Cibrario, « Considerando questo prelato « le desolazioni alle quali era andata soggetta la sua chiesa per opera » non sol di pagani, ma ben anche di perfidi cristiani; vedendo che i « suoi predecessori avevano già cominciato a ripararne le rovine : « dopo molti disgusti e lunghi travagli arrivò a perfezionarne le im-« prese, Muni quindi la terra ed il eastello di Chieri di mura più alte « e di più valide fortificazioni ; e non lungi da quel castello edificò « in brevissimo tempo con vago disegno una chiesa in onore della « gran Madre di Dio, e vi pose eberici; e la fornì di quadri è di « sagri-arredi, e di ogni altro necessario ornamento. Poi con pari « celerità e con durevol opera cinse di mura e di fosse due castelli « dello stesso territorio eheriese, Mocariado e Tiziano », Così narra il prete Adamo, notaio del vescovo, scrittore di una carta di donazione all'abazia di Cavorre, la quale porta la data del 1057(2).

Altrettanto intraprese il vescoro Landolfo a vantaggio di Tectona, la quale era nna città o terra riguardevole per ampiezza di circuito e per abbondanza di popolo, soggetta da' più rimoti tempi a' vescovi di Torino, i quali eransi molto piacinti nel fortificarla e nello abbelità. Il nestro vescoro a'era institutio nella chiesa maggiore di santa Maria di Testona un collegio di canonici, provvedendoli del diritto delle decime, di cappelle e di molti poderi, onde non mancasse nulla alla decorosa toro sostentazione, per la celebrazione, perpetua del divino servizio, e per la nitilità del fedeli. E continuarono di fatti quei canonici nel servizio di quella chiesa sino all'anno 1928, in cui Testona distrutta dalle armi combinate de Cheriesi e degli Astigiani, gli

<sup>(1)</sup> Annali d'Italia, all'anno 1018. - Landulfi, Senioris Mediol. Histor., lib. 11, cap. xxvii. Rerum Italic. Scriptores, tom. 1v, pag. 88, C.

<sup>(2)</sup> Storie di Chieri, lib. 1, 1v.

abitanti salvati dal furore guerresco vennero ad abitare al monte victoo, e fecero capo alla magione de' tempieri, detta di santo Egidio, posta un miglio più la qua, sulla spiaggia del Po, ove con l'auto de' Mianesi si fabbricò in bréve tempo una terra denominata Moncalieri. E qui fu poi restituita la chiesa collegiata, già fondata da Landollo in Testona (1).

Più viaggi intraprese l'ottimo prelato in Italia, e primieramente a Roma nel 1015, over trovossi al choellio di Laterano raduonato da Benedetto vin; a Pavia, over parimente interrenne ad un siondo obe ivi si celebrò circa il 1023; nuovamente a Roma nel 1050, ove con Alarico vescovo di Asti, Aiderico vescovo di Vercelli, e con più altri arelati sottoscrisse ad una lettera di posa (l'ovami xix.

Il nome di Landolfo trovasi pure in una carta, spettante al monastero di san Giovanni d'Angely nel Saintofige, per essere ivi andato, dicesi, a venerare il capo di san Giovanni Battista, che colà era stato trasferito dall'Oriente. Questa carta data alla luce dal Balusio (2), asserisce tre cose: 1.º che il vescovo Landolfo prima di partire per quel divoto pellegrinaggio domandò ed ottenne l'approvazione del sno clere e popolo; 2.º che giunto a quella chiesa, in premio alla sua pietà, gli fu regalata una porzione di quelle sacre reliquie che egli riportò a Torino, ove ne fece dono alla sua cattedrale; 5.º che mosso da sentimento di gratitudine e di religione verso que' monaci, loro assegnò nel territorio torinese la chiesa del martire san Secondo co' suoi beni annessi. Di questo racconto scrivendo il Meiranesio (3), non vi appone alcuna dubbiezza. Però, salvo miglior gindizio, io vi scorgo difficoltà gravissime. E primieramente il Baronio, il Tillemont ed i Bollandisti giudicano presso che favolosa questa traslazione della testa di san Giovanni Battista a quella città (4). In secondo luogo come può sussistere la donazione a quel monastero della chiesa di san Secondo in Toripo, mentre a' tempi di Landolfo era nna chiesa da lunghi anni affatto distrutta, ed il suo immediato successore Vidone concesse quel sito, ossia quelle rovine, ad Alberico abate di san Solutore, affinchè la rifabbricasse secondo l'antico suo essere? Se di

<sup>(1)</sup> Storie di Chieri, xxxIII.

<sup>(2)</sup> Tom. 111, edit. Lucen., pag. 40.

<sup>(3)</sup> Pag, 165 e seg.

<sup>(4)</sup> Tillemont, tom t., note xxiv sur z. Iean-B. - Bolland., Acta SS., ad diem 24 iunij: De alija relignija, S. I. B., S. v.

questo mio parere alcuno volesse vedere miglior prova, può leggere nella Raccolta de monumenti di storia patria il dipioma cccxxxv, a a cui la mia esserzione s'appoggia.

Cessò di vivere il vescoro Landolfo il giorno dodici di febbraio 1005, ce la sua menuncio sarà sempre in benedizione, per essere egli stato insigon nella vigilanza pastorale, nella generostità di sue limosine e nella santità de' costumi. Ne qui mi estendo a ribattere l'errore di coloro che assegnarono altra epoca alla sua morte, e sue-cessori gli diedero che non franco mai.

## XXXVI. WIDONE O GUIDONE NEL 1038

Nel medesimo anno, 1038, prima del mese di settembre, cominciò a reggere la sede vescorile di Torino Widone o Guidone che debba diris. Due viaggi egli intraprese, l'uno a Colonia, nel 1039, alla corte dell' imperatore Corrado, da cui ottenne molti beni e privilegi a favore della chiesa di Modena, la quale era rela dal vescoro lugone a quella gorte pur intervenuto (1). Il sceondo viaggio fu a Magonza, ove risiedeva il santo imperatore Earico, il quale per la mediazione di Guidone conesse, o anzi confermò molti privilegi alla chiesa di Bergamo (2) e da quești amplissimi favori apertamente si eonosce che il prelato tórinese di molta grazia e riputazione godeva presso l'uno e l'altro savrano.

Due diplomi ritrovansì ne' monumenti di sloria patria che riggantàno i'i nostri vescoro, il primo al numero coccivut, dell'anno 4044,
in eni conferma ed accresce al monastero di Cavorre 1 molti beni
e privilegi che crano stati conceduti 'da Landollo suo antecessore;
il secondo al numero coccave, dell'anno 1044, in cui, col consenso
de' candonici assegna al monaco Alberico « la chiesa del martire san
Secondo, situata sulla bora presso la città di Torino, con tutte le
acampagne colte e aerbide, selve e pescagioni e pristerie che le appartengenno, cum omnibus terris cultis et incultis, pratis, ierbis,
siliris, piscatolibus et ripaticis: e questa nappa donazione con

Sigonio, tib. 8, De regno Ital., col. 502 e seg., edizione di Milano. Ughelli nella serie de' vescovi di Modena: Meiran., pag. 474.

<sup>(2)</sup> Ughelli, tem, 1v, col. 444.

« fatta, affinchè quella chiesa da tempo antico rovinata, di nuovo « venga costrutta, ristorata ed abbellita, onde possa essere uffiziata

« e tenuta con prudenza ed ordine, ad uso e bisogno di monastero:

ul eamdem ecclesiam antiquilus dirutam noviter instauret, instau-

a ratam ornet, ornatam in monasterium ordinet, ordinatam custodiat,

« cutoditam prindenter guiernet ». Se ben si osserva la forza di queste pareçle antiquitus dirutam, chiavamente si scorge che in Torino il culto al martire san Secondo era antichissimo, ossia di molto tempo anteriore alla traslazione delle sue reliquie, che dalla Novalesa si fece in questa città nel 906.

Nom trovansi altre sicure memorie del vescoro Guidone, dopo del quale il Meiranesio, rigettate le opinioni di più altri storiei, assegna alla sede di Torino, l'anno 1046, il vescoro Comiberto, che il Pingonio dice Coinberto; la cronaca di Faria nomina Gumberto, che il Pingonio dice Coinberto; la cronaca di Faria nomina Gumberto, del altri chianpo Caraberto ed añoche Umberto. Ma il vero son nome era Coniberto, come appare evidentemente da due sottoscrizioni, firmate di sua mano e di preciso suo carattere: guaz sua manu suoque caractere sudscriptas richi cilie di Meranesio (1).

## XXXVII. CUNIBERTO, VESCOVO NEL 1046

Nell'anno in cui fu promosso all'episcopato üi Torino, intervenne ad un concilio celebrato in Pavin(2). L'anno seguente, 1047, seguitando l'esempio de suoi predecessori, fece largue donazioni al monastero di san Solutore in Torino (3). Altri molti beni assegnò nel 1055 all'abasia di santa Maria di Cavorre, ciole la sopra delta chiesa di san Secondo, la corte del Melaretto, un sedime in Torino, la chiesa di san Secondo, la corte del Melaretto, un sedime in Torino, la chiesa di san sitovanni di Cautalho, e più altre terre e case, delle quali paria di carta inserita ne Documenti di storia patria (4). Non aneor paga di tutto ciò la pia sua generosità, con altro diploma (5) confermo in Gondazione e dottazione della badia di Cavorre, che fatto aveva Landolfo suo antecessore; la qual carta fa approvata e sottoscritta da dodici canonici di sua cattedrale, l'arcidiacono, il carnore, il primierio, due preti, quastro diacono, fu suddiacono e du na accilio:

 <sup>(1)</sup> Pag. 476.
 (2) Ughelli, tom. iv.
 (5) Diploma eccel, nella Raccolta de' documenti di storia patria.

<sup>(4)</sup> Numero cccxxxiii. (5) Numero cccxxxiii.

L'auno 1059, nel mese di aprile, il vescovo Cuniberto andò a Roma per assistere al conicilio di Laterano, che ivi radanò di molti cardinali e prelati italiani papa Niccolò n, nel qual sinodo si fece un salativoli decreto intorno alla libera elezione de'romani pontefici (4).

Ritorato a Torino, parti l'anno stesso con una florita parte del suo cleru veso Milano, ove e enno venti da Roma i due legati apostolici, san Pietro Damiano ed Ańselmo vescovo di Lucca, per metter un valido freno alla incontinenza de chierici e alla simonia; due vizi abboninevoli che, massimo in quei tenaj infelici, deturpavano la chiesa. Capo de simoniaci, in Lombardia ed in Piemonte, era Widone o Gnidone, areivescovo di Milano, il quale a forza di danari era stato investito di quella sede un'etropolitana dall'imperatore Arrigo. Benche aperto simoniaco, Guidone nsò fali e tanti artifizi, che al governo di quella chiesa seppe manticerari per lo spazio di ventidoe anni (2).

Turbolenzo gravissime si eccitarono perciò la Milano, ed essendo venuti da Roma i due legati pontificii per comporle, tutti i colpevoli non potendo punire, ne tatti devendo lasciare invendicati, asarono un saggio temperamento, per cui indussero i delinquenti a detestare l'arrenda macchin al cospetto della moltitudine, a chiederne pubblica penitenza, a promettere con sulenne giuramento sugli alturi di astenersi per l'avveniro da simili turpitudini. E così di fatto promise, giurando sopra i santi Vangeli l'arcivescovo Galdone. Ma partiti da Milano i legati, prestamente con orribilissimo scandalo divento spergiuro, ed altri chierici e prelati attirò al suo malvagio partito, che tutti poi farono da Alessandro u colpiti di gravissime ceusure. Se nel partito de' perfidi sia entrata Caniberto, o se abbia pol anche egli meritato le pene canoniche, ia nan oso affermarlo; e veggo che anche Mei canesiu lascio questo punto assai oscuro. Il certo é, che Coniberto mostrossi a' chierici simoniaci ed incontinenti di sua diocesi truppo connivente, o per una rilassata indulgenza, o per umano rispetto, a per non sentirsi le forze valevoli ad opporsi al torrente d'iniquità. Di questa sua colpevolissima trascuraggine informato san Pietro Damiano, che Dio aveva suscitato in que' tempi tristi per depurare la Chiesa dalle orride sozzure , serisse al nostro vescovo un opuscolo,

Muratori, Ann., v. Rerum Italie, script., tom. n., pag. 41. - Chron. Farf.
 Baronio, Fleury, an. 1039.

iviso iu otto capitoli, Contra clericos intemperantes, che può leggersi nelle sue opere (1). Nol qui ne daremo solo un breve transunto.

« Fra i molti fiori di virtu, scrive il santo padre, che adornano la « tua mente, o Cuniberto, una cosa, il confesso, grandemente mi « dispiace in te, e fu quella che già mi mosse con molto calore « contro di te (2), e adesso mi costringe ad inviarti un articolo di « mia scrittura. Tu permetti che i chierici di tua diocesi, di qua-« lunque ordine si sieno, quasi con titolo di matrimonio si congiun-« gano con le donne : permittis enim, ut eccleside tuae clerici cuius-« cumque sint ordinis, relut iure matrimonii confoederentur uxoribus (5), « E perche mai, o padre, stai tu vigilante e cauto unicamente sopra « te stesso, e poi con inerte sicurezza così malamente stai addormen-« tato sovra coloro che da te dipendono, e de' quali dovrai tu parti-« colarmente render conto al cospetto di Dio? Quid est, pater, quod e tibi soli vigilas, et his, pro quibus priorem exigendus es rationem, « tam inerli securitate dormitas? Questa tua indolenza è tanto più in te « riprensibile, in quanto che i chierici tnoi, ossia della tua città di « Torino, non sono del sordido vizio imbrattati, anzi io medesimo li « vidl, mentre teco vennero a trovarmi a Milano; e li conobbi onesti « nelle azioni, de' loro doveri ben ammaestrati, e studiosi delle sacre « lettere, a segno tale che mi parvero un drappello di angioli luminosi: a praesertim cum et ipsi clerici tui, alias quidem satis honesti, et « litterarum studii sint decenter instructi. Qui dum ad me confluerent, « tamquam chorus angelicus et velut conspicuus ecclesiae videbatur eni-« tere. Nè ti giova il dirmi per tua ginstificazione, essere a te cosa « impossibile il porre opportuno rimedio a tanto disordine; giacchè « colui che èscruttatore de' cnori, vede ogni cosa, nè può ingannarsi. « e rendera all'uomo secondo le opere sue, cenforme dicono i sacri

« proverbi (4).

Non ancer pago il fervido e giustissimo zelo di san Pietro Damiano di avere corretta la negligenza del vescovo Coniberto, temendo forse che con questa lettera non sarebbe stato abbastanza scosso, o pur volendo accrescere nel vescovo maggiore cecitamento, altra lunghissima epistola scrisso ad Adelaide contessa di Torino, che egi chiama

<sup>(1)</sup> Opuse, xviii, dissert, ii, edit. Paris, мьскли.

<sup>(2)</sup> In Milano, cioè dove Cuniberto era stato ripreso.

<sup>(5)</sup> Yel procuin.

<sup>(4)</sup> Cap. 24.

« Camiberto scrive il santo dottore, tiene sotto di sè una sola chiesa « e governa una sola diocesi; tu invece, o principessa, possedi un « vasto territorio di due regni, ne' quali più vescovi reggono spiritual-« mente più chiese.... Orsh dunque, o illustre donna, impugna corag-« giosamente le sante armi della pudicizia, ed pnitamente col vescovo « di Torino, combatti intrepidamente contra Sisara capitano della « impudicizia: il vescovo contenga con la forza de' sacri canoni i chie-« rici entro i termini del proprio dovere ; e tn esercita la forza di tna « terrena autorità contro le femmine, partecipi de' turpi loro disor-« dini. Ille (Cunibertus) unius ecclesiae cathedram tenet : in ditione

« vero tua, quae in duorum regnorum, Italiae scilicet et Burgundiae, « porrigitur non breve confinium, plures episcopantur antistites..... « Tu et Taurineusis episcopus, contra Sisaram, luxuriae ducem, arma

« corripite: cumque in filios Israel, hoc est in clericos, ecclesiae « donainantem , mucrone pudicitiae iugulate , quatenus et episcopus « sucerdotali elericos disciplina coerceat, et tu in foeminas vigorem

« terrenae potestatis extendas.... Esto circa delinquentes quadam li-« brati examinis arte discreta ; ut neque ad vindictam praecipitanter « inferveas, nec ad parcendum sis omnino remissa: quatenus nec ad « ulciscendum immoderatus te zelus accendat, nec nimia pietas ab

« exercendae te disciplinae vigore cohibeat (1) ».

Degli avvisi salutevoli di san Pietro Damiano, deve credersi che il vescovo Cuniberto abbia grandemente profittato, sia perchè non troviamo contra la sua negligenza ulteriore doglianza, sia perchè d'altronde egli proteggeva con tutte le sue facolta quegli stabilimenti, che alla riforma e santificazione del clero erano diretti. Diffatto alle sue sollecitudini particolarmente deve attribuirsi la fondazione di un instituto di canonici regolari, i quali certamente in quei secoli corrotti furono un luminoso specchio di dottrina e di santità a tutti i chierici e fedeli, non solo della diocesi di Torino, ma dell'Italia e della Francia. Questo instituto venne eretto nella plebania di Oulx, sn la sommità delle Alpi Cozie, tra la città di Susa e monte Ginevro; la qual plebania era dedicata ad onore dell'apostolo san Pietro, e del martire san Lorenzo, e volgarmente chiamavasi de plebe Martyrum. La cagione ricercandosi, per cui con questo glorioso titolo era denominata, multi

<sup>(1)</sup> Opuse, xviii, dissert, ar.

nostri scrittori sono di parere, esser ciò addivenuto, perche furono ivi accisi molti cristiani in odio della religione, o sulla fine del secolo sesto, allorchè i Longobardi, in parte ariani e parte infedeli, fecero diverse scorrerie dat Piemonte nel Delfinato, o sul principio del secolo decimo nella barbara incursione de' Saraceni (1). Opinano altri più moderni e di giudizlosa critica, che plebs, martyrum siasi chiamato Oulx pel medio evo da una corruttela di parola, cloè da plebs Martis, giacchè così appunto dicevasi Oulx ne' primi secoli, in cni Marte ivi adoravasi. Lasciando ad ognano il sentire di ciò come gli piace, certo è che ivi ebbe principio la religiosissima congregazione de' canonici regolari, per favore e liberalità del vescovo Cuniberto, della quale instituzione, per essere stata madre e modello di molte altre in Piemonte, nella Liguria, e particolarmente nella Francia, noi ci riserbiamo a trattare con sicuri documenti în articolo separato (2). Intanto rimane cosa fuori controversia, che al vescovo Caniberto non mancava zelo per la purità dell'ordine ceclesiastico, ed aver egli riparato in ampia forma alla trascuraggine dei propri suol doveri.

ci resta a dire del vescovo Caniberto un'acerrima controversia, ch'egli sostenne quasi per tutto il tempo di vita sun contra il monaste o della Chinsa, e contro al santo abate Benedetto il che lo governava. Intimamento persuaso il vescovo, che quella badia fosse sutate aretta ne' bieni allodalidi del sono episcopato (3); ed allodalii pur fossero molti di quei beni che il monastero possedeva, credevasi in giusto diritto di esercitare la sun giurisdizione e sovre i monaci e su di una porzione di que' medesimi beni; quindi appartenere a si, la benedizione dell'abate e lo obblazioni o decime di que' poderfi.

ä

P

P zi

e.

lei

(1) Gioffredo, Storia delle Alpi marittime, all'anno 1063.

(2) Libro xun di quest's opera: Congregazione de' canonici repuber il Obse.
(3) Per allodio v intende «quella parte de bei subhili del principe o de fondatario, la quale è intieramente escute dalla soggesione e dagli abblighi et precedono dalle reggosione (educatione). Casili Cardinali, Dizionario ere. L'allodio, accondo i legali, si divide in due specie particolarmente: l'uno dicesi noble, le altro i elimbone il primo avea annessa la giuridizione; ria appunto di questa specie credeva il veseno Camilreto di essere possessore un monastre della Chiuse: l'alloit villano en parti di gnaj giuridizione. Goi preciamente un illustre giurisperito, Tommaso Maurizio Richeri. Dictionarium vita: ciclio, canonici el produit. Taurini viaccez., pog. 168.

Contrastavano à tutto eio inflessibilmente i monaci, non volendo per alcun titolo, riputarsi soggetti al vescovato di Torino. Dalle contese di parolè e di scritture si venne alle vie di fatto. Eletto abate san Benedetto 11, o Giuniore che voglia dirsi, l'anno 4066, Cuniberto non volle riconoscere legittima quella nomina, perchè fatta senza sua saputa e consenso, ed a' monaci intimò di non prestargli obbedienza. Le sue animosità s'inoltrarono a tal segno, che mandò nomini a devastare i campi, a spogliare le vigne e a dare l'incendio alle biade della badia. Ne anche qui ristette il suo sdegno. Così precisamente il monaco Guglielmo, nella vita di san Benedetto 11, inscrita dal Mabillon ne' Santi Benedittini, e copiata in parte dal Gallizia (1). Questi racconti non meritano fede in ogni parte, come ben osservo il Meiranesio(2); ma d'altronde non deggionsi intieramente rivocare in dubbio, per essere stato quello scrittore familiare e discepolo di san Benedetto, come appunto lo chiama Mabillon. Ancorchè l'inasprimento di Cuniberto non sia ginnto a queste estremità, certo è, che non volle mai cedere di nn punto alle sue pretensioni, e neppure la illustre contessa Adelaide, comunque si adoperasse secondo le insinuazioni di san Gregorio vii (3) a comporre queste discordie, potè mai riuscirvi. Bisognò pertanto che questo pontefice vi mettesse egli stesso l'autorevole sua mediazione. Ambidue i contendenti, Cuniberto e san Beredetto abate della Chinsa, si portarono a Roma, nel mese di novembre dell'anno 1078, non so ben dire se di reciproco spontaneo accordo, o piuttosto per ordine superiore, e giunti ambidue alla presenza del santo Padre, cominciarono a dire, l'uno le offese ricevute, e l'altro i propri diritti violati. La questione essenziale era difficilissima a scioglierai. perchè trattavasi di sapere se il monustero della Chiusa ed una porzione de'suoi poderi fosse o non fosse un allodio del vescovado di Torino: la qual cosa non poteva il santo Padre così presto verificare e decidere, Volendo però egli per l'ardentissimo suo zelo mettere un termine definitivo a si gravi e scandalose scissure, ambidue esortò a deporre ogni amarezza, se pur ne avevano, a riconciliarsi ne' sentimenti di una vera carità, a risarcirsi i danni cagionati da colui che in appresso sarà giudicato colpevole; il quale giudizio san Gregorio

<sup>(1)</sup> Mabillon, Acta SS. Benedict., tom. 1x, part. n, pag. 699, ad annum 1001. — Gallizia, Vite de sunti ecc., tan. 111, Vita di san Benedetto.

<sup>(2)</sup> Meiranesio, pag. 191. (5) Guichenon, Hist., preucrs, pag. 16.

rimetteva al vescovo di Asti, a quello di Acqui, e all'abate di Fruttuaria, i quali avrebbero esaminato, se l'aliodio pretepo da Cuniberto veramente sussisteva. Così rimasero in pascilica occordo le due parti, così promisero al santo Padre, e così riconeilisti Caniberto e Benedetto, fecero ritorno, l'uno alla sua sede, e l'altro alla sua badia. Oltremodo contento il romano postefice di questa firmata unione, la divolgiu con una scrittura di sea dichiarazione, la quale si è conservata ne l'ergistri delle sue lettere, e che io qui riporto per intiero, come monomento prezisos di storia partia religiose.

Declaratio concordia ex pracepto Sedis Apostolica, facta interepiscopum Taurinensem et abbatem Sancti Michaelis

#### GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

« Notum tam præsentibus, quam posteris fieri volumus, causam Cumberti Taurineusis episcopi et abbatis Sancti Michaelis, qualiter finiendam esse potnimus. Venientes enim ante nostram præsentiam. post plura aunorum curricula, quibus conquesti sunt alter adversus alterum, ex voluntate acquiescentes et obedientes postro iussui, pacem inter se, nobis præcipientibus, fecerunt. Quibus ex auctoritate anostolica interdiximus, ne alter alteri occasionem discordia: ulterius præberet. Sed episcopus abbati et prædicto monasterio emendet quæ ei abstulit, nisi quantum ei abbas condouaverit. Similiter et abbas episcopo faciat; et loc in extimatione Astensis episcopi, et episcopi Acquensis, nec non et abbatis Frnetnariensis. Si autem episcopus voluerit et potuerit probare, illud monasterium in proprietate et allodio sui episcopii esse constructum; in sequenti synodo uterque se præsextent, et if eo lustam et legalem definitionem accipiant. Si vero aliquo impedimento cessaverint, legatos suos dirigant, quatenus eis ipsi reportent, qualiter et quando finem eorum negotio imponamus, quod si episcopus, cognita veritate, cognoverit idem monasterium non esse constructum in allodio sui episcopatus, vel abbas perpenderit, quod episcopus circa hoc negotimm iustam et veram habeat rationem. sine aliqua disceptatione vel controversia, ei, qui veritatem et institiam habuerit, acquiescat; procul dubio scientes, quia in eum, qui iniustam causam habeus defendere temptaverit, vel aliquod patrocinium, vel potentiam sperans, iniustum negotium agitare ausus fuerit, graviter et severissime puniendus:

 Datum Romæ, vin kalend, decemb, indictione secunda pontificatus nostrian. vi., cioè il 24 di novembre 1078 (1).

Che cosa abbiano poi deciso i tre delegati pontificii in questa vertenza, e se, avendo pronunziato qualche gindizio, il vescovo siavisi tranquillamente sottomesso, non è venuto a certa nostra notizia. Chi volesse intieramente credere al monaco Guglielmo, avrebbe continuato Cuniberto il perverso suo animo contro il monastero; e, benchè condannato da tre giudici apostolici a risarcire tutti i danni recati alla badia, pertinacemente avrebbe resistito; che perciò in giusta pena de' suoi delitti fu scomunicato dalla santa Sede, e colpito dalla mano di Dio di morte subitanea, restò privo della sepoltura ecclesiastica: extemplo vitae privatus, nec in sepulchris praedecessorum suorum, hoc est in sede sua, utpote excommunicatus, sepulturam promeruit (2); Asserzioni, di questa natura non si possono ammettere, come già ben osservo il Meiranesio (3). Diffatto dal necrologio de' monaci di san Solutore ricavasi chiaramente essere morto Cuniberto nella sua sede episcopale, ed essere stato onorato dell'ecclesiastica sepoltura, al cominciar dell'anno 1080. Wiberto o Guiberto suo successore, confermando la donazione fatta alla congregazione de' canonici d'Oulx, to dice rescovo di buona memoria. Così pure lo chiamarono tutti i vescovi torinesi posteriori, e così ancora papa Eugenlo III lo nominò. San Gregorio VII, nel 1078, non lo rimproverò mal di aver incorso censure ecclesiastiche, e neppur lo minacciò di mesta pena-Sopravyisse Cunib erto un anno e pochi mesi.

## XXXVIII. WILLELMO Q GUGLIELMO III SUL FINIR DEL 1080

Nell'anno stesso în cui manco a' vivi Cuniberto, fu promosso alla sede episcopale di Torino Willelmo o Guglielmo, del quale non fece menzione ne il Pingonio, ne monsignor Della Chicsa; è perù nominato

<sup>(1)</sup> Bullarium, tom. 2, edit. rom. moccenti.

<sup>\*(2)</sup> Mabillon, Acta SS., tom, 1x, ad an. 1091. (5) Meiran., pag. 191.

da Ughelli, e più ancora dal sovraccitato autore della vita di san Benedetto II, ma con espressioni si vituperevoli, che non si potrebbero applicare le peggiori ad un pubblico ribaldo. Lo dice adanque « vescovo di turpissimi costumi, fra quanti ne sostenne la terra, In-« truso nella sede di Torino, a forza di danaro, per l'iniquo re Enrico, « persecutore dei monaci, dissipatore de'beni ecclesiastici, e di molte « altre simili indegnità ricoperto (t) ». Alle quali bruttissime incolpazioni noi diremo esser bensì vero che Arrigo imperatore promosse alcuni con danari alle sedi vescovili della Lombardia e del Piemonte, ed esser potuto accadere che di questi mezzi sacrilegi abbia anche usato per innalzare alla cattedra torinese Guglielmo. Ma ercdere tante orribili atrocità sulla fede di un solo serittore, non è prudenza di nomo giudizioso, osserva Meiranesio (2), tauto più che certamente si sa che in altri simili racconti il monaco della Chiusa ha inserito molte esagerazioni. D'altronde è cosa innegabile, aver Willelmo o Gugliemo ur assai favorito e beneficato gli ordini monastici di sua diocesi, e segnatamente l'abazia di Cavorre, a cni, nel 1089, il giorno quindici marzo, assegnò la chiesa di san Paolo di Virle, con la decima parte delle decime, previo il consenso de' suoi canonici (3). Credesi esser morto Guglielmo m, circa il 1092.

## XXXIX. WIBERTO O GLIBERTO, VESCOVO IXTORNO AL 1092

Nell'anno medesimo, giusta il savio disecrnimento di Meiranesio, fu eletto il suo successore Wiberto o Guiberto, il quale, sulle orune de'suoi predecessori, fece ampie offerte e donazioni al monastero di San Solutore in Torino (3).

## XL. MAINARDO, YESCOVO L'ANNO 1099

Mainardo, ossia Maginardo, fu clevato alla sede cpiscopale l'anno 1099, come appunto scrive l'ghelli. Dono pur egli molti beni al monastero di san Solutore di Torino e alli canonici di San Salvatore (5);

- (1) Mabillon, Acta SS., tom. 1x, luego sovra citato. (2) Pag. 194.
- (5) Diploma cocex, ne' Monumenti di storio patria.
- (4) Diploma eccer. (3) Diploma eccexivit.

concesse il benefizio che il preposito soleva tenere della corte di San Vito. Credesi esser egli intervenuto a più concilii di Milano sulla causa di Grossolano, da prima abate di Ferrania presso a Savona, e poi arcivescoro di quella metropoli, e più ancora a' concilii u e 111 di Laterano, celebrati sotto il pontefice Pasquale II, l'anno 1103 e l'anno 1116, sulla causa di Grossolano medesimo. Cessò di vivere Maginardo nel 1116, il giorno dicci dicembre. Il Pingonio non scrisse nilla di questo vescovo, e monsignor Della Chiesa lo disse Mainardo II, ma erroneamente, siccome dimonstra il Meiranesio (1).

# Anvenimenti di religione

## XLI. INVASIONE DE' SABACENT NEL PIEMONTE

I Sarceni, e con altro nome Arabi, così detti, perchèuscirono dalla città di Sara nell'Arabia, si nd' tempi di son Gerolama, devastavano i paesi e viverano di rapine (2). Cresciuti di numero, di forze e di ardire, assediarono Costantinopoli nel 675, ma firmon rispinit de allontanta i non senza granda vittà di Costantino Pogonato. Bopo sette anni, vedendo che nell'Oriente non potevano far grandi proseste pressi, si rivolareo furibonti all' Gecidente. Compistarono l'Africa, dovce, l'anno 710, fecero un'impressi in Ispagna, e si tornarono nei due anni successivi in grandissimo numero per lo stretto di Calpe, che fu detto dappoi di Gibiterra, e in una battaglia a Guadalette, addi 11 novembre, vinsero e spogliarono del regno Rodrigo, ultiuno red N'sigotti, Varcaronio i Pireni ed 719, e, sebbene molte volte battuti e dispersi, con novi armamenti si diffusero nelle provincie meridionali della Callia (1). Vertu soli Sarcenio il qued di Spogna, in

<sup>(1)</sup> Pag. 201. (2) Lib. 11, Epist., in vita Marci.

<sup>(5)</sup> Storia d' Italia, del conte C. Balbo, lib. 11, cap. xxx146

una piecola barca portati dalla tempesta, approdarono ad una villa posta ne' confini d'Italia e Provenza, in Italicorum Provincialiumque confinio, dice Liutprando (1). Questo luogo il mettono alcuni nella Provenza (2). Il padre Beretti lo erede situato fra Nizza e Monaco pell'Italia (3). Certo è, che non era lungi dal mare, e a portata da poter nuocere si all'Italia, che alla Provenza (4). Costoro, entrativi di notte tempo, scannarono quanti cristiani ivi si ritrovarono, ed impadronitisi della villa, con folte boscaglie e spineti si fecero un sicuro argine e rifugio in un monte contiguo. Di là cominciarono ad infestare e saccheggiare i luoghi circonvicini, e segnatamente la spiaggia ligustica : e chiamati dalla Spagna altri non pochi della lor setta, a poco a poco si renderono formidabili a tutti gli abitanti di quelle contrade, e divenne come inespugnabile quel loro covacciolo, Contribuirono anche gli stulti paesani ad accrescere la bestiale luro insolenza, perchè, regnando la dissensione fra i popoli della Provenza, l'una parte li chiamava in suo ainto per deprimere l'altra; e tutti in fine rimasero distrutti da questi ospiti, nemici del nome cristiano e di ogni buon costume. Inollratisi melle Alpi marittime per la via di Sospello(5), e traversato il colle di Tenda, discesero a devastare il Piemonte e la Lombardia, San Bernolfo, vescovo di Asti, mentre visitava la sua diocesi, nelle vicinanze di Mondovì, fu martirizzato da questi barbari. Il monastero di Pedono, il castello, la chiesa e il horgo soggiacquero all'empia devastazione. Di qualche anno innanzi era stato posto in salvo il corpo di san Dalmazzo, che in quella badia veneravasi, per opera di Andace, vescovo di Asti. Entrarono i Saraceni nella diocesi di Torino, nel qual tempo, ossia sul fine del secolo ix o sul principio del x, eravi creato il governo di una marca, che conteneva i contadi di Auriate, di Bredulo, di Alba e di Asti, oltre a quello di Torino. verosimilmente soggetti ad essa marca (6),

<sup>(1)</sup> Lib. 1, cap. 1; Reinaud, Invasions des Survatins en France, Paris 1836.

<sup>(2)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi marittime, all'auno 891 e seg:

<sup>(3)</sup> Dissertat. charographic., tone. x, Her. Ital.

<sup>(4)</sup> Muratori, ann. 906.

<sup>(3)</sup> Goffredo, luogo sovra cit. — Valabaila, presso i Rolland. A.ta SS., ad diem 24 martii.

<sup>(6)</sup> Terramen, Adelaide illust., tom. n, pag. 257.

1 . .

## XLII, I MONACI DELLA NOVALESA, FUGGITI E STANZIATI A TORINO SI ESTESERO IN TUTTO IL PIEMONTE

Oltrepassando i barbari la diocesi torinese, e più oltre ancora, saccheggiando da per tutto, penetrarono nel monastero della Novalesa, e uni quale e quanto guasto abbiano apportato, non può meglio sapersi che dalla cronaca di quella abbadia, pubblicata dal Muratori (1); Beni sacri e profani, le chiese, le case, gli armenti, le vettovaglie e le persone caddero sotto i feroci artigli di quella gente brutale. Due-vecchi monaci cransi lasciati alla enstodia del monastero, ed ambedue battuti e feriti forono prostrati sul pavimento. Quindi qua e la discorrendo con insaziabile furore, non conoscevano altro termine alla loro voracità, che la forza propria e la miseria altrui, Per colmo de' mali mancava un governo robusto ed armato che potesse combattere o umiliare siffatta andacia. In tanta strage, se tutti i monaci non caddero estinti, fu perchè previdero la imminente rovina, e profittando del tempo, si misero in fuga. Carichi i giumenti di suppellettili, di codici e sacre reliquie, vennero a Torino, città fortificata, ove Willelmo o Guglielmo era vescovo, e qui trovarono alloggio convenevole e chiesa da nfficiare. Era questa dedicata ad onore dell'apostolo sant'Andrea, e del martire san Clemente, situata in un angolo della città, tra settentrione e ponente. Oni fermò stabile residenza l'abate Domniverto con tutti i snoi monaci, e qui cominciarono ad edificare un monastero che divenne assai illustre sotto il nome di Santo Andrea, e passò poi, nel 1589, alla riforma di Chiaravalle, ossia de' monaci cisterciensi, cui succedettero recentemente, nel 1834, i religiosi oblati di Maria Vergine: Veniente abate Domniterto cum monachis suis, et cuncta suppellectili in civitate Taurinensi, ibique monasterium aedificantes etc. Cinquecento e pin codici rimasero presso il capitolo de' canonici, de' quali Rodolfo era preposito, ed insieme molte sacre reliquie,

<sup>(</sup>i) Rerum Italic., tom. t, part. it.

XLHI, TRASLAZIONE DEL MARTIRE SAN SECONDO DAL MONASTERO DELLA ROVALESA A TORINO

La reliquia, di tutte la più insigne, che i monaci della Novalesa trasferirono a Torino, fu certamente quella del martire san Secondo: della quale traslazione chiaramente scrivono e la cronaca di quel monastero e l'eruditissimo Mabillon (1). Da tempo immemorabile conservavansi nella chiesa di Novalesa quelle sacre spoglie, ove erano state trasferite dal castello di Victimilio, che non era molto distante, ed oggidi è detto Salussola, nella diocesi di Biella, in allora di Vercelli (2). Appunto nel castello di Victimilio consumò il glorioso suo martirio san Secondo: tal è la precisa denominazione usata nelle memorie che manoscritte si conservano nell'archivio della chiesa di Vercelli, e nei martirologi più antichi. Io ben so che il martirologio romano si esprime così: Apud Albintimelium Liguriae civitatem, ossia in Ventimiglia, città antichissima e celebratissima della Liguria di ponente, alla spiaggia marittima, sancti Secundi martyris, viri spectabilis et ducis ex legione Thebeorum, Però il martirologio di Usuardo, da cui molte cose vennero inserite nel romano, scrivendo del martirio di san Secondo, non in Liguria, ma con termine più esteso, in Italia colloca il castello di Victimilio: ecco le parole di Usuardo al giorno ventisei di agosto: Apud Victimilium, castrum Italiae, natalis beati Secundi martyris, viri spectabilis et ducis, ex legione sanctorum Thebeorum (3). Nel Piemonte, presso le Alpi Graie, non alla spiaggia lígustica, Strabone e Plinio collocano un tal castello, dicendolo il primo, Ictomulum; e l'altro, con la sola variazione di una lettera, Istimulum. Plinio nella sua Storia naturale, scrivendo delle miniere di oro di Vercelli, nomina il borgo di Victimilio: Vici Victumuliarum. In un manoscritto antichissimo di quella storia, osservano gli editori

<sup>(4)</sup> Annal. Benedict., ad annum 906, tom. 5, pag. 327.

<sup>(2)</sup> V. monsignore Giovanni Stefano Ferrero, vescovo di Vercelli, nella sua opera che ha per titolo: Sancti Euzebii Fercellen. epic. et mart. res gestae. Vercellis, an. wacx. — Gioffredo: Storia delle Alpi marittime, sulla fine del libro secondo, all'anno 297, e anno 4004.

<sup>(5)</sup> Martyrol. Usuardi, apud Bolland., tom. viii, mens. innii.

che trovasi Victimiliarum (1). E così ancora trovasi espresso da Ottone iti, in un diploma di sne concessioni a' Vercellesi, l'anno 999, Di questo antichissimo castello rimangono oggidì appena pochi ruderi, e le chiese più vetuste del medesimo aveano, siecome il fiene la moderna di Salussola, il culto ed il titolo di San Secondo. Quattro anni fa io mi portai a quella terra, e di quelle memorie di Victimilio consultai il dotto canonico Salsa. Ora perchè dunque si è aplicato a Ventimiglia, sulla spiaggia della Liguria, il luogo del martirio di san Secondo? Rispondo ciò essere avvennto: 1.º Per errore nato dalla desinenza del nome, essendo stata questa citta ne' secoli romani chiamata Intemelium, o Album Intemelium; posteriormente fu detta Albintimilium, e ne' secoli di medio evo Vighintimilium (2). 2.º Perchè da più secoli essendo distrutto il castello di Ictimulum nel Vercellese o Biellese, nè rimanendovi più il sno nome volgare, si attribuì ad un luogo ciò che era proprie ad un altro, 3.º Che questo errore tanto più facilmente divolgossi, in quanto che nella città di Ventimiglia da più secoli veneravasi religiosamente il capo del santo martire, senza osservare che un vescovo di Ventimiglia, delegato apostolico in Piemonte, e andato a Susa nel secolo x, dopo aver consecrato nella ristorata chiesa della Novalesa alcuni altari, ottenne da quei monaci la testa del santo, che non avevano con le altre sue reliquie lasciato in Torino (3). Da gnesta mia persuasione non posso allontanarmi, abbenchè, dopo aver jo pubblicato un'ultra mia opera (4), certuni vadansi preparando a confutarmi. Lontano da contendere, osserverò il silenzio, rispetterò le persone e le opinioni loro; ma non credo dovermi dissuadere della mia, sintantochè mi abbiano provato, che non esisteva in Piemonte il castello di Victimilio; che ivi sin da primi secoli non eravi venerato l'illustre martire san Secondo: che dalla Novalesa non sono state trasferite a Torino le sacre sue spoglie, ma che invece traslate vi furono da Ventimiglia, o per lo ministero degli Angioli, come scrive Mombrizio, o in altro modo. Per nltima conclusione io addurrò un antichissimo martirologio della chiesa di Ventimiglia, scoperto poco tempo

<sup>(4)</sup> Plin., Hist. Not., lib. xxxiii, cap. iii, edit. Lugud., an. MDCVI.

<sup>(2)</sup> Rerum Italie. Script., 10th. 1, pag. 11. Additamenta ad leges Lotharii.

<sup>(5)</sup> Dalle scritture della prepositura di Oulx. Gioffredo, Storia sovra citata.

<sup>(4)</sup> Storia ecclesiastica di Genoca e di Ligaria, cap. 1, Su.

fa, ed acquistato dal chiarissino Pi Spotorno, e custodito oggidi uella bibliotoca civica di tienova: codice preziosissimo; e di ciu non vi è forse in Italia stro esemplare. Ecoo cio che vi legessi del martirio di san Secondo: TH Ral: sept., apud Victimilium castrum Italia matalia sci Secundini martyria, ciri speciobilia et ducis ex legione Pheborum, qui onte beatum Martisim et eterzos, post vicula el tercerce capitali: compunctione factus est martyr. A riscontro di questepanole, si la nel margine della pergament una possilla di carattere meno antico che dice: Nota de bealo Secundino martyre qui decollatus fitit apud Vinctignilium. Una questa postilla volendosi illustrare l'Originale, si è intruso l'ercroe (1).

#### XLIV. TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN VALERICO

Nella, fuga de' monaci dalla Novalesa a Torino per l'irruzione del Saraceni, oltre alle retiquie di San Secondo, furnono anche trasferite quelle di san Valerico. Per ottenere giuste notizie di questo sante patrono della città, mi sono diretto ad un dotto monaco instercienze, che pochi anni fa soggiornava nel monastero della Consolata; ed ecco ciò che mi risponde: « Di san Valerico abate si legge nelle lezioni del secondo nottarno, che nacque nell'Altrenia, dove in un monastero vicino vesti! Tabito monastico. Passò dappoi al monastero del beato Macario, nella diocesi di Austreri, ed indi in quello di Lintetul, ove era abate san Colombano, da cui fu mandato a fondare un monastero vicino alla città di Amiens, dove morì sul cominciar del secolo settimo, il primo di aprile.

« Le sacre di lui ossa, per mezzo di Carlomagno furono trasportate al monastero della Xovalesa in subdipinis. Circa il nono secolo poi vennero trasferite per l'irruzione de Saraceni al monastero di sonto Andrea in Torino ».

Volendo verificare le notizie pervenutemi in questa lettera, ho consultato i Bollandisti, al giorno primo di aprile, presso a' quali ho

<sup>(1)</sup> L'egregio padre Spotorno, che mi las favorito le notizio del martirologio della chiesa di Ventiniglia, sta oggidi preparando un'edizione del medesimo con opportune illustrazioni; e certamente non la sola Liguria, ma tutta l'Italia gli saria percio riconoscente.

trovato che le cose di sopra parrate intieramente sono proprie dello abate san Walarico, non di Valerico: due santi ben diversi di tempo e di genere di vita. Ora le reliquie che si venerano in Torino nel monastero di santo Andrea, dicono i Bollandisti, non possono essere quelle di san Walarico, ma pinttosto quelle di san Valerico; e presero certamente errore coloro che persuasero a Ferdinando Uzbelli, mentre preparavasi a scrivere. Il tomo quarto della sua Italia sacra, essere la spoglia di Walarico che onorasi nel giorno primo di aprile: Non possumus assentiri Taurinensibus, qui Ferdinando Unhello, tomum 4. Italiae sacrue scripturo persuaserunt apud se esse corpus huius (Walarici), qui t aprilis colitur sancti, Melius haec de sancto Valerico eremita apud Lemovicas sepulto, de quo in principio egimus ad diem x januarii, intelligentur. Ho par consultato il Mabillon, e concorda in dire, non doversi confondere l'uno con l'altro, abbenche di nome assai conformi. Non accettando pertanto le iczioni del breviario cisterciense, unicamente perchè non convenevoli al santo venerato in Torino, poi daremo di esso quelle migliori notizie che ritrovansi di lui presso il Mabillon medesimo, il quale con la solita sua accuratezza, dopo avere scritto di san Walarico, così esprimesi di Valcrico (1).

" Di parenti assai illustri, nacque Valerico in una provincia delle Gallie, che chiamasi Germania inferiore, ossia vicina al Belgio, e molto instrutto nelle lettere, fioriva a' tempi del gran Clodoveo (2), Allontanossi dalla patria nella sua gioventii, e venne nella provincia di Guicnne, cercando un luogo segreto, la cui senza disturbi potesse liberamente servire a Dio. Andato a Limoges per raccomandarsi alla intercessione di san Marziale, I cherici di quella chicsa, mossi dallo splendore di sue virtù, lo accompagnarono in un posto appartato, da Limoges distante circa trenta miglia, ove una cella gli edificarono, ed una chiesuola ad onore del martire san Giuliano, e qui vivea Valerico nell'esercizio di sublimi virtù e nelle austerità della penitenza. Non usciva Valerico dalla sua solitudine che ne giorni della domenica per partecipare de'santi sagramenti. Aggravato dalla vecchiaia, e sentendosi venir meno le forze, volle ristorarsi del santo viatico, dopo di cui riposò nella pace del Signore. Il luogo di sua morte chiamasi oggidi Sainct Vaulry, ed è un priorato o conventuale soggetto

<sup>(1)</sup> Acta SS., Benedict. ad annum 622, 12 decembr., monitum.

<sup>(2)</sup> Bolland, ad dien 10 iangar.

alla chiesa di san Marziale. Tal è il breve racconto di san Valerico presso Mabilion, di quello che la città di Torino elesse a patrono nella circostanza di una pestifera epidemia, le cui ossa non venerate nella chiesa di santo Andrea, e al pubblico culto vennero esposte con l'approvazione di Clemente viti, il giorno 12 dicembre 1598, nella circostanza in cui il corpo decurionale della città, con soleme voto, lo invocò contro la pestilenza.

### XLV. MARTIRIO E TRASLAZIONE DI SAN GIUSTO IN SUSA

Nella prima incursione de' Saraceni in Piemonte, l'anno 906, credesi avvenuta in odio della cristiana religione la morte di san Giusto con molti altri suoi compagni, in Oulx o Ulcio, presso la chiesa detta la Pieve de' martiri. Tal è l'opinione dell'eruditissimo Terranco (1), sebbene altri giudiziosi scrittori siano di avviso, che il martirio di lui sia successo più secoli innanzi, cioè nella depredazione fatta in quel luogo da' Longobardi, i quali certamente sulla fine del secolo vi più volte dall' Italia, surmontando le Alpi, penetrarono in Francia, siccome altrove abbiamo dimostrato. Sia come si voglia del tempo in cui san Giusto fu ucciso per la sua costanza nella fede, certissima cosa ella è, che le sue reliquic furono scoperte verso il 1027, nell'occasione in cui l'ottimo Olrico Manfredo II, marchese di Susa, e Berta, piissima sua moglic, stavano restaurando una basilica ad onore di Maria Vergine santissima, de' santi apostoli Pietro e Paolo, di san Giovanni precursore e di san Mauro abate. Alla dedicazione di quella chiesa nell'anno anzi detto, verso la metà di ottobre, convennero da diverse diocesi più vescovi e moltissimi abati, fra'quali deve nominarsi il celebre san Willelmo o Guglielmo di Digione: Convocati ad dedicationem episcopi ... cui etiam Willelmus , nonnullique alij abates interfuerunt. Le reliquie di san Giusto e de martiri suoi soci furono religiosamente riposte in quella nuova chiesa: indi un monastero fu eretto a gioria del santo, ed assegnatone il governo all'abate Dominico. Continuarono i suoi successori ad abitarlo sino all'anno 1581, nel qual tempo, così per autorità superiore, disponendo Guido cardinal

<sup>(1)</sup> Adelaide illustrata, part, 11, cap. xut.

Ferrero, i monaei furono trasferiti all'abazia della Chiusa, e si sostituirono i canoniei regolari (1).

Alla solenne traslazione del martire san Giusto trovossi presente, insieme co' succennati prelati, un monaco di nome Glabro, il quale ha lasciato scritto che quelle ossa si religiosamente ricevute ed onorate non erano di un santo, ma bensi di un morto, nomo profano, scavate in un cimitero da un astuto impostore, il quale per far danari sotto colore di dar certe reliquie de' santi, ingaunava la religiosa eredulità or delle une, or delle altre genti; che infatti fu sedotto dalle inique sue arti il credulo Manfredo, non ostante che io, scrive Glabro, mi adoperassi a far conoscere l'empia frode del falsificatore; a dispetto di ciò le supposte reliquie trovaron autorevol credito, e nella nuova-chiesa vennero al religioso culto esposte e collocate: Deposita nihilominus in nova ecclesia ossa, illius profani astu inventa. Questo racconto è inscrito dal Mabillon nel suo tomo quarto degli Annali benedittini, all'anno 1027, e pare elle non dubiti della sineerità dello scrittore e dell'inganno altrui. Però entrando il nostro Terraneo alla disamina di tal narrazione, con l'ottima sua critica osserva che verua impostore in quella circostanza non poteva mai giuoear di tanta furberia, ehe la fede c l'accortezza sorprendesse di tanti personaggi (2). Concedasi pure che impostori di simil fatta abbiano spacciate cose profane per saere in altri luoghi; ma come mai credere che Glabro solo in quella solennissima funzione siasi avveduto dell'inganno, e non siansi avveduti gli altri, non il principe che pur era sagacissimo, non i veseovi, non gli abati? Come supporre elle avesse egli più sano discernimento elle non san Gugliclmo di Digione, il quale per consenso di tutti aveva una mente illuminata, e non temeva mai di dir la verità al cospetto de' principi? Dichiara Glabro di avere scoperto a san Gugliemo la frode, e nondimeno che l'errore fu accreditato: ali Glabro stolto, il tuo racconto sarà sempre riputato una menzogna (3).

<sup>(1)</sup> Mabillon, Annal. Benedict., tom. IV, ad an. 1027.

<sup>(2)</sup> Parte II, cap, xiii.

<sup>(5)</sup> Memorie della chiesa di Susa, pag. 67, dedicate a monsignore Ferraris, printo vescoto di essa, raccolte dall'avvocato e canonico Sacchetti. Torino moccaxavviti, presso il Briolo.

#### XLVI. MORTE DI LOTTARIO, RE D'ITALIA, IN TORINO.

Lottario, figliuolo di Ugone re d'Italia, sulla fine dell'auno 937, aveva conchiuso gli sponsali con Adelaide, figliuola di Rodolfo 11 re di Borgogna. Giunta questa saviissima principessa all'età di sedici anni, nel 947, si celebrarono le nozze solenni, che troppo prestamente furono amareggiate. Vennero da Pavia I due reali coniugi a soggiornure per alcun tempo a Torino, ed in questa città l'ottimo marito, dopo tre anni di matrimonio, terminò di vivere, in giorno di venerdì, al ventidue di novembre (1): « Questo infelice principe, dice l'annalista « italiano, dotato di ottimi costumi, degno di vivere e regnar luna gamente, fu rapito dalla morte nel più bel fiore dell' cta sua, Fro-« doardo, scrittore di questi tempi, riferisce la voce comune che allora corse, cioè elle Berengario marchese d'Ivrea, e poco dopo re d'Italia, col veleno lo spedisse all'altra vita. Lo stésso volle dire · Llutprando ». Delitto tanto più esecrabile, in quanto che Lottario, essendo ancor giovinetto, aveva salvato Berengario dall' ira del padre che lo voleva uccidere. Il cadavere del principe da Torino fu tras-'ferito al sepolero in Milano. La pilssima védova Adelaide presto se ne fuggi dal Piemonte, e potè appena nella sua fuga salvarsi dalle insidle che per la via aveale teso Berengario medesimo. Dopo strani disastri arrivata in Germania, sposò in seconde nozze Ottone 1.º che fit imperatore, per le sue prodezze e la sua pietà non inferiore a Carlo Magno. Adelaide, elevata al primo trono d'Decidente, fu sempre modesta e religiosissima; sicchè Il suo nome, sì per le sue avventure che per la santità di sua vita, divenne celebratissimo nelle storie. Santo Odilone, abate di Clugnì, serisse la vita di lei ammirabile, e la Chiesa la onora sugli altari (2). Se la storia ecclesiastica scrisse di questa santa principessa con tanta lode, almeno un cenno ne dovea dar la chiesa di Torino, dove le sue sventure, la sua magnanima costanza e le sue virtù apparvero egregiamente.

<sup>(4)</sup> Muratori, all an. 958, e 950.

<sup>(2)</sup> Vita s. Adelahidis, apud Canisium et Surium, ad diem 16 decemb.

XLVII, ABELAIDE, CONTESSA DI TORINO E MARCHESANA DI SUSA

Adelaide di Susa e contessa di Torino appartiene a buon diritto non solo alla nostra diocesi, ma di più alla Chiesa universale, di cui fu benemerita per molte opere insigni di pieta, per i servigi prestati alla santa Sede apostolica, e pel corredo di tutte le virtù religiose, a segno che fra le tante eroine che illustrarono l'Italia, non so se potrassi trovare la maggiore. Nacque intorno al 1010, ed era figliuola del grande Olderico Manfredo o Magnifredo II, marchese di Susa, il quale discendeva da Ardoino detto Glabrione conte di Torino. Di Manfredo, padre di Adelaide, il nostro chiarissimo Terraneo el ha lasciato un elogio, che non devesi omettere in questa storia: « È certo, ci dice, che non furono mentiti gli elogi, in vita e dopo « morte, a lni dati, di prudente, di prudentissimo, di glorioso, di chlarissimo, di esimio, di divoto, di limosiniere, di ottimo con-« sigliatore e di superiore agli altri Italiani in fede, bontà ed ingegno, « alteso che le azioni sue manifestamente in lui ci dimostrano un « principe, in cul non minore dello zelo fu la saviezza, la modera-« zione e l'amor della pace, non minore della grandezza d'animo « la mansuetudine e l'umiltà, nè la cristiana semplieità minore della « prudenza e destrezza nel maneggio di grandi affari (1) ». Cesso di vivere questo principe in Torino al finir dell'anno 1035, e la sua morte universalmente fu compianta: fu riposto il suo corpo nel tempio di san Giovanni, presso all'altare della cappella della santissima Trinità (2). In questo medesimo avello ebbe sepultura un suo fratello di nome Adelrico, il quale era stato vescovo insigne di Astie più ancora Berta sua moglle, madre di Adelaide, chiamata da Dio verso il 1040 a godere il premio di sue virtù: « principessa, al dir « di Guglielmo di Aquitania, del cardinale san Pier Damiano e dello « imperatore Corrado, prudentissima, divota, limosiniera ed illu-« stre(3) ». A memoria di questi tre personaggi nella medesima tomba

<sup>(1)</sup> Adelaide illustrata, parte u, cap. 35.

<sup>(2)</sup> Pingonio, Aug. Taurin., pag. 52. Terranco, ove sopra.

<sup>(5)</sup> Terraneo, ivi.

seppellití, fu instituita questa funeral poupa, che aucor permaneva negli ultimi secoli, cioè che ne' tre giorni precedenti alla festa di Tutti i santi, l'initero capitolo de' canonici di San Giovanni portavasi alto avello di essi, e quivi pregando per le anime loro, celebrava il divin sagrifizio (1).

Alle ottime instruzioni di questi eccelsi genitori, e più ancora alle luminose loro virtù corrispose Adelaide loro figliuola. Sposò in prime nozze Ermanno duea di Svevia, e quindi intorno al 1030, in seconde o terze nozze (2), Odone figliuolo di Umberto 1 conte di Savoia. Per questo matrimonio il dominio di questi conti si dilato grandemente in Italia. Due figlinoli ebbe Adelaide da Odone, Pietro ed Amedeo, e di più una femmina di nome Berta, la quale a suo tempo fu maritata con Enrico iv o III, come altri il dicono, malamente famoso imperatore per le sue dissidenze eon la santa Sede, Morto Odone verso l'anno 1060, resse Adelaide virilmente e gloriosamente gli stati, tanto i suoi particolari, quanto quelli di easa Savoia, prima unitamente a' suoi figliuoli Pietro ed Amedeo, poseia con Umberto 11 suo nipote (3). Quanta e quale fosse la vastità de'suoi dominii, non oso determinarla; dirò solamente, che san Pietro Damiano la chiama principessa di non breve estensione nell'Italia e nella Borgogna, ed in cui più vescovi reggevano i fedeli: in ditione tua quae in duorum regnorum , Italiae scilicet et Burgundiae, porrigitur non breve confinium, plures episcopantur antistites (4). Pare cosa innegabile d'altronde ehe Il suo dominio di là delle Alpi giungeva sino al lido della Liguria di ponente, giacchè nel 1064 soggettò al monastero di Pinerolo quello di san Martino, « edificato nell'isola elle dicesi Gallinaria (5) » e da un certo documento si ricava, elle alcuni poderi situati nelle vicinanze di Albenga vennero da essa assegnati ad un monastero in Caramagna, Dono inoltre nel 1029 al monastero di santo Stefano

<sup>(1)</sup> Terraneo, ivi.

<sup>(2)</sup> Questione che lascio al giudizio degli uomini eruditi.

<sup>(3)</sup> Cibrario, nota alla pag. 6 delle Relazioni depli ambasciatori veneti. — Storia di Chieri, lib., artie. vst. — Tavole genealogiche della reale Casa di Saroia, descritte di illustrate da Felice Carrone, marchese di san Tommaso. Torino Moccessevi. Guichenon, Terraneo.

<sup>(4)</sup> Contra cleric. intemp., dissertazione III.

<sup>(5)</sup> Terranco, parte 11, pag. 192.

di Genova (1) altri beni, posti nella medesima diocesi, e detti di Villa regia, fra il torrente di Taggia, la Riva e Santo Stefano, siecome chi scrissi in altra mia opera (2).

Asserirono molti serittori, che Adelaide negli ultimi anni di sua vita fu spogliata da Umberto ii suo nipote del supremo comundo e ridotta a povero stato. Se le cose non gimisero a mesto eccesso. come provo Muletil (3), pare almeno che essa spontaneamente ririmzio a molti suoi dominii, è soli si ritenne quelli di Canischio, di Pratucorsano e di Furtui per la necessaria sua sostentazione, Ristretta a se stessa, applicussi maggiormente a' duveri della religione, prèparandosi a ben morire; e la morte placidamente incontrò intorno al 1091; in Canischio nel Canavese, Di Adelaide; serive il Denina altro non possiam dire rignardo agli ultimi anni suol, se non che, esclusa dalle paterne ed avité sue possessioni, si rifugiò primiera-· mente in Valperga... poi la ultimo lango si ritirò e fini i suoi giorni in un tristo villaggio chiamato Canischio, nella cui chiesa parrucchiufe mi fu innstrato, chiquanta anni suno (4), il suo meschinis-« simo monumento sepolerale; non troppo disconvenevole però allo « stato di 'aliban lono in cui visse gli ultimi anni suoi (5)». Prima di morire ordino che fosse gettata una grande campana, do porsi sulla torre di quella chiesa. La volontà sua fu eseguita, e quel sacru metallo duro sino ni giorni nostri, al 1802, in eni, denosto dal companile. venne fuso, ed il valure fu distribuitu ai poverit eravi impressa la inscritioner Adelaides me fecit. S per futte le umane grandezzeil nome di A'delaide vivrà immurtale ne' fasti della Chiesa per la santità de' smi costumi, per l'ardentissimo suo zelo nella difesa della religione, per le profuse sue limosine e largizioni agli prdini monastici. Non sara mai più dimenticato l'opuscolo in quattro capitoli a lei scritto da san Pietro Damiano, nel quale il santo duttore la paragona a Debura nel governore la stata, é due particolori avvertimenti le raccomanda: 1.º Di adoperare tutta la sun autorità insieme con Caniberto vescavo di Torino per esterminare l'inemtinenza degli ecclesiastici, in modo però tale, ch'egli a chierici, ed essa alle femmine ponesse efficace

<sup>(1)</sup> Guichenon, tom. 1, pag. 201.

<sup>(2)</sup> Storia ecclesiastica di Genova e della Liqueria, cap. 12, art. 122.

<sup>(5)</sup> Stores di Saluzzo, nota alla pag. 590, del 1.º volume.

riporazione. Docile la pia matrona a questo suggerimento, prestò di fatta il forte suo braccio a trigliere lu scandaluso abuso, siccome usserveremo meglio nell'articolu seguente. 2,º Di non affliggere siverchiamente Il sno spirito, per le replicate nozze che avea contratto, de iterata coniugii geminatione. Pare che Adelalde di ciò sentisse un vivo rimorso, La conforta perbuto il santo padre, adducendole la duttrina e risposta di Cristo Signore, il quale, quandu da Sodducei fu interrogato di qual marito sarebbe stata nel giorno della risurrezione della carne quella donna, che sette volto era passata a matrimonio, non la condanno per questo, quasi che avesse malamente operato, Lascia tuttavia il Damianu conoscere nelle sue parole, esservi qualelle. cosa di riprensibile in coloro, che più per intemperanza che per altra cagione passano alle seconde o terze nozze: eccu le sue espressioni; . De eneteru, venerabilis soror, cantende semper de bonis ad meliora s conscendere ... et quia te novi de iterata confugii geminatione su-· spectare... in Salvatoris verbo paraifeste colligitur, tinia si religiosa · dumtaxat vita non desit, a regno enclorum frequentați cimingii plue ratitas non excludit... et boce loquer, non ut adhibeam multinuliis adhue futuris andaciam; sed of iam factis, spei, vel poenitention non subtrabam medicinao (1) ».

Il papa son forgario voi aceta tanta huona opinione di Adelaide e delle granul soc virtin, che, l'annu 1075, retivendole una calda leitera, mise sotto la sua protezione i muosateri di San Benigno di Frattinaria e di San Michele della Chiusa, e quimili a rispetto di lei manub un breve apostolico, con eni regulava la elezione degli abati del monastero di santa Maria di Pinerula: nel qual lireve il sommo puntelico monina la contessa Adelaide cui giorina litilo di Figinale di Ri Pitrare, e qui non riporto di breve, perchè alquantu professar ma interieca la lettera che sanà sempre degna di essere particolarmente ricordata nella sieria della stitusa torinese (\*). Al glorinos degio che di Adelaida facera san Gregorio, y tessa corrispose con

(1) Cap. 18.

#### (\*) Adelaidi comitissae

Quamquam neverim te ascris loris et religiosis habitatoribus, spontanea voluntate ferre subsidium, exhortari te tamen, et admonere curavi, ut in maius, meliusque exercecas, et quam ultro facere consucvisti nostro praecepto

adonerarsi alla riconciliazione di Enrico IV, come ognun sa, genero sun, per aver egli spusata la figlia di lei Berla, ed incurso la graviasime consure in other di multermalyagità, « Eurico 19, che abituva nell'Aleurgna, forzuto di venire in Italia per fami assolvere dalla scomunica dolminatagli contro da Gregoria, stante la optale vedevasi a gran cischio di esser deposto dal tropo di Germania, una che da quello d'Halia, mal vi poteva venice per altra via che per la Savola e per Susu, e peri per gli stuti di Adelnide e del conte Amedeo sun figlio, Enga smeera di lai, e Paltro cognata: Engles mon numeò di chiederglis perche gli fusse necordatu libero e sicuro passaggio, ne em casa da presumersi che gli fusse megalo. Ma l'accorta e provvida padema, o nome suo propeio da una parte, ed arbitra despojes delle rigidazioni del figliado, signura delle Alpi Graie e Cuzie, non lasciji fuggir Puccasione che si presentuva di trarue sicuro-profitta. La madre ed il figlio andamon'ad incontrare Enrico nel puese di Vand, su li confini della Savnia, ed offrironsi disposti a lusciarto passare flove egli voleva; ma gli domandavano in compenso, che loro cedesso cinquo vescovadi. La domanda fu poco geadita al re tedesco, che noni era punto trascurato negli interessi suoi. Costretto

et B. Petri auctoritate iam studiosius exequaris. All hoc enim tibia Domine, et honoris dignitus et potentiae amplitudo concesso est, ut in sue, sucrumque servitio expendatur, et tu eis, carnalia tua libenter impartiens, de spir tualibas corum participinan mercaris: quanudrem curae tuae et defensioni Fraetnariense coenobium, et einsdem congregationis fratres attentius commendamos, ut cis, et opem consilii, et praesidii firmanu attan, contea omnia infestantium gravandus, impendere studess, in et pro salute animae tuae, orationes coram apud Deum fructificent; pari quaque modo, Clusial atonasterii abatem, et ipshus coenul ii res, vigilanti e tuar tuendas ar protegendas committions, queno sub gravi talimkationum, fasco, laborace andivious; neque te a house intentionis incoepto, aliquina gratia, ant praemium deflectat; quia qui perseveraverit usque in finem ; hie salvus erit. Alace tibi a tilia carissima, pour is inculcare et iniungere statuimus, ut ad honi operis exequationem te promptiorem redderennis, et (nt dicitur) currentem incitarennis; quatenus Deo devota, et honis artibus, et Dri servorum protectioni invigilans, illam promittentis Doliniai mercedem, valeas adipisci! qui recipit Prophetani in nomine Prophetae, mercedom Prophetae accipiet, et qui recipit iustum, in nomine iusti, mercedem iusti accipiet, Dat. Seciae, septimo idus decembris, 

per altro dalla necessità di far prontamente quel viaggio, invece di clique distretti u dincesi che gli si domandavano, ne cedette luro un solo nel reame di Borgogna. Gli storici di quel tempo, che non Indicaronn quali fossero que' cinque vescovadi, non nominarono tampoco la provincia che i sovrani della Savoia e del Piemonte ottennero in caudin; nè possiano noi immaginarlo, se pon fu per avventura la provincia o diocesi di Bellay. Ma il fatto è troppo certo nella sostanza, che Adelaide ed Amedeo fecero pagare a quel monarca il passaggio del Monceoisio per venire in Italia, come i Salassi, popoli della valle d'Aosta e del Canavese, l'avean fatto pagare ad un generalo repubblicano, Decimo Bruto, che d'Italia voleva andar nelle Gallic, dice lo scritture tedesco, che gli andarono incontro ad un luogo detto Ciris. Questo nome può lasciar dubblo se indicar volesse il monte Cenisio sopra Susa, o Civasso nel basso Picmonte, come vuolo il Muratori, o certo altro luogo del Chiablese, come scrive Agostino Della Chiesa; ma egli è troppo probabile, che per un leggiero è assai frequente cambiamento di una lettera, invecedi Cinissi lesse Civis, e che il luogo non può esseraltro che il Moncenisio. Moncinis ». Non devo pretermettere la interpretazione del Tesauro, il quale serive così : « Risapotusi da' nostri sovrani che Enrico era ginnto vicino a' loro stati, gli andarono magnificamente incontro a Vivey, Jerra di loro giurisdizione, nel paese del Vaud (1), » A gnesto testo Giroldi, continuatore del Tesanro (2); soggiunge: « È da avvertirsi, che il luogo dove si fermo Enrico, dalla Scafoabnegese appellata Ciris, deve dirsi Vivis, che è un barga vicino al Lemano, situato infra Losana e la Borgugna, nggidi detto Vivey, come con molta ragione ha congetturato Sindeyn ». Intanto la madre e il figlio Anicdeo acculsera quanto più cortesemente e splendidamente poterino in Susa ed in Torino l'imperatore, e lo accompagnarono fino a Canossa, dove ando con forzata umiltà a domándar assoluzione e benedizione al pontefice, ospite in quel castello della celeberrima contessa Matilde, Di concerto con questa principessa e co' marchesi di Este e di Monferrato, Adelaide si adoperò efficacemente a fin di conciliare i due supremi capi dell'Europa cristiana; e l'esita fu, che Enrica pramettendo ciò che il papa chiedeva, fu prosciulto dalla scomunica. Como egli osservasse le condizioni accordate; si legge in mille storie coclesiastiche, militari e civili (3). Ma comunque lo

<sup>(1)</sup> Lib. 8. (2) Num. 107, (3) Denina, Ital. Ocold., lib. 1v, eap. vn.

imperatore prestamente diventasse spergiuro, sarà sempre vero che. Adelaide da canto suo, anche in questa occasione, ben fece ennoscere di essere verà figlia di san Pietro, come appunto l'aveva qualificata quel santo ed immortale puntefice.

Assai più avventurata apparve nella sua protezione agli ordini monastici, në in quelli solamente di Fruttuaria e della Chinsa, che in modo speciale erano stati raccomandati alla sua cura da papa Grégorio, ma in tutti quelli di suo principato, provvida, generosa, limosiniera altre ogni credere. Basta leggere, per esserne convinti, ciò che ne se: isse il Guichenon, e consultare i diplomi, che nella raccolta de' documenti di sturia patria si ritrovano: e noi qui non faremo altro che nominarne alcuni, L'abadia di Novalesa , la chiesa de canonici regulari di Only o Ulciu, l'abadia di nostra Signora di Pinerolo, il monastero di San Giusto in Susa, la cattedrale di Torino, quella di Asti, la badia di-San Soluture, quella di San Costanzo del Villars, i monasteri di Caramagna, sia quello de' monaci, sia quello delle religiose, tutti sono debitori alla pia munificenza di questa principessa, in mudo tale che alcune di queste chiese ed abadie furono per essa fondate, altre ingrandite ed altre dotate; non ti pensare con puche possessioni, ma con vastissime foreste che ingombravano una catena di montagne, in pingui praterie, di cui l'occhio non vedeva i confini; in campi fertilissimi, nel diritto di decime perpetue, in forti ed amene castellanie; de' quali beni si le chiese che le comunità religiose acquistavano per, la suprema concessione ampia padronanza. In vista di tutto ciù, e ben altro ancora, aveva ragione di scrivere Guichenon: Nous avons peu de! princesses, dont le zèle pour la religion ait paru avec tant d'éclut, que de celle ci; ed a compimento di tutto dirà questo famoso storico, che la differenza, la quale vertivasi fra gli abati di San Benigno di Digione e quelli di, Fruttuaria, per la mediazione di Adelaide fu terminata, l'auno 1080 in Torino, ove si radunarono a questo fine un cardigule. i vescovi di Digne, di Grenoble, di Sion e di Moriana,

#### XLVIII. OSSERVAZIONI SOPRA I SECOLI X ED XI

Questi due seculi soglionsi chiamare con linguaggio, presso che unanime degli scrittori, secoli di barbarie, d'ignoranza e di supersiziane, meritevoli, se fosse possibile, di essere cancellati dagli annoli della religione. Noi non vogliamo contraddire alle, espressioni presso che

aniversalia unti diremo col venerabile cardinale Baronio: « Ouam · fuedissima ei clesiae Romunue faries, quem Romae dominarentur po-· tentissimae aeque ae sordidissimae meretrices, quarum arbitrio muta-« rentur sedes, darentur episcopi etc. (1) ». Però el saria egnalmente lecito l'asserire che nella sacrilega currutteka de costumi la fede cattalica non fu mai puntu scussa, ne mai sorse nel secolo decima uneresiarea à lucerare l'unità-della dottrino; che anzi quanto erano dense le tenebre del vizio per una parte, altrettanto huninosi per l'altra erano gli esempi di virto che rischiarivamo ed edificavano i populi se tre furuno in quei due segoli le più insigni e rigide instituzioni di ordini monastici, che fecero stupire tutta la terra, ed ancor oggidi gluriusamente sussistuno nella primitiva loro usservanza, unilla dei Certosini, quella de Valimbrosani e quella de Camaldolesi ; così che la Chiesa nun era oscurata, ne per l'insegnamento continuo de'smoi domini, nè per la pratien di sua purissima murale. Dala questa osservazione sullo stato della Chiesa universale, e venendo alla purficulare diocesi di Toriun, senza tenna di essere taccinto di esagerazione o di soverchia lode, in dirò che fa privilegiata e bella, n'almena di tutte le altre la meno deformata dall'ignorpazzi e dalla scustamatezza nel corso de' due sceoli, de' quali seriviamo. E per verità, nel Pirmonte stavano aperte per opera già dell'imperatore, Lourin e re d'Italia. figlinda di Ludovica il Pia, Ire senole, um in Vercelli, l'altra in Ivrea, e la terza in Torino; e queste gubbliche scuole, dire Carlo Benina, furona i primi modelli delle università de' secoli posteriori 2). Alle schule di Torina dovevano accurrere i diocesani di Vado, nggidi di Savona, di Albenga, di Ventimigia e di Alba; in Tdurinis converiunt de Vichintimilio, de Albegano, de Vadis, de Alba (3). Quambr Camberto con una porzione del efero torinese ambi a Milano, san Pietro Damiano resto grandemente edificatu abila dottrina e saviezza di mesti écelesinstici, a segno che ebbe poi a scrivere a quel vescovii, essergli narulo il senato della chiesa turiurse, come un coro luminoso di angioli: Qui dum ad me confluerent, tamquum chorus angelicus et velut conspicuus ecclesiae videbatur enitere (4).

(4) Opusc. xviii, contra Clerio, intemp.

<sup>(1)</sup> Ad an. 912, man. 14. (2) Ital. Occid., lib. ut, cap. n. (5) Additumento ad leyes Lotharii, an. 824, primo cius regni: tom. 1, part. n. Rev. Italic. script.

Si concede che Caniberto, siccome di sopra abbiamo veduto, sia stato tromos contivente ad altri sacerdoti e pastori di sua dincesi i i quali cransi abbandonati ai torrente dell'incontinenza e della siminia: luttavia sarà sempre vero; cir, mentre papa Gregorio vii e il dottore san Pietro Damiano fervidamente si adoperavano ad esticpare gli arrendi vizl, e multi fortissimi oppositori e scismatici incontravana uclia Linubardia, a i soli vescovi dei Piemonte (meno Bensone tedeseo, vescovo simuniaca di Afba) si mantennero devoti partigiani e di Gregorio vu, gli uni per proprio scutippento, e g'i altri ritenuti « daila contessa di Torino(1) ». E quanto e qual bene non operava questa piissima e magnanima principiessa per la riforma del clera a de' fedeti in totta in diocesi, ed insieme in tutto ii son docato? Basta qui ramuentario, senza ridirlo, A maggior è giusta gioria degli ecelesiastici, devesi agginngere, che ncin' dincesi nostra, se serpeggiava da una parte la brutaie dissoluzione del costume, sorgeva salle Alpi della diocesi medesima un baluardo di castità, di zelo e di ogni clericule virià. Tilli erano gli esempli che davano i canonici di Onix, appunto in mel tempo dai vescovo Camberta e dal suo senato instituiti; il preposito de'quali era immesso alla cattedrale torinese.

· Fra gli attri gravissimi disordini dell'Infelice scento deelmo, serive « Muraturi, ussui considerabile fu queilo della non solo spervata . ma a abbattuta disciplina annastica, nella linggior parte de ministeri » d'Itulia, per coipa spezialmente de' re, che, o vendevano le badie agli « ambizinsi e simonlaci monaci, o le cincedevano in commenda alle « regine ; a rescovi, ed anche a secolari in ricompensa de loro servigi (2) . Questo disordine, veramente deplorabile, era lontano dalla diocesi di Torino e da tutto il Piemonte, perocche quivi regnava Oirido Manfredo con Berta sua mogile, è poi la loro figlinola Adelaide con Ermanno di Svevia suo primo marlin, indi con Oddone altro suo consorte, di casa di Savoia, successivamento regnarono Pietro ed Amedeo loro figlinoli; e tutti custoro, anzi che vendere o spogliare le badie, le fondavano ed arricchivano de' fondi loro propri. Ed in qual secolo si videro mai presso le altre nazioni, come nei decimo ed undecime ne' populi subalpini, tante insigni e rispettabili fondazioni di ordini monastici? Amizone, vescovo di Torino, cooperava alla badia della Chiusa, il vescovo Gezone fondava quella di San Solutore, Landolfo

<sup>(1)</sup> Denina, Italia Occid., lib. w, cap. m

<sup>(2)</sup> All'anno 959.

pur vescovo torinese, quella di Cavorre, Willelmo dava principio a quella di Santo Andrea in Torino; in Savigliano, in Caramagna, in Susa, in Pulcherada, tra Torino e Gassino, sorgovano altre instituzioni; e in tutte fioriva l'osservauza più stretta e religiosa. La Novalesa era governata da abati di santa vita, e santi eramo i due Benedetti che per lungo tempo ressero san Michele della Chiusa, E dopo di lutto ciò, questi secoli saranno ancora fra noi ignominiosamente vitoperati-2 Mi sia qui permesso di aggiungere gli opportuni riflessi di un recentissimo e dottissimo scritture. « Como potremo, dice egli, senza fur onta a noi stessi e iniquo oltraggio a' nostri proavi, chiamar barbari que'seculi ne' quali i nostri principi e le nostre repubbliche, prima assai che della economia politica si formasse una scienza, ne praticavano i migliori dettati? L'opulenza, la sontuosità, le peregrine delizie e benanche soverchie inondavano le nostre contrade; tempii magnifici e splendidi palagi s' innalzavano; e si costruivano fortezzo, e si escavavano porti, e si arginavano fiumi, e i mari con poderosi navigli si solcavano, e mille preciole barche chiamate dromones (carridole) stanziavano ne' diversi porti per proteggere il conmercio sul Mediterraneo. Nè in tanta mole d'imprese veniva meno la pietosa gara di aprire ricoveri a tutte le umano miserie, di favorire e riccamente dotare asili senza numero all'innocenza, al ravvedimento, al sapere, else ivi si pascevano delle più eccelse evangeliehe dottrine,

Seuza useir did Italia, Teodorieo, sebbone negli ultimi anni di suosegno sia trascoso in atti di siduzza, edi cruoletta, fi un granissimo principe; protessei, monumenti di architettura in Roma; le sende di legge, di medicina, di filosofia in Roma, Ravenna e, Paria chifero affeitatura id. Ini, che adorno di queste due ultime città di piazza magnifici. Ed insimundori red nostro Piennente, la pia, la magnanima Teodolinda, ed Il er Autri suo maria e gli se gondo suo opusarte

Agilolfo; non che altri regnanti di quella nazione, illuminati dal Vangelo, si segnalarono per virtu ignote anche di nome a' migliori degli antichi Greci e Romani. Vero è che, dopo la morte di Carlomagno, le guerre tra i suoi successori, il conflitto tra il sacerdozio e l'impero, move irruzioni o dall'Asia o dall'ultimo settentripae, parte infedeli e parte idolatri, sonvolsero quasi per tre secoli l'Europa; e le devastazioni, la corruttela de' costumi", il quasi intiero abbandono degli antichi studii sparsero per ogni dove il lutto, la confusione e l'ignoranza. Tuttavia bisogna convenire, che al torrente di tanti mali cercarono di opporsi assiduamente e sommi pontefici e vescovi, e altri ministri della Chiesa, pieni di zelo, di santità e di scienza, e giunsero infine a porvi un termine, e a rialzare l'umanità degradata, Egli è ben vero d'altronde, che nel medio evo per parecchi sccoli le scienze fisiche si rimasero trascurate, che alcuni mediocri loro cultori caddero in sospetto di magia. Possiamo noi però andar superbi de' luro avanzamenti, quando per essi ei diamo in braccio at desolante materialismo, elle riducendo l'uomo al destino del bruto, lo abbandona senza difesa alle turpitudini e alle traversie della terra, e gli rapisce la luce e la speranza del cielo? Nel medio evo, non essendosi aneor fatti tanti viaggi dall' antico al nuovo emisfero, mancando lo appareechio di stromenti e di macchine, la copia di osservazioni, di scoperte e d'incoraggiamento, il sapere era ristretto in pochi, ed a poelie cose; ma osseguioso alla fede, tutto al ben degli uomini si dedicava; nell'età nostra diffuso in troppi, è presuntuoso, perchè superficiale, cosicchè disprezza la fede, e disordini enormi fomenta, Nel medio evo, il valore congiunto a llerezza, veniva dalla religione ammansato; nell'età nostra la pseudo-filosofia inspirando un molle e in pari tempo crudele egoismo, tende alla dissoluzione di tutti i vinceli sociali. Albra l'incivilimento de'popoli era affidato alla religione; ne' tempi a noi più vieini si è preteso di farli savi e felici, adescandoli ulla miscredenza. Allora nomini straziati dai rimorsi, o nanscati dell'ingannevel mondo, trovavano rifugio e ristero ne' chiostri; nella nestra età quanti de'primi e degli altri (tra quali adolescenti ancora), abbandonati a'rimorsi, non san cercare che nel suicidio lo seampo? In que' tempi all'aspetto di un crocifisso, o alla voce sacerdotale le civili discordie posavano, i brandi e le faci cadevano dallo mani de' più aceaniti faziosi (e ben lo sa Genova alla voce del beato

Iacopo di Varazze); nell'età postra, e in diversi periodi trucidare i

ministri dell'altare, diruccar templi, abbattere erroi: inciendiar emeventi, ed arder vivi con essi i loro abbistori, si esgul rei i vanti di dunianate civili. In que' templi la carità evistiana, abituava a grandi azioni, a grandi sacritti, ad opere grandi; ed in oggi di quella esleste virià vunda antiquata persion il svedabola, e una inaguida, vululile, parziate finatiropia sogna di jalenpirire gl'immensi duveri.

S1, e diasi fine a questo prolisso, fienche incompleto parallello i si, nel medior ero le preputeuze feudali, l'atraeltà di aleune leggi basilite, l'astradoga giudziarla, le prive dell'acqua è del finen, ose utite dalla Chiesa altamente praibite e in parte frenate, opprinierance dilluderaum molte populazioni. Ma drizzionna la via alle rapine, alte strigi, alle abbruutiozioni che le crosie versorino a forrenti e per linga stagione sudia Germanta, la Francia e l'Inglitterra dopo la melà del seccho \$x12; e quali e quantic anche più oribiti ne produsse ono irreligiosa rivolazione nell'ultimo decennia del secolo trascorso, che pur chiamossi con tanta arraganza il secolo della finosfia, e sarquii miesi rigidi ine giudiera: i fatti e gli ouonini de secolo interiori (\*1).

(1) Manutel d'Histoire du moyren 4p., depuis la chair de l'empirer d'Occident, impa à la moir de Charles-Bungue, par 1. Miedler. Lovanio, chez Vanlimbout, 1857, vol. 1. et al. - Marches Carlo Antuci, negli Annoti delle Scienze Réligime, compilati dell'abate Antonio De-Luca; vol. vur. n. \* 22, gennaré de febburare 1859.

#### Secoll XII e XIII

especial contractions

#### VESCOVI DI TORINO

XIAY, Guilberto II., 2ll ango 1118. — L. Bosner, nel 1120. — LI. Arberto, Janon 1128. — LII. Oberto, nel 1128. — LII. Carlo II. nel 1128. — LII. Oberto, nel 1120. — LIV. Willelmon Gragilione et. Interno al 1160. — LIV. Carlo II. del 1170. — XIV. Arbeina, di Valgero, al 1188. — LIVII. Giarrons et di Carlo II. del 1219. — LIV. Arbeina, di Valgero, al 1189. — LIV. Giarrons et di Carlo III. del 1219. — LIV. Carlo III. d

# Appenimenti politico-religiosi

LXIII. Cenni de contr di Savoia, e seguatamente del B. Uniberto ia, è di Tummaso i, parle del frato Berlíncie - XLIV. Ino conzeno nel donon di Torrino di Pederiro Enaberosa - E.XV. Il naturari della Consolata - I.XVI Origine e progressi de Vadesi. - E.XVII. Chica ed oppolati - LXVIII. Origine e progressi de Vadesi. - E.XVIII. Chica ed oppolati - LXVIII. Origine proprieta de la consolata de la co

## XLIX. GUIBERTO II, VESCOVO NEL 1118

Guiberto o Wiberto II era preposito della basilica del santissimo alcature, quando nel 1118 fueletto al vescurado di Torino, Ugbelli la disse menu propriamente Uberto; il Pingone e monsignor Della Chiesa non-chievo di lui alvuna notizia; Il Merinaesio lascia per ciosa dubbinosi se abilia rieventa la cunserezzione giocopale (1), Cerlissimo fatto si è, che poeluissimo tempo ritenne questa sede, perché nel 1120 eravi gla un sun successorie, di nome Bosonè, ed in ciò concordano tutti quattro gli accennati scrittori.

(4) Pag. 202.

#### L. BOSONE, VESCOVO L'ANNO 1120

Di Bosone vescovo di Torino conservasi nella raccolta de'monumenti di storia patria (1) una carta, sotto l'anno 1122, del giorno tredici dicembre, con cui unitamente a' canonici di San Salvatore, in numero di diciotto, e segnatamente coll'arciprete e cantore, assegna a Caro, cappellano di San Vitó, alcuni poderi, le rendite de' quali siano spese per la ristaurazione di quella sua chiesa, e la sostentazione di lui e de' sacri ministri che la uffiziavano. L'anno seguente, 1923, il vescovo Bosone col consenso del suo capitolo molte possessioni donò all'abadia di San Solutore, ed inoltre diverse chiese a quella di Pinerolo; la quale concessione è data da Testona, e non da Tortona, come scrive Ughelli (2), due città ben differenti e discoste, che bene spesso sono state confuse dagli stranieri scrittori. Il nome di Bosone travasi sottoscritto ad un sinodo provinciale, che raduno Olrico arciveseovo di Milano per terminare un acercino litiglo, insurto fra Arderico vescovo di Lodi, e Pietro vescovo di Tortona. Un sinodo diocesano tenne Bosone intorno al 1125, in cui ordinò che fossero inviolabilmente osservate le leggi della tregua di Dio, a die mercurii post solis occasum usque ud diem lune, sole oriente: ne' quali giorni dovevano cessare affatto le private e pubbliche vendette', le giudiziarie citazioni a' creditori e agli offensori; il qual decreta sinodale riguardava particolarmente i sacerdoti, gli amministratori delle chicse, i monaci, le sacre vergini, i pellegrini che transitavano per la diocesi. Cessò di vivere Bosone nel 1128.

# . LI. ARBERTO, VESCOVO L'ANNO 1128

Dopo la morte di Bosone, fu promosso alla cattedra episcopale Arberto, nel 1128, nella quale successione tutti gli scrittori concordano. Questo vescovo elbe una forte controversia per li diritti di giutiglidizione, ossia per li confini delle rispettive provincie, con Amedoc conte di Savoia, non il secondo, come serire Pingone, ma il terzo

<sup>(1)</sup> Diploma ecceuv.

<sup>(2)</sup> Tom. iv, ed. 665-664.

di questo nome, come dice Denina. Per sedare queste vertetraze, essendasi nominato ta ambie le parti liberto arciveseuvo di Lione, dopo molti tentativi, lascio l'affare indecina Volendia Arberto evitare ogni personole molestia, di cui temera, da. Torino rifuggiossi a Testona, non a Turtona, conuce ernioneamento serive Ughelli. Intantu, dalle personaioni del diottoge san Bernardia missasi il conte Amedeca a portarsi alle cruciate in Oriente, pube il viscoso seco in iri-riconciliarsi; el tiberamente riprendere il pussesso dei suni diritti (1). Non sapriamo poi altro delle sue gesta, sei non che, intorno al 1416/, d'nobisa Liutione, preposto di Vezolamo, la chiesa di Bivo-Martinio e sue addicenza, situntat presso a Settimo (2). Sino all'anno 1422, crede Meiranegiu (5) toste vissatto Arberto, dopo di cui Ughelli pone a suo successore un certo Rainaldo, e monsigno Della cliesa colloca un altro di nome Chaberto, ma la cosa più certa le che sia succedato Oberto.

#### LII. OBERTO, VESCOVO nel 1142

Oberto, che da taluni è detto Uberto, e da altri (umberto, era arcidiaconn della chiesa caltedrale, quando fu eletto all'episcopato, Sul'i esempio de' suoi predecessori, molta dunazioni egli fece alle abadie di sua diocesi: a quella di San Michele della Chiusa assegni le chiese di San Remigio el Santa Maria di Curignano a quella di Santa Maria di Pinerolo e a' canonici d'Oult diversi poderie privilegi; a quella di San Salvatore, governata dall'abate Willelmo, le chiese di Santa Maria di stoergarda e di San Giovanni in Tegerupe, con tutti i beni che avevano atmesso. E questi più lasciti ed altri ancorra furuno proco tempo dopo confernati da papa Engenio III, allaracti dall'Italia andeudo in Francia, l'anno 1447, si fermò alquanto in Sasa, diocesi di Torino (4). Cessò di vivere il vescovo Oberto del 1447, nel giorno cinque di giugno.

# LIII. CARLO I, ALL'ANNO 1148

Assunto al vescovato Carlo 1, serisse al papa Engenio 111, per informarlo delle differenze elle vertivano tra i monaci di San Giusto In

(3) Pag. 206. (4) Diploma coccuxxxiv.

<sup>(1)</sup> Denina, Italia Occid:, lib. IV, cap. IV. (2) Diploma coccasssis.

Susa ed i canonici regulari di Onla, offinchè con la suprema sua aujurità ri popesse opportuno provvedimento, obbligandu l'abate di quel monustero ad usservare quelli ordinamenti che auteriormente gli cramo stati ingiunti.

L'anno 4155, nel gioran sette di maran, il vescovo Carb fece domaionne alla prevostara di Vezalom delle chiese di San Glovanni e di San Giatoma, poste nel lango di Lureyna, risesvandasi per initero la spirituale giurisdicione, e medianto l'anuna reddito di sci monete di Sasa (1), 2-corcessa a Gaglician, figlianio di Jaminifacio, marchese ti Bosca, nel 1155, l'investitura del castello di Russina, risesvandosi però alemni diritti, in segno di son alto dominio (2), ed Alberto figliand di del fi Almerico di Venasca, avenda douata, nel 1156, alla chiesa di Santifivanni di Torian la treza parte de' guoi beni, posti in Venasca, ne ricevè di esso vessoro la necessiva investitura (3).

Viveva il vescuva Carlo a' tempi di Umberto ni, conte di Savola, e di Federigo Barbarosso imperatore, de' quali, due principi dovremo poi scrivere alonguto diffusamente. Avendo convocato Federigo, nel 1158. ne' campi di Roncaglia, tra Piarenza e Cremona, ad esempio de' suoi predecessori la dieta del regno italico (4), v' intervennero tutti i vescovi, principi e consoli delle città, fra i quali vescovi eranvi quelli di Moriana, d'Ivrea, di Vercelli, di Asti, di Alba, e nominatamente Carlo di Torino, il quale in questa occasione rappresentò all'imperatore i molti diritti che godeva la sua chiesa, e i diversi privilegi de' mali era stato spogliato. L'ederigo, che in quella dieta erasi intesma dire da quattro insigni dotturi di legge, esser egli affatto padone di lutto, ascolto favorevolmente la domanda di Carlo, e nel principio dell'anno segmente, 1159, nel giorno ventisci di gennaro, spediva al vescovo turinese nu amplissimo diploma, con eni confermaya alla sua chiesa tutte le donazioni fatte da'snoi predecessorl e da qual-ivoglia altra persona. Questo diploma è dato dal eastello di Cceimlana, nel territorio vercellese(5). Serlsse Ughelli, essersi fatta da Federigo s'impia concessione, per tirar Carlo of suo partito contra il pontefice Alessandro III. Ma ciò assobitamente è falso, perchè era ancor vivente papa Adriano; il quale morì in Asagni nel primo glorno

<sup>(1)</sup> Diploma coccxcyr.

<sup>(2)</sup> Diploma n. (7) Diploma prr.

<sup>(4)</sup> Murstori, Annali. (5) Documenti di Storia patria, al n.º pix.

di settembre (1). Altri errori commissi Pingone sul conto del vescirvo Carlin, o segnatamenta nedl'asserire fun visso nemicissimo ni contrarismo, al conto l'imberto, delto il Beato. Universito infenziamus, è troppo favorevole a Federigas col Pingone va d'accività monsignor Della Cliesse d'utilerimon, mi attili ri l'abti di Berianesia (2) E verissimo che Pederigas soggiti il conte Universi, il giulevi tempe custantiemente al partito di Alessandru nr., ed investi, de beni del conte Il vescevado di Torino, con più altri, ina ciò mon a l'empl del vescevo Carlo i, di cui non trovasi più certa veruas sotizia, dispoil principio di aprile del 1460.

#### LIV. WILLELMO O GUGLIELMO IV. INTORNO AL 1162

Eghelli rigetta questo prelato dalla serie cronologica de vescori toriteri, ma il Pingone, monsiguor bella Chiesa e il Meiranesio, gan qualche posticipazione di tempo, lo ananettono, affernanche peri, non essere a noi pervenuta di hi altra certa sutizia, se non che di arec concettati in centienia a Willelmo di Castelnuovo, o anni figitanti, alpoit ed cedid sino alla terza generazione, ua podere detta Rozzio, il quale apparetenen alla busilica di San Giavanni, con dobligazione di pagare ad essa chiesa l'annuo censo di dollei monte di Sasa. Crodesi avvenuta la morte di Geglicimo iv verso il 1466.

# LV. CARLO II, INTORNO AL 1164

Questo rescove confermi a Niconio preposito di Onla, ovvero Ulcio, nel 1165, tutto le ibunzioni, che i vescovi suosi prodecessori arevano fatto, a quella prepositura e più altre donazioni, tele tutte risultano dugli archivi vescoviti, egli fece posteriormente a' medesimi canon el.

Nel 1468, il di 7 di apzile, trasferitasi instrine od el legió de' suoi canonici tiella terra di Chieri, e radunato il popolo a purbanento, lo investi di tutti i buoni usi, que una buona terra de tenere e pussedere; ed ugui divitto e ragione cho egli od i suoi successori potessero avere in contrario, rimuniò irrevocabilmente. Nella carta che a

<sup>(</sup>i) Muratori, Annali.

perpetua memoria ne serisse il notaio finglielmo, troransi leggiemente indicati aleuni di quel buoni usi, e solo per forma dimostrativa; citaliti, senza dibbio più importanti, si tenekuno; o force dio i Cherissi uni li volleco noverare, per poter quandu che fusse; interpretando, allagol l'interzione del condedente, sonza violare apartamente la concessione (1).

E si lagno di fatti ben presto il vescovo, che quegli abitanti abusata si fossero delle grazie che aveva loro conceduto, e cio fu per rispetto al castello di Montisolo, il quale surgera sul monte che distendesi a prinente di Chieri, e ne separa il territorio dalla gran vulle di Po, e di cui, non son molti anni, stavano in piedi ancor due torri. Questo castello, il quale per la qualità del sito era opportunissimo a speculare un largo tratto di paese, ed altresi importante, perche dominava la strada alpestre da Torino a Chieri, comprendeva nella sua giurisdizione alcune vittate poste a non molta distanza in sull'erfa del colle; e di intio il vescovo era signore, per investitura avutane dall'impero. Ma l'importanza del luogo, la quale fit poi causa che molto acerbamente se ne disputasso il possedimento, diede fin d'allora occasione a qualche differenza tra i borghesi di Chieri- ed il vescovo; pereliè avendoi primi cominciato a far larghi acquisti nel distretto della castellafa. ed anzi costrutta una casa nel villaggio medesimo di Montosolo, il vescovo Carlo ir ne adombrò, e fu necessario che per un trattato si regolassero le rispettive ragioni. Felicemente fu conchiuso nell'anno. medesimo, e addi ventiquattro di agosto se ne scrisse in Chieri pubblico istrumento. Di questo vescovo non altro possiamo più dire, se non che, a somiglianza de' suoi predecessori, confermò la donazione di più chiese e possessioni agli ordini religiosi, ed altri poderi di sua spettanza concesse ad enfitensi. Ebbe delle gravi contese di ginrisdizione col conte Umberto in, le quali vennero poi portato al giudizio dell'imperatore (2). La sentenza fu dettata più dallo spirito di partito, che dall' amor della verità. Nelle aperte, scissure di Federiga i e del рара Alessandro и, Il vescovo teneva le parti del primo; Il conte di Savoia quelle del secondo; Carlo 11 ottenne quindi il possessa e giurisdizione temporale sopra un gran numero di villaggi e castelli, con esenzione illimitata da ogni altro sovrano, ed il bento Umberto rimase You Fac. 350 1 Ca

<sup>(1)</sup> Cibrario, Storie di Chieri, lib. 1. xv e xvi.

<sup>(2)</sup> Pingope, all'anno 1169,

quasi fluticramente spogliato. Vero però è, che ricuperò in seguito donazioni e privilegi che gli accrebbero autorità e poterè, così nol distretto di Torino e di Susa, come nella lunga valle di Moriana (1).

# LVI. MILONE DI CARDANO, VESCOVO NEL 1170

Il Pingone e monsignor Della Chiesa pongono nella successione dei vescovi torinesi, dopo Carlo II, nn Amizone II, e cun pochissima varietà di ordine numerico così anche opina Ughelli; ma il Meiranesio a sode ragioni appoggiandosi, assegna il vescovado di Milone. Egli era nativo di Cardano, terra del Milanese, e pella basilica Ambrosiana otteneva il canonicato e la dignità di arciprete. Alla sede di Torino fu certamente elevato sul principiar dell'anno 1170, giacchè sotto la data del giorno ventisette di febbraio, di questo anno, noi troviamo ne' documenti di Storia patria un diploma (2), in cui Pietro Porcello, Guglielmo di Ruvigliasco, Ardiccione suo fratello, e quattro suoi figlinoli fanno cessione a Milone vescovo di Torino del castello e pertinenze di Montosolo, ricevendola poi da detto vescovo in fendo, come semovente dalla chiesa di Torino. Altra cessione noi troviamo del medesimo anno, sotto il di nove di giugno (3), fatta a Milone da Anselmo ed Odone fratelli, da Manfredo di Alpignano ed Ebrardo, di un'allodio che loro spettava nel luogo detto il Colle, ricevendone dal vescovo l'investitura, coll'obbligazione agli nomini di Alpignano di andarvi ad abitarlo. Sulla fine dell'istesso anno, nel mese di novembre, essendosi Milone recato a Milano, compose le differenze che vertivano tra Cecilia badessa del monastero maggiore di quella città, e suor Colomba superiora del monastero di Santa Maria di Montano: questi due-monasteri, per conciliarsi amichevolmente, stabilirono di rimettersi al giudizio del vescovo torinese; ed egli di fatto riusci a concordarli ambedne, come appare dalla storia del Sassi all'anno 1170, e dal conte Giulini (4). Ne questa sola controversia "egli" compose nella patria sua, ma più altre ancora nell'anno 1173, delle quali scrivono gli storici milanesi, che noi passianto sotto silenzio. perchè praticate fuori la nostra diocesi, osservando però, che di Milono

<sup>.(1)</sup> Denina, Italia Occidentale, lib. 11, cap. v.

<sup>(2)</sup> Al numero DXLV. (5) Diploma DXLVIII.

<sup>(</sup>b) Memorie spettanti alla Stovia occlesiostica di Milano; pag. 535 e seg.

tenevasi da tutti una stima grandissima, come di uomo rettissimo nel suoi giudizi, destro nel maneggio degli affari, e di ogii gentil modo fornito. In prova del che basterà ricordare, che papa Alessandro ura, nel giorno dieci di febbraio del 1174, confermò appunto il giudizio che Milone aveva pronunziato sopra le controversie difioranni abata, di santo Ambrogio, e Satarpo preposito della medesima basilica.

Nell'anno seguente 1475, sotto il giorno trenta ottobre, noi troviamo (1) che Milone coll'assenso de'suoi canonici fece all'abazia di Santa Maria di Cavorre la donazione delle decime de'Ronchi Nuovi, ed altre nella valle del Chisone.

Intanto essendo possato alla gloria del ciclosan Galdino, arcirescorvo di Alfano, si radunarono in quella ottità, del mese di aprile 1176, 3 i vescovi provinciali per la elezione del successore. Pra questl elettori distinguevasi per la scienza e saviezza il nostro vescovo, ed appenulo sorra di lui molti di quel cloro fissarono l'attenzione e le sperazze, caldamente proponendolo a pastore di quella metropolitana; altri però opinazano a favore di Uberto Grivello. Durò per dicei settimane la confroversia sopra. Puno e l'altro, ma infine riunironii i soffragi commai sopra di Alghiaio, che restò retivezoro. Per questa elezione trovandosi. Milone in quella citt, fece una donazione a' canonici di Outz della plebania di Bargie, la quale fu confermata da deputati del optibol to triesee, safar reterretta Taurinensia Eccisiae.

Nell'anno seguente, 1177, si tratto la pace tra le città lombarde, e il gran loro nemico l'imperatore Barbarossa. Già erano state composte con articoli segretti e diferenze di lui con la ficia somana. Per la conciliazione degli intrientissimi interessi è degli animi da lungo tempo esacerbati, si tenne in Venezia un soletine congresso, a cui tei mese di maggio si trasferirono papa Alessandro un; i deputati dell'imperatore, ed insieine quelli della lega Lombarda, ed erano costoro i rescoro id Berigamo, di Como, di Asti e di Torino, qual era appunto Milone. Le pretensioni delle parti e i maneggi di quel trattato sarebero lunghissima e noicas cosa a descriversi (2) e superfina al nostro instituto; dirò damque solo, che la prudenza e in desirezza di Milone nel maneggio di quegli all'ari spinosi sormonto ogni credere', e non poce contribul al felice risultamento (3). Queste singolarissime sun doi appariscono non meno nella sentenza che eggli prosonazio, it giorno

<sup>(</sup>t) Diploma DEXIII. (2) Muratori, Annali, 1177. (3) Meiran., pag. 230.

quinto di novembre 1179, sopra la causa de' canonici della cattedrale di Novara contro a' canonici di San Gandenzio, rispetto al possesso de' beni di Cesto. Operando da buon giudice imparziale, lesse Milone attentamente le carte che gli vénero addette, ascoliò tutte le ragioni de le parti pretendenti gli rappresentarono, esaminò i testimoni, sicchè la causa fu giustamente terminata, nella quale però profferi il son giudizio come delegato della Santa Sede (1). Se questa delegazione avesso egli ricevuto per lettera, o a viva voce, nol saprei ben dire; giacethe è cosa certa, che Milone erasi portato nel mese di narizo di ugell'amon a luma per assistere all'undecimo concilio generale, che papa Alessandro in celebrò in Laterano contra le eresie degli Albigesi, de' Valdesi e degli seismatici.

Un altra pacificazione nel medesimo anno ottenne Milone co suo bei moltri spetto a "cittadini di Chicri da "Testonesi, Dopo di essersi gli uni cogli altri più volte offesi ed assaliti, e quindi di essersi riconciliati, ripresero le armi nel £179, e cominciarono da capo a tribonaria colle axioni e co guastamenti de beni. Il vescovo di Torino, che purera sempre il naturale signore de due popoli, pervenne ad ordinar la tregua di un anno, che fu giurata al ventiquattro di tuglio, in Castelvairo, luogo di giurisdizione di Chieri, da Ardizzone di Revigliaco, podestà di Chieri, de da Vercello Gandolfo, podestà di Testona(2).

Al principio dell'anno seguente, ossia addi trentano di gennaio, 180, concederasi da Minore da Gandolfo, preposito della canonica del SS. Salvatore, la investitura della metà del esstello di Alpiganno, de' molini e delle altre rendite da usos dipendenti a favore di Anselmo e di Ottone, gliuloti del fi Masfredo (3).

Bisogna ritornare a Chieri. Non è ben noto, se la tregua tra i cómuni di Chierj e di Testona siasi risolata in una pace ferma, o se alto spirar di quella siasi ripigliate le Glose; ma se gli amini delle due repubbliche si ristrinsero, come pare, in istabile concoglia, I mali umori tra i Chericsi ed il vescovo andavano oggi igorno riassecando. Non piacque a i Chericsi ed il vescovo andavano oggi igorno riassecando. Non piacque a Milone che i Cheriesi avessero senza sua partecipazione eletto un podesta, non gli piacquero gli acquisti che quei cittadinì andavan facendo salla terra di Santena, della quale i canonici di San Salvatore avevano la signoria, alteravasi in fine grandemente del continuo fortificar che

(3) Diploma DLXXV.

<sup>(1)</sup> Diploma BLXXIII. (2) Cibrario, Storie di Chieri, lib. 1, xix-

faccano con nuove torri la loro città, c della palese ritrosia con cui induccansia i ennedragli il consecto unaggio di fedottà, perfoccibi fece dalle sue genti d'armi guastare le fortificazioni della terra; la qual dimostrazione obbe forza di piegar l'alterezza di molti fra i piencipati di loro, i qual nel febbrasio del 1845, avendo guarta di stare a' suoi comandamenti, ne fureno anmoniti; fra le altre cose, a lasciar l'inera balia di Santena a' prefati canonici di sua bussilica; tornassero all'uso antico di governarsi per mezzo de' consoli, deponesero nelle di lui mani le torti edificate, e non si attentasero di edificarme altre per l'avvenire; non lasciassero più costrurre in Chieri alcnn castello, nè grande nè picciolu, ce facessero eservito due volte alla mon in servizio di lui predicei la ridici all'intorno di Torino (3). Dure legita per vorità, ma però necessarie a sedare le popolazioni frequentemente impiete e timultose.

Di tutte le negoziazioni în cui il vescevo Milone entrò o come principal autore, o come partecipe, o destro pacificatore, io non saprei altra maggiore accennarne di quella, che egli ebbe con Umberto III, conte di Savola, Pretendeva il prelato che il possesso del luogo di Pianezza si tenesse dal conte con ingiustizia, e tale contesa fu portata all'imperatore, il quale delegò a conoscere le rispettive ragioni, e a darne diffinitivo giudizio Gottifredo, cancellicre riputatissimo dell'aula imperiale, e legato del sacro palazzo in Italia. Venne pertanto citato il conte a dire le sue ragioni; ma non comparve egli mai nè per sè, nè per deputazione. Per avventura egli credeva troppo sospetto e prevenuto quel giudice dalla parte contraria. Comunque ne sia, il delegato imperiale pronunziò in contumacia esser decaduto dalle sue ragioni Umberto di Savoia, e lecito a Milone vescovo di Torino prender possesso del castello di Pianezza : questo sentenza fu data nel palazzo arcivescovile di Milano, il giorno undici marzo 1184 (2). Di simil tenore fu quella che il medesimo Gottifredo profferi in odio del conte, dichiarando appartenere a Milone i castelli e i luoghi di Avigliana, Rivalta, la metà di Carignano, il castello di Torretta, e generalmente tutto ciò che esso conte teneva in feudo di detta chiesa. Ouesta decisione fu fatta nel palazzo vescovile di Torino, addi due settembre, 1185, essendovi presenti Pictro arcidiacono, Gandolfo preposito, Amico primicerio, e più altri ancora.

<sup>(</sup>f) Cibrario, lib. 1, 22.

<sup>(2)</sup> Diploma non-

Il Pingone scrive all'anno 1175; che il vescoro Milone, in conseguenza delle sue contece con il B. Umberto, era stato cagione che la città di Susa: sia stata incendiata: così pure asserisce Ughelli, phe dal Pingone non suole discordare: imputazione ingiusta. Comunque voglia supporsi Milone in grazia dell'Imperatore Federigo ed in nemistà del conte di Savoia, se la città di Susa fu data alle fiamme (cosa che è soggetta a critica discussione), incorse in tale eccidio noicamente perchò esso Federigo dall'Italia fuggendo in Germania nel 1168, videsi nel suo passaggio per Susa in gravissimo pericolo di rimanerri ucciso, come meglio diremo in appresso sotto la scorta del Muratori; onde a totto si attribuice a Milone il gravissimo dissatro(1).

Dopo diciassette anni che Milone governava la cliesa torinese, i to eletto con unanimi voti a reggere la metropolitana di Milano, non già l'anno 1135 che assegna il Pingone, tia nel 1187, in cai era morto Urbino III, ossia quel Lamberto Crivello arcivescovo, il quale assotto al paptro col nome di Urbano III, anche nell'appice dell'assomo pontificato volle: riteperati l'amministrazione della scole nilafese, cosa che il Pingone non ha osservato; però soltanto alla morto di loi, là cattedra milanese fu provveduta di un successore nel vescovò di Torino. Tattavià Milone non rinnaziò di subito alla prima sua sede; che anzi ela torinese e la milanese resse per alcun tempo, cioò sino àl 1188, forse sino a che nella nuova sua promozione si vedesse bene stabilio, ed il consenso espresso della Santa Sede egli conseguisse. La moiano di lui avvenne in Milano, nel 1195, e le sue imprese ci lasciano in lui l'idea di un pastore vigilante ed intraprendente; di acuto ingegno, abile ggli dall'a, sollectio irvinedicator dei diritti di sua chiesa (2).

# ·LVII. ARDUINO DI VALPERGA; VESCOVO NEL 1188

Arduino de' conti di Valperga, cioè di una famiglia nobilisima e celebratissima per impreso militari, per ambascerie, e più ancora per la santità della vita con-cui illustrarono la chiesa; Berta sorella di bit e bidessa in Busano, e Bonifacio vescovo di Aosta nipote di lui, non era chè semplice sacerdote, quando Alessandro in lo mandò socio di Umbaldo vescovo di Ostia al congresso di Venezia, nel 4177, ove

<sup>(1)</sup> Muratori, all'anno 1168, ,

<sup>(2)</sup> Meiranesio, 257.

si coechiose la pace tra la Santa Sode a l'imperatore Barbarosas e lega delle città italiane. Confermata in pacifico possesso la 'elcicione di Mijone alla chiesa di Milano, fin promusso Arduino a quella de Torinesi, nel 1188, prima del mese di giugno, la quale data noi lissismo col Mirianesio, contra il parere del Fingone che la vuode al 1185, e contra quello di monsignor Francesco Agostino Della Chiesa, che la pone nel 1189.

Il vescovo Ardnino presto si avvide, che nella lontananza del suo predecessore da Torino, i cittadini di Chieri avean trovate comodità di allargare le proprie prerogative, e di avvicinarsi sempre più a quella indipendenza, a cui eran volti tutti i loro pensieri. Desiderando essi di farsi padroni della terra e del castello di Santena, cagione di molte differenze col vescovo, entrarono in trattativa co' canonici del Salvatore di ottenerne l'acquisto; e si venne di fatto alla conclusione del negozio nel 1191, il giorno ottavo di marzo, o sia perche essi canonici vendendo quella terra col suo castello, volessero una volta finire ogni punto di controversia, o sia perchè meglio altrove credessero d'impiegarne il valore. E l'anno medesimo, prevalendo senipre più la fortuna della repubblica di Chieri, Arduino di Valperga si contento che la medesima pagasse in proprio nome a Tommaso di Nono, legato imperiale, la prestazione de' diritti regali, chiamata fodero, a quali era tenuto di soddisfare il vescovo, come signore di Chieri (1).

Mentre il vescovo Ardoino procarava di convenire delle cise suo 
oc Cheriesi senza ostilità, « la città di Torino verso lo scadere di 
quel secolo, 1941, era vicina a quella liberta, di cui nels principio 
del medesimo avera usato cel abusato, c pronta a risringersi in utili 
confederazione col vescovo, allorche si ritanta di rispingere straniere aggressioni; non stava meno provveduta contro all'ambizione 
del medesimo, ed infatti avcudo egli, nel 1191, cercato di occupare 
qualche diritto al comene, i borghesi, levatisi tumulmosamente in 
armi, lo costrinsero a riparare al Testona, dovo essendo sato raggiunto da' sosi cherici, fermò per lo timore di altri sinistri per 
qualche anno la sedia del suo governo «(2). Se in questi gravissimi 
tumalti il torto fosse dalla parte del vescovo, ; il qualo vercasse di

<sup>(1)</sup> Cibrario, lib. 1, xx.

<sup>(2)</sup> Pingone, pag. 35; e Cibrario, Storie di Chieri, lib. 1, xxt.

togliere a' Torinesi qualche loro diritto, io non oso dirlo; ma forse neppur eglino saranno stati del tutto innoceati,

Per quanto tempo, a esgione di queste controvense, doresses Arduino di Valpérga stare lontano co soci canonici dalla acclinaria sua
residenza in Toriño, nol saprei precisamente assienrare; mi pare per
altro cosa certissima, che non oltrepossasse un biennio; imperceche
noi truviamo che, nel giorno ventistette di luglio 4195, egli concede
a' consoli torinesi di poter far pace e guerrà di Testona, livioli e di
nutti gli altri castelli del vescovado; assolve i cittadini di Torino dal
pedaggio e dalle gabelle di Testona, mediante due soname pagate per
agevolarsi la pace tra i signori di Piossasco. Poteva il vescovo di
porre del castello di Testona a favore del Torinesi, e nel dispose
di fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio, perche que signori di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio e del care di loro di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio e del care di perche di Piossasco, Merlone ed
si fatti a loro vantaggio e del care di perche di perche di perche di perche di perche di perche di

Agglustate le differenze, e ritornato il vescovo all'ordinaria sua residenza, itericano i cittadini di Chieri che, riunite le forza del vescovo e del comune di Torino, non avessero a soffrine la peggio; giacche non può tacersi, che tra Chieri e Torino non ceravi mal slucera glaenza, ma piutusto una certa naturale gebiosa diffidenza. Conocroti queste due città ne' pensieri e negli atti, il loro peccato era di una medesimu guisa, l'amore della propria indipendenza, cossi lo studio della propria grandezza con la depressione dell'altra parte. Cercatrono pertanto i Cheriesi di nuovamente dividere gl'interessi del vescovo, da quelli del comme torinese, con la quale divisione inoltrarsi più fagilmente ad nan forza soperiore. In questo andamento di cose travarono modo di stringère il vescovo a novelle concessioni, ed a novelli accordi, sempre più nulli alla loro libertà. Ed otteniero di fatto quanto volevano, e di questa convenzione scrissero un soleque istromento, addi quattro di aprile nel 1435.

Intanto, morto Federigo Barbarossa in Oriente, era venuto in Italia sno figlio Enrico, vi, singolarmente premuroso di due cose, l'una di sottomettere al sno Imperio Milano de Alessandria, e l'altra d'impadronirsi del regno di Napoli e Sicilia, al qual reame aveva buon diritto.

<sup>(1)</sup> Documenti di Storia Patria, al numero persix e persi.

A motivo di questa troppo importante spedizione, Arrigo procurò di quietare le guerre tra gli stati di Lombardia, non cercando altro dal Milanesi, se non ele lacciassero in pace i vicini Paresi, e angli affari del Piemonte ordinò, nel giorno quindiel di settembre, 1196, che Arduino vescoro del Torinesi avesse ogni più ampio diritto e facultà di rid-vendicarsi i fendi, senza suo hemplacio stati alignati dei vassiliano.

·Con queste concessioni certamente il vescovo teneasi più fermo nel riacquistare i suoi diritti, e la comune di Torino essendosi alleata con lui, per trarne il proprio e particolare suo vantaggio, si ridestarono contro ambidue i Cheriesi che, non credendosi abbastanza forti, si unirono con quelli di Testona. E così questi due comuni ruppero guerra ad Arduino, e commossero a gravissima perturbazione quasi tutto il Piemonte. Dalla parte del vescovo stavano, oltre il comune di Torino, i conti di Biandrate, i signori di Cavoretto e di Revigliasco; ed in alleanza de'Cheriesi militavano, oltre a quei di Testona, i signori di Piossasco e di Cavorre. Poderose truppe radunarono queste due contrarie fazioni, l'una per vincere l'altra, e grande incendio di guerra tra loro si accese, e eon molti combattimenti si azzullarono: tanto più che si accrebbero in difesa delle repubbliche di Chieri e di Testona, se non gli aiuti, almeno i consigli del conte di Savoja, Sopra gli accidenti e la durazione di questa guerra, non saprei cosa asserire, perchè mancano affatto le memorie; il certo si è che, stanche le popolazioni dell'una e dell'altra parte del lungo spogliarsi o perseguitarsi, sospiravano ardentemente la pace. E si pote alla fine conchindere per la potente mediazione delle due repubbliche di Vercelli edi Asti, e le condizioni se ne stipularono con infinito concorso dei popoli in giorno di giovedi, il dicei di febbraio, ne' prati di Mairano, non lungi da Testona. Il deputato de Vercellesi era Airaldo Vicedomino, quello degli Astigiani Nicolò di Foro, elfe statuirono:

4.9° Che il vescovo Arduino, ed i suoi canonici rimanissacci, nelle mani di Rojando Borgognino, podestà di Chieri, ogni regione che avessero sopra la esstellata di Montosolo, cossiciele per l'avrenire, il comme di Chieri vi pescritasse la medesima giurisdizione che esseriaxa sopra la terra di Chieri e so qualete altro villaggio: eddi vescovo conservasse nella eastellata fa stessa superiorità che ritenera until terra di Chieri.

<sup>(4)</sup> Diploma neers.

• 2.º Che il castellano di Montosolo dovesse giurare di difendere le persone ed i beni del Cheriesi, eziandio contro al vescovo e contro al comune di Torino, se l'uno o l'altro macchinasse cose contrarie all'onore e alla libertà del Cheriesi;

c.5.º Che i Testonesi liberamente fruissero tutte le baone consectudini ed i privilegi che gudevano, allorebi il vescovo Milone entrò la prima volta nel castello vecchio di Testona; che il castellano da deputarsi alla guardia di quel castello fosse eletto di comune accordo de bragitajani ed el vescovo; ce che al vescovo fosse risata la facoltà di richiamarsi di loro ai predetti podesta, affinche si definisse per via di giustizia, se il castelletto da'unedesimi éditicato dovesse o alon dovesse distuggersi.

« Di tutte poi le cose predette e delle differenze de signori di Piossasco cul vesovo, fi attribuito a ciascuna delle parti il potere di chiedere la definizione per via di giudizio, nel caso che dalla presente concordia si tenessero gravati « (4).

lo qui finisco di scrivere del vescovo Arduino e delle sue discordie civili; ed avrei ben amato meglio trattare delle sue virtù pastorali. Ma pur troppo gli scrittori antielii ci lasciarono memoria delle prime, e poco dissero delle seconde, Usò larghe beneficenze all'ospedale del Montecenisio, alla chiesa di San Pietro di Felogna, di Avigliana, alla chiesa di Santo Stefano di Villafalletto delle monache di Pogliola, poco distante da Mondovi, acquistò alla sua cattedrale il pedaggio della città, e molti proventi ne' castelli di Verzolo e di S olere(2). Il Gallizia, nella raccolta degli atti de' santi che fiorirono ne' dominii della real Casa di Savoia, ha scritto alcune notizie del vescovo Ardnino, ed appoggiandosi alla eronaca-di Valperga, gli attribuisce il titolo di Beato (3) : se ciò con bastevol fondamento, altri ne siano giudici; non deggio però lasciare sotto silenzio l'elogio ehe a suo onore riporta, tratto dalla cronaca di Fruttuaria in questi termini: « Arduinus..., vir « sapiens, animosus, sacris ac humanis literis peritissimus, religionis « iustitlae studio nemini secundus, incomparabilis pauperum pater, « qui rerum gestarum fama et pietate insiguis , tandem obiit Tauriui « die sexta aprilis, 1206, sepultus in ecclesia sua cathedrali, hono-

<sup>(1)</sup> Cibrario, Storie di Chieri, lib. 1, xxiv.

<sup>(2)</sup> Storis di Torino, del Tesauro e Lavriano, parte 2, lib. 1.

<sup>(5)</sup> Tom. v. pag. 29.

« riliois exequiis ». Da questo encomio, che abbiamo egai ragione di credere veridico, possiamo rijerare, che se ebbe Ardaino moltes costese co signori de suoi tempi, ciò avvenne non già, come audacemente ha scritto Ferrere di Lavvisno (1), per ambizione di sequiatare, ma per amor della giastizia, ossia per conservare i diritti della sua cattedrale. Un merito grando non potrà mai negargissi, in aver formato con saggie instruzioni e migliori esempi Bonifacio, iggiuolo di un suo frattello, che fu dappoi un santo vessoro di Aosta.

# LVIII. GIACOMO I DI CARISIO, VESCOVO L'ANNO 1206 GIACOMO, di nebilissima famiglia signora di Carisio, già canonico

della chiesa di Vercelli, nel qual sacro uffizio ebbe amici e colleghi Guala Bichieri, dappoi insigne cardinale di santa Chiesa, e Raimondo poscia abate di Lucedio, ed altri nomini per dottrina e pietà rispettevoli, fn fatto vescovo di Torino circa il fine dell'anno 1906: così ha chiaramente dimostrato con invitte ragioni il Meiranesio contra Ughelli, Francesco Agostino Della Chiesa e Ferrero di Lavriano, i quali lo dicono Giacomo di Mosso (2). Sull'esempio dei suoi predecessori, devette subito occuparsi de' diritti civili di sua sede, e de' beni di sua cattedrale, e quindi stipulò nuove convenzioni coi cittadini di Chieri, le quali furono confermate da Ottone av in Milano, nel mese di febbraio, l'anno 1212, con questi termini: « Item confir-« mamus conventionem et concordiam factam inter dominum Iaco-« bom de Carisio episcopum tanrinensem et consiliories suos, et « communitatem Charil, secundom quod continetar la instrumento « facto ab Ugone, anno Domini Mccvu, indiet, x, die lunae x intrantis « septembris, in ecclesia sanctae Marine de Chario.» (5).

Ma le convenzioni più limpide, che facilmente intende ogni anono di buon, senor, riescono spesse volte per le persone cavillose ampia materia di nuove pretensioni. Così appunto avvenne dopo il prime trittato co 'Cheriesi; che però fu necessario di procedere a du us econda eccordo, in coi al pattul: « Che il yescovo riscottesse le multe stabiali le per li misfatti d'omiciolio, di furto, di spergiuro, tit tradimento

<sup>(1)</sup> Parte n, lib. 1.

<sup>(2)</sup> Pag. 296.

<sup>(5)</sup> Presso it Meiran., ove sopra.

49

e per li ddelli, ed a loi pervenissero le successioni dei forestieri e che morissero senza testaniento, esenza lasciar pareali fino al quarto grado. Ancon, che a lui fossoro devolue le appellazioni di tutte le cause; con tal patto, che se l'importare della questione non peccadesse fe lire diteci, doresse definirsi in Chieri dal vescoro o dal son delegato. Finalmente si ordino che il vescoro fosse confermato w nel possesso de'dazi e delle gabelle, che fino a quel di riscoteva » (1). Il trattato fu conchisso in Torino, addre cinque di piaggio, poi stipulato in Chieri il sedici dicembre del 1210.

Non passò gran tempo clie i Cheriesi vennero a pentirsi delle concessioni fatte al vescovo in questa convenzione; e cosa fecero pertanto? Spedirono Jacopo di Rohat loro podestà a Ottone IV., per ottenere un utile imperiale diploma, che loro ridonasse i privilegi per l'addietro goduti : e diffatti l'imperatore « mosso dalle pregliere, e « forse anche dall' oro de' Cheriesi, confermo tutte le franchezze ed «.i privilegi, de' quali si trovavano in possesso al tempo di sua in-« coronazione ..., e ciò che è notabile, li rimise nell'uso in cni erano « nel 1209, cioè prima dell'ultimo trattato col vescovo (2)». In questa maniera il vescovo Jacopo rimaneva spogliato di ogni giurisdizlone civile e criminale sopra la città di Chieri. Non si smarri perciò d'animo il prelato, che anzi studiò di riacquistare sotto un altro imperatore, ciò che sotto Ottone iv gli veniva tolto, non senza frande. Ed il colpo ben favorevole gli rinsci, imperando Federigo II, che dalla città di Spira pronunziò, il giorno ventisci febbralo 1219, di niun valore totte le alienazioni che la chiesa di Torino aveva fatto del castello di Montosolo a favore del comune di Chieri: essendo che, dice l'augusto, la chiesa di Torino teneva dagli imperadori in feudo quel castello. E di più volle Federico concedere al vescovo Giacomo ogni ampia facolta d'imporre bandi pecuniari , ossia malte per la difesa de' propri diritti, e finalmente constituirlo e dichiararlo cicario dell'aula imperiale, e legato di tutta l'Italia (3).

Dopo cinque anni essendo renuti a Torino i sindaci di Chieri, Guidone di Gerbo e Conçado Porro, a dimandare il assoluzione generale di tutte le pene e de' debiti incorsi, sia per la castellata di Montosolo, che per ogni altra obbligazione fino allora contratta, il vescovo Carisio

<sup>(1)</sup> Storie di Chieri, lib. 1, XXVIII. (2) Ove sopra. XXX.

<sup>(3)</sup> Documenti di Storio patrio; Diploma accenzive e accenzivi.

radunò i canonici di suà chiesa, e col consenso de' medesimi e collo intervento di molitssimi patrizi, accordo la richiesta remissione, practupum de fadiciate, riscribandosi sempre i dittili di signoria sopra Montosolo e sue ndiacenze. Di questa condonazione scrivendo l'eruditissimo caval. Cibrario, si esprime così: el 1 vescovo Giacomo fu e costretto a far perpetua rinnuzia d'ogni regione che gliene fosse potuta derivare (1)». Ma certissima cosa mi sembra, che non così ebbasi intendere la remissione che contiensi in quella carta, che non così inome, chi promo che l'immediato successore del vescovo Carisio, pur Giácomo di nome, dispose come padrone del castello di Montosolo a favor di altri. Un frammenjo di questa carta può leggessi presso il Meiranesio (2).

Non avendo voluto spezzare il racconto delle, gravissime contese del viscovo con i cittadini di Chieri, ho lasciato addietro nolte altre azioni di lui, che ora ripiglio per ordine di tempo. Nel 1208 fi delegato da Innocenzo papa ni a comporre le differenze che vertirano fra Ugone preposito di Otas, e tra Giglelino procuratore dell'ordine gerosolimitano, sopra il diritto di una chiesuola e del sepolero che Giglelino volera edificare.

Alle suore Cisterciensi del monastero di Briona asseguo nel 1209 la chiesa di Santa Maria di Corio, e di più la cappella di San Glorgio, salvi i diritti vescovili. Compose nello stesso anno, il giorno ventisette di settembre, ad amichevole concordia i monaci di Santo Andrea ed il preposito di Lirano, che controvertivano di alcuni poderi in Ciriè e di più altre possessioni; altrettanto egli fece sopra simili questioni, nel giorno due di ottobre, a favore dell'abate di San Solutore e di quelle di Sap Mauro, Chiamavasi il primo Giovanni, e passò a miglior vita nell'anno seguente, 1210, lasciando la sua badia in gravi disordini e mancante di soggetti abili al governo. In queste circostanze il vescovo Giacomo si occupò a formare ottimi regolamenti, a' quali conformandosi i monaci, si rimettessé in vigore l'antica osservanza. Nè qui limitando il suo zelo, eredè miglior rimedio di sottoporli alla direzione dell'abate di San Michele della Chiusa (3); e con ciò nacquero muove differenze, onde moderando in appresso i suoi ordini, permise che i monaci di San Solutore si eleggessero dalla propria famiglia il prelato, ma in quanto alle osservanze si uniformassero intieramente a quelle del monastero chinsino.

<sup>(1)</sup> Storie di Chieri, ANN. (2) Pag. 235. (5) Diploma nocacyi.

Nell'anno medesimo, 1210, essendo venuto a Torino Ottone IV, il vescovo Giacomo sottoscrisse ad alcuni diplomi imperiali, ed intervenne coll'augusto all'alleanza che i Cheriesi fecero con Gottifredo conte di Biandrate; e da Torino partendo l'imperatore, andò il prelato in comitiva di lui sino a Vercelli. Della buona grazia ch' egli godeva alla corte imperiale, seppe trarne un massimo vantaggio per la religione. Erapsi di fresco insipuati gli cretici Valdesi nella sua diocesi, ossia nelle montagne di Angrogna e di Lucerna, donde si spargevano pel Piemonte a seminare l'empie loro dottrine. Questo grandissimo disordine rappresentò il vescovo Giacomo ad Ottone, e l'imperatore gli concedeva un ampio diploma, con cui potesse usare anche la forza a reprimere l'audacia de' novatori (1). Questo diploma noi riporteremo fra poco, all'articolo particolare de' Valdesi. Un'altraconcordia si compose in questo tempo, tra Guglielmo vi di Monferrato ed i cittadini di Vercelli, che pretendevano di aver de' diritti sopra la città di Trino, e Giacomo in qualità di delegato pontificio vi cooperò grandemente con l'abate di Tilietto, nella Liguria, e col prepesito di Vezolano (2). Assegnò quattro chiese a Niccolò abate di Cavorre, ed, alle monache di Torino, nel 1211; condonò le decime che solevano pagare ogni anno alla chiesa cattedrale; la quale remissione egli fece col consenso de suoi canonici. Questa è la prima volta in cui trovo menzione delle sacre vergini nella città di Torino; erano dell'ordine di san Benedetto, e la loro badessa in questo tempo chinmavasi Benlivenia (3), ne ho potnto finora scoprire in qual secolo e sotto qual vescovo vi siansi stabilite. Si trovano memorie delle monache di Caramagna a' tempi della marchesa Adelaide, e puossi da ciò congetturare che anche in Torino qualche sacrò chiostro si sarà eretto sotto il governo di questa piissima principessa.

In notevole cambiamento avvenne, l'anno 1913, nella chiese chttedrale di Torino. Radonatisi i canonici secodolo l'antica consucradien nel giorno quindici di gennaro, con renpero di procedere alla divisione dei beni o delle rendite che avevano fino allora posseduto în comunita; e fatta una proporzionevole divisione; instituironsi le prebende; onde così cisceleduro godosse da sè ed ammisistrase l'assecnationale.

<sup>(1)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi marittime, all'anno 1209.

<sup>(2)</sup> frieus, Rer. Pát., lib. 1, pag. 63.

<sup>(5)</sup> Archivio del monastero di Santa Grove.

porzione; al qual partimento concorse il vescovo, non solamente come prelato della chiesa, ma come uno del capitolo: non ceu praesul tantum, sed et canonicorum veluti alter adstitit (1).

Prima che terminasse questo anno, il vescovo Giacome parti da Torino per andare in Acqui, dove era vescovo di due chiese cattedrali in allora unite, cioè di Alessandria e di Acqui, Igone. Tornielli, il quale aggravato dagli anni e dalle fatiche, aveva dimandato alla Santa Sede di cedere egualmente al peco e alla dignità. Per espressa delegazione d'Innocenzo III, il vescovo torinese accettò questa risunzia, e a sua discrezione rimettevasi de' besi del vescovardo assegnargi una rendita al necessario sostentamento (2).

Il vescovado di Giacomo di Carisio sara sempre memorabile per due instituti religiosi che vide formarsi in Torino e in altri luoghi di sua diocesi. Viaggiando dall'Unbris in Francia san Francesco d'Assisi, passò nel l'emonte l'anno 1213, venne a Torino, e andò a Citeri, qui isanto partirare per testimonistra del Vadingo fondò un convento dei smoi frati. Nè solamente in Chieri, ma in Cortemiglia, in Asti, in Monelleti, in Avigiona ed in Torino, lascio i suoi religiosi (3). Cominciò il convento de Francescani in Torino, nella chiesetta di san Vittore, contrutta ne' tempi andati da' signori della Rovere, la quale fu poi di molto ingrabidia, e porta anche loggidi il come dei santo fondatore. Anche san Domenico intorno al mederimo tempo instituì in Torino un convento de suoi frati predicatori (4).

Sel principie del 1219, essendo andato il nostro prelato co' vescovi d'Ivres, di Novara ed altri alla città di Spira, ottenne da Federigo ri que' dec diplomi, de' quali più sopra sibbiamo fatto cenno, nelle controversie di Chieri. Settoscrisse ad un' altra carta, in cui l'augusto investità a Guglicimo vi, marchese di Monfertato di quattro castella, attuate sulla riva di Po, e di più fu dichiarato egli stesso vicario imperiale. In questa qualità mandato da Federigo con esso Guglicimo a Roma, passò per Bologna, o'se trovò che questa città, per favorire gli, abitanti di Faenza, procedeva ostilmente contra Innola, Jacopo con Giraglielmo nitimò al podestà di Bologna di essera del agusti voltara verso della contra della processa di sologna di essera del agusti voltara verso.

Meiranesio, pag. 280.
 Ughelli, tom. Iv., col. 529.
 Annal. Ord. Min. Supplement., ad an. 1215, nura. 5; Augustac Taurin., an. 1710.

<sup>(\$)</sup> Ferrero di Lavriano, parte ne, lib. 1, pag. 64.

gl'Imolesi, e restituire il maltolio: la qualità di legtuo imperiole gli dava ogni diritto di parlare così autorevolmente. Il popolo bologenee lo ascottò con riverenza, ma il podestà mostrò di nen conoscerio.

« Andio nelle smanie: il vescovo, e dopo aver'messa Bologna al bando dell'impero, in fetta en en advia via (3). Essendois recato Federigo il a Roma nel 1920, per ricevere da Onorio ni la corona; Giacomo era del corteggio imperiale, e stette presente nel giorno ventidue di novembre alla solome incoronazione dell'augusto.

Ritornato a Torino, decorrendo il 1921, occapossi con felice riuscimento pi aggiustare le acerbissime differenze che agitavansi tra Giacomo di Porzia, vescovo di Asti da una parte, e il comune della città dell'aftera la questione concerneva a' contadi di Maslo e di Serralungs, e tanto crasi indiretato, he di vescovo Pouria aveva fulminato l'interdetto contra i suo f'Astigiani. Ebbe la consolatione il vescovo di concerne i suo fastigiani. Ebbe la consolatione il vescovo di concerne i suo fastigiani. Ebbe la consolatione il vescovo di interessi 'o perdonarat la figurior: estece le formole dell'accordo, giurò il comune di coservarie, e Giacomo di Porzia rivocò il' dato interdetto (2).

Più altre ingerenze maneggiò il vescovo Carisio, sì nel decorso di questo anno, che ne' successivi, le quali io pretermetto, parendomi di minor conto, e d'altronde per essermi già molto diffuso nelle cose parrate. Confermò a' canonici di Onla le donazioni fatte da' suoi antecessori, accrebbe le rendite alla sua chiesa, concesse terre e castella in enfiteusi, dono al monastero de Cisterciensi di Casanova il gius del pedaggio în Torino, Testona, Chieri e Rivoli; nelle quali carte di concessione usava il titolo: sola divina miseratione episcopus. Nel 1926; il giorno due di marzo, essendosi collegate le principali città di Lombardia, fra le quali anche Torino, contra l'imperatore Federigo (3), il vescovo Giacomo con più altri prelati, seguitò il partito e la corte di esso augusto, e sottoscrisse a diversi suoi diplomi. Portate a Roma le controversie, sentenziò il papa Onorio 111, che Federigo concedesse il perdono alle città c persone collegate, siccome fece il di primo febbraio 1227. Má Giacomo di Carisio aveva già cessato di viverc nel meso di novembre, essendo stato poco prima deputato da Onurio in a collettare delle limosine per la ricoperazione della Terra Santa.

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali, 1219.

<sup>(2)</sup> Ugheili, tom. 1v, Epist. Ast.

<sup>(3)</sup> Muratori, Annali, 1226.

Questa vescova uon fla certamente del niglitori che lamor retto la chiesa di Torino, avendolo gli affari temporali troppo distratto dalle cure indispessabili del sacro ministero. Non bisogna però incolparlo di false imputazioni, siccome ha fatto il Ballessani, il quale lus scritto essersi Giognon fatto costituire vicario imperiale per procedere ostimente contra Tommaso di Savoia, senza riflettere che anche il conte era stato di questo titolo investito dall'argusto (1).

### LIX. GIACOMO II, VESCOVO ALL'ANNO 1227

Sulla line del 1926, o certamente sul cominciare dell'anno successivo, fur pomosos alla cattettor episcopale di Torino; non Ainardo come pone Ughelli, ma Giacomo, di questo nome il secondo, il quale da molti mostri scrittori è stato confuso col suo natecessore. Se Giacomo ri debba distingeneris del cognome di Mosso, sarà per avventura vero, ma siccome le questioni molto critiche, meglio che a me, convençono ad un professore di storia sulla cattedra, i ne persecindo di buon grado, bastàndomi l'accennarle, e rimettendo il leggitore a chi eruditamente le tratta (2). Dopo averle io studiate con quel discermiento di cin syno, capace, mi confermo a dire, che Giscomo u fu vescoro di Torino nel principirare del 1927, senza riprovare quelli che la sentono diversamente. Se prima di essere elevato alla secle vescovite appartenesse al cleru di Vercelli, o a quello di Torino, io pur lascio ad altri l'investigarlo, giacche io non ho potuto venirne al chiaro.

Due carte noi troviamo di Giacomo 11, con le quali concede în enfitensi alcuni poderi în Itivoli a fiomenico di Busto, ed altre possessioni di sua chiesa a Giordano Barello, situate nella campagna ili Torino.

Di un'altra cessione a titoho di custodia noi troviamo l'atto autentico nella collecione de'decumenti di Storia patria, l'anno 1229, il giorno ventuno di novembre; ed è quella del castello di Montesolo, fatta da lui a Giacomo Cegnasso e Bigletto della Rovere, per soni dicci, cel consenso di Pietro arcidiacono e di Manfredo prepesito(3), del appunto a questa carta autentica approggiandori, sori abbiamo

- (1) Muratori, Annali, 1226. (3) Diploma Decenant, -,
- (2) Meiranesio, pag, 258 e seg.

francamente asserito, che il suo antecessore Giacomo di Carisio non avera rinunziato regni suo diritto del castello di Montosolo a'Cheriesi. Per una 'magglor conferma si posson vedere altri diplonti (1). "Giacomo li intervenne alla consecrazione che si fece della chiesa,

Giacomo h intervenne alla consecrazione che si fece della chiesa, degli altari e del cimitero di San Siro di Genova; la quale solennissima funzione fu eseguita a' tempi d'Ottone arcivescovo di quella città intorno al 1934 da Giraldo patriatea di Gerusalemme colla assistenza di esso Ottone, di Opico arcivescovo Turritano, o sia di Sassari di Giovanni di Pafo vescovo di Cipro, di Velasco frate minorità vescovo di Marocco, di Daniele abate di San Siro, dell'arcidiacono della chiesa metropolitana, e di più altri prelati, fra i quali è nominato Giacomo vescovo di Torino(2). La qual carta porta la data del nove agusto 1237; ed è cosa degna di essere rimarcata, che il nome del vescovo torinese ha annessa la parola quondam, onde si deduce, che al tempo in cui fo scritta, Giacomo u non era più vivente. Questo diploma fu illustrato con note dal chiarissimo Inme della letteratura ligure, il padre Spotorno barnabita, il quale osserva che nel secoli antichi la chiesa di San Siro era cattedrale del vescovo di Genova, ma trovandosi allora fuor di città, nel secolo x la sede episcopale venne trasferita nella nuova chiesa intitolata ai santi Lorenzo e Siro; e l'antica fu data a' monaci-Benedittini, al quali succedettero nel secolo xvi i chierici RR, Teatini; ed a costoro, dono i rivolgimenti del 1797, i preti secolari. È chiesa vasta, ornatissima, e parrocchiale; ed un suo altare fu dedicato dal patriarca di Gerusalemme a sau Nalentino, uno de'primi vescovi di Genova.

Giacomo n cesso di vivere in Terino, prima del mese di luglio, l'anno 1251 (5).

.

## LX, UGONE CAGNOLA, VESCOVO NEL 1231

Ugone, appellato con diverse desineuze ligo, l'gueccio ed Uguecione, della famiglia Cagodo, vercellese, per molti riguardi chiarissima, fu eletto a vescovo di. Torion al principio del mese di laglio nel 1823 da' canonici della sua cattedrate, senza l'intervendo del prepostio d'Otto, Uclio, che per diritto antivo era uno degli elettori.

(1) CHLII, CHLV.

(2) Diploma morecum.

(5) Meiranesio.

Fece pereiò questi le sue doglianze al metropolitano di Milano, ed ottenne la sentenza a suo favore, e dicide quindi anch'egli il suo suffragio, che cadde sull'istesso eletto. Il Pingone asserisce (1), avere il vescovo Cagnola per li diritti suoi civili mosse gravi contese, da prima con Tommaso 1, e poi con Amedeo III, ossia IV, suo figlinolo; essersi poi . conchiusa la pace l'anno 1235, il giorno quattordiei di dicembre, e confermala nell'anno seguente, mediante Roberto de' Guislardi, po-destà torinese; essere stato un articolo di questa caneordia, che il prelato rimmziava ad ogni sua temporale giarisdizione sopra Rivoli, e ritenevasi soltanto la spirituale: Anno Christi 1256, eadem pax cum Ugone confirmatur, Ripulae ceduntur Sabaudis, qui ecclesiastica episcopo relinquent. Il Meiranesio dubita della verità di quest'asserzione, ed lo non so come concordarla con quel diploma del 1243, del sei di aprile, in eni leggesi: « Corrado e Manfredo di Moneucco giurano di custodire il castello di Rivoli pel vescovo di Torino, e di restituirglielo quando ne vengano richiesti» (2). Dunque non sussiste che l'gone di questo eastello si fosse spogliato nel 1236 a favore de' conti di Savoia, Aggiunge Ferrero di Lavrinno che « Ugone aveva alienato gli animi dei « cittadini torinesi dal conte Tommaso 1, e che loro persuadeva a « non prestar omaggio ad Amedeo 121. Da alcuni serittori è detto Ame-« deo 111, ed altri il dicono 1v , figliuolo e successore del medesimo « conte; ma vinto dalle ragioni ele s'intromisero, porto poseia i To-« rinesi a riconoscere pel loro soviano il nuovo successore » (5). Ogni volta che questo storico serive de' vescovi di Torino, sin-

golarmente di quelli del medio evo, merita pochissima fede, essendo suo continue l'incolparli ingiustamente. Io qui gli contrappongo le parole di Carlo Benina, il quale accuratamente service così: «Andedeo in, benche nel vigori dell'eda, già accorto ed attivo, cheb appeara che ami pri indurre i l'orinosi a sottomettersi e prestargli giora-

- « mento di fedeltà. Pacificossi poi anche il vescovo Ugn, capo incon-
- « trastabile della cittadinanza, e competitore non senza titoli del conte, » pel dominio temporale della sua diocesi, che comprendeva a quel

tempo la massima parte del Picmonte » (4).
 Sul principio dell'anno 1258, l'imperatore Federigo 11 per impadronirsi del Picmonte, siecome aveva giù fatto di quasi tutta la

<sup>(1)</sup> Aug. Taurin., pag. 56. (2) Diploma cux. (5) Lib. 11, annot. 5.

<sup>(4)</sup> halia Orcidentale, lib. , eap. 1x.

Lombardin, xenne a Vercelli (1), e visito Torino (2). Bella presenza a della grazia dell'angusto cercarono grandemente di profittare i cittadini di Cirici, per sottrast, affotto da ogni dipendenza, e segnitamente da quella de'. vescovi di Torino. Esaudi le preghiere de' Cheriesi Federigo, eleggendo la loro terra a camera dell'impero, e prosciogliedoli, nou so con qual giustizia; dice il evasitere Cibrario (5), da ogni necordo o società che avessero per l'àddietro contratta con ogni principe o barone, collegio e comentià. In questa maniera Ego Cagnola vedevasi deluso e spogliato or chill'una, or dall'altra potenza.

Questi sono i tratti principali che ho trovato di sua vita, non contando diverse enflicato lo particolari contratti che non influtiscono ni sul carattere del vescovo, nè sopra i pubblici affari. L'ultima sertitura, di cui troviamo sua memoria, è del giorno diciotto di aprie 1945; e poco dopo credesi che abbia maneato di vivere. Il suo successore fu Giovanni arborco, il quale, come ben dimestra il Meiranesio, omnum natus nominis primus incritistimi hobeter (3). E qui finice il primo volume del suo Determonium sercuris il Volume secondo si conserva MS., ed he potuto consultario, per la gentilezza del cav, Domenico Promis, il quale, possedendolo, ha voluto graziosamente imprestaranelo.

# LXI. GIOVANNI ARBORIO, VESCOVO NEL 1244

Le memorie che impresado a serivere di Giovanni Arborio, vercellese, già abate del monastero di San Genapro, ed indi vescoro di Torino, essendo intieramente appoggiate a' documenti di storia patria, de quali non ebbero notizia molti scrittori si stranieri, che nazionali, deggiono riputarsi senza diubbio certissime, ed insieme assai interessanti per diverso, coso singolori che contengono.

Dopo la morte del vescovo Ugone di Cagnola, la chiesa torinese restò per diciotto mesi circa xacante; nè altra ragione puossi di ciò assegnare, se non che gli clettori siano stati discordi nella nomina del successore. Finalmente convennero nell'elezione di un soggetto; ma

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali.

<sup>(2)</sup> Gioffredo, Storio delle Alpi martitime, all'anno medesimo, 1258,

<sup>(5)</sup> Lib. r, xxxv1.

<sup>(4)</sup> Pag, 267.

questo non piacque al romano pontefice, forse perche aderente a Federigo 11. Ma qualunque fosse il demerito del nominato, Innocenzo papa ry, volendo provvedere al bisogno della chiesa di Torino, mandò in Piemonte sno legato Gregorio di Monte-Lungo, romano e protonotario apostolico, il quale, ben informato sul luogo della veracità delle cose, e del merito del candidato, elesse a nuovo vescovo Giovanni Arborio, di patria vercellese, che cra abate del monastero di San Gènnaro. Non piacque questa scelta al clero di Torino, motivo per eni il papa, che allora viaggiava a Lione per la celebrazione di un concilio generale contra Federigo II, l'anno secondo di suo pontificato; 'dal borgo di San Michele nella valle di Moriana, mando gli apostolici suoi ordini al elero torinese di accettare a proprio vescovo l'eletto dal suo legato, e al preposito di Biella Artaldo, di metterlo a possesso della chiesa; dell'episcopale palazzo, con tutti i beni che alla mensa vescovile appartenevano. Ecco un sunto della bolla: « Pracposito ecclesiae « Bugellensis Vercellensis dioecesis: cum ecclesia taurinense pastore

- » vacante, dilectus filius G. de Monte-Longo subditus et notarius no-
- « ster apostolicae Sedis legatus de dilecto filio... electo tanrinense, « tune abbate Sancti Januarii vercellensis dioecesis cidem ecclesiae de
- « speciale mandato et auctoritate nostra, examinata persona ipsius, « duxerit providendum, nos quod ab codem legato factum est ratum
- « et gratum habentes, dilectis filiis elero civitatis et dioecesi Taurin.
- « nostris damus litteris.... in praeceptis ut eidem electo tamquam « patri et pastori... exhibeant obedientiam.ct reverentiam, contradi-
- « ctores per censuram ecclesiasticam compescendo etc. » (1).

Venuta questa bolla a notizia di Bonifacio marchese di Monferrato, si affrettò questa prestavoninggio al nuovo cletto vescore di Torino, per ragione del feudo che tenera, e di cui cra stato investito dalla chiesa torinese (2). Gli giurarono pur fedettà, l'anno medesimo, addi quattordici di gennaro, i signori di Lanzo (3), ed Imoltre più rettori di cliese e sasperiori di monstert, fra i quali l'abate di San Miuro, il giorno sedici di gennaio(4).

Persistevano intanto i canonici del duomo in rifiutare a proprio veseovo Giovanul Arborio, e perciò a resistere agli ordini del pontefice; ed aderiva a' loro consigli anche l'arcidiacono della chiesa di Asti, ne

<sup>(4)</sup> Diploma CMXVI. (2) Diploma CMXVI, l'anno 1245, 45 gennaro. (3) Diploma CMXVII. (4) Diploma CMXVII.

essendo comparsicuatro il termine prescritto ad allegare ragioni della loro ripulsa; Artaldo preposito di Biella venne, alla sontenza di somanica, che prounziò con ferale solennita, dopo aver fatto accenderle candele in chiesa e suonar: a lutto le campane, correndo il giorno diciotto di genora o 1915; sorbidiacomon presposituma. «Leanonicos taurinenses, et alios fautores coruma rebelles, accensis caudellis et campanis polisantibus, excommunicavite excommunicato e publice emunicavite (1). Fu pubblicata in Torino questa centerza dal reture del Santissimo Salvatore del luogo di Pianezza, il giorno ventidor delli lessos mese (2).

Quindi il vescovo assegno il termine di giorni otto agli nomini di Bivoli, entro il quale spazio si presentasseroa prestargli giuramento di vassallaggio pel fendo che tenevano della chiesa torinese; il qual termine prolungò dappoi con la minaccia di scomunica.

Nuovi severi ordini replicava papa Innocenzo w il giorno tredici di febbraio del medesimo anna 1245, commettendo al preposito di Vezzolano di seomunicare l'arcidiscono, il preposito ed il capitolo di Torino, nel caso che fossero ancora pertinaci a uon ubbidire al loro pastore, il già salte di San Gennaro, teletto dal legato apostolico, e non gli restituissero il castello di Rivoli: i quali ordini sono dati da Lione, nell'anno secondo di suo pontificato (3).

Tutte queste fulunianti minacce pon massero punto i renitenti, onde

è che il preposito di Vezzalano indino la censura, dichiarandoli sogmunicati vitandi e mandavi teo excommunicato publice aunitari lam, din et alo nonlinos artius evitari, dionec., ad Sedem apostuliara accederent, alsolvendi. Celeturu cum archidiscomos, praepositus et aquidam de capitalos, sententian hunismodi presemuptione dannobidi contemuentes..., divina celebrare vel potius, proplauare non e metunt... apostolica seripta mandannis quatemus praedictis in vizcute obedientia iniungas, at mon obstante aligno appellationi obisiettu cidem electo obedientiam et revercatiam circa resperationem exastri praedicti open et operaru tribunta elifecamente la bullo estati praedicti open et operaru tribunta elifecamente la bullo fiza il termine di un mese, con l'intinazione di privarit delle dignifae del bepretha, eli presentara i ano moderni, con privarit delle dignifae del bupetha, eli presentara i ano moderni, con proposito di populari di huncenzo. del primo di giugno 1257 (4). Condibere finalmente i

<sup>(4)</sup> Diploma envis.

<sup>27</sup> Hiploma Cass.

contumaci il proprio errore, ed umiliati accettarono il vescovo Giovanni, dopo di che ottennero perdono ed assoluzione da ogni pena.

La verità della storia mi ha condotto a questo racconto imporziale, giacchè il tacerto sarebhe una specie d'infedettà a' pubblici documenti della patria, pieranaso d'altronde che le colpe degli nomini passati diventano utili lezioni per li futuri. Per questa ragione il vaen. Baronio non dissimulo le preveniezzioni di qualche romano ponteffice.

Finita la controversia col clero, un'altra sventura dolorosissima

amareggio l'animo del vescovo Arborio. Bollivano, massimamente di quegli anni, le fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini : e Giovanni, per éssere creatura d'Innocenzo iv, apparteneva a' primi : ed invece il conte Tommaso ir di Savoia era de'secondi, ossia aderento a Federigo ir. Questo imperatore era venuto a Torino nel 1247, coll'apparenza di andare af concilio generale di Lione per giustificarsi; ed essendosl gin inoltrato presso le Alpi, perintese che la città di Parma, scosso il suo giogo, avea impuguato le armi contra lui. A questo avviso, lasciando Federigo il viaggio di Lione, che d'altronde avea poca volontà d'intraprendere, ritornò subito indietro pien di furore, con animo di espugnare quella città. Si opponevano alle sue forze non solo i Parmigiani, ma insieme tutti gli aderenti del papa, capo de' quali era un suo legato, Gregorio di Monte-Lango. Chiamò costui in giuto anche il vescovo di Torino, e colà recatosi Giovanni con tutti i suoi vassalli in difesa della Santa Sede, avvenue nelle vicinanze di Parma un fatto d'armi; în cui dagli nomini di Pavia e di Casale ghibellial fu fatto prigioniero, il secondo giorno di agosto, dell'anno indicato 1947 s' Joannes, cum esset in servitio romanae ecclesiae alque eius partis, captus fuit et carcere detemptus per homines de Casali et de Papia. Così una ántica carta autentica prodotta dal Meiraneslo (1); epperò, soggiunge questo scrittore, errarono grandemente Pingone, Francesco Agostino Delfa Chiesa, Ughelli e Gnichenon (2), i quali alla priglonia di Giovanni Arborio assegnarono una diversa cagione. Profittando del tempo in cul Il vescovo stava carcerato, I cittadini di Chieri, nemici e gelosi del suo dominio sopra il castello di Montosolo, attentarono d'impadronfrsence rovinarlo in molte parti; ma il conte Tommaso, radunate le sue genti, li discacciò, e con molte spese rifabbricò quella fortezza,

<sup>(1)</sup> MS. in Ionnem Arborcum.

<sup>(2)</sup> Nella vita di Tommaso n, pag. 502, edizione di Torino.

mettandosene poi egti in sicuro possesso, sotto l'alta protezione di redevigio I. Nè solamente fu investito da Cesare di quel castello, ma isolire di tutte le altre terre che alla chiesa di Torino appartene-vano (1). Languiva intanto prigioniero il vesovo, nè appartiva speranza che i nemetie soni movendosi a compassione di lui, gli voles-soro concedere la tiherfa, nè che il vesovo stesso, spogliato siccome era di attiti i suoi beni, potesse raccogliere una somma di danaro, con cui ottenere il sua redenzione. In quieste strettezze raccomindaronsi le anoniel' di San Giovanni ed altri suoi aderenti al conte Tommaso, pregando la voler imprestare al petgioniero pretta cinquecento danari imperiali, e gli Imprestò di fattiz la qual somma ricevendo Glovanni Arborio, impiegulla per la più gran parte nel suo riscutto, riser-bandune mana potre menoma a se diesso per la spese sua necebasarie.

In questa maniera il vescovo di Torino potè uscire dalle catene, quasi dopo tre, anni che le aven portate, o far ritorno alla sua chibase e la 1250. Andie degli del medesimo nano nel assecio di ottobre a Saluzzoo, per la visita pastorale di quella parte di sna diocesi, 'edi vi dimorando, fece concessione al prete Torino, suo cappellono, di fondar chiesco monasteri di regolari, sotto il nomedi disa fisativore e di Santa Croce. Il diploma di questa concessione è riportato per intiero dal Muletti (2):

Nell'anno seguente, papa Innocenzo uv, vulendo far vitorno dalla laguria venne a Genova, e da qui traversando una parte del Monferrato, portessi a: Milano ove stette due mesi. Biolio città della Loribardia e del Piemonte mandarono da lui una deputazione, alper fargli omaggio, che per sutrursi dal partito di Federigo II. Vi andamon da Torion vi vesenvo Arborio e di conte robimano di Savoia;
il primo per dimandare la restituzione di tutti i suoi feudi che il
conte possedeva; e questi per giustificansi delle accuse che gli evano
state fatte, segnatamente sopra la reidificazione del castello di Montosora. Deputara il papa la ficulti al vesero di Nostra di poterio
procciogliere dalle medessine, ed insieme a convenire per la restituzione di quelle castella (3); ma dupo pocli giurrii mandava una bolia
al conte medestino, contraindo all'annichevo ce composizione di quelle

<sup>(1)</sup> Diplomi cuxun, cuxum, cavati dall'Archivio di corte.

<sup>(2)</sup> Storia di Salucco, tom. u, all'anno 1250. (5) Diploma emm.

fastidiose controversie, e finalmente delegava perció Ottaviano cardinale di Santa Maria di Via-Lata, e Giovanni cardinale del titolo di San Niccolò.

Venuti a Torino questi legati pontificii, tennero pubblica seduta nel. e giorno due di luglio, sotto i portici della chiesa del duomo, alla quale sessione erano presenti il vescovo, il conte Tommaso; e di più intervennero i frati Minori, gli Umiliati, gli Spedalieri e i Templari, oltre i principali personaggi della città. Udite le parti, ed interrogati i testimoni, si venne alla sentenza, o piuttosto ad un amichevole componimento, per cui Tommaso conte di Savoia prometteva di restituire entro un breve termine al vescovo di Torino i castelli di Montosolo. di Castelvecchio, di Moncalieri, di Rivoli e di Lanzo, da esso occupati quando teneva le parti dell'imperatore Federigo. Lo strumento di questa restituzione fu stipulato al ponte di Stura, nella chiesa di Sant'Agata, il giorno tre di luglio, alla presenza de' due cardinali legati (1). Ma nou finirono con ciò le molestissime discordie, perocchè il conte, scaduto il tempo assegnatogli alla restituzione, consegnò soltanto alcune castella, e per le altre oppose che non erano in suo dominio, ma bensì sotto quello degli Astigiani suoi nemici. Ebbe egli perciò ricorso al romano pontefice, supplicandolo di qualche maggiore, spazio, per esegnire quanto avea promesso. Ed il papa, mosso dalle sue ragioni, che adhuc restituere non valeres, quod Astenses qui tui existunt inimici dieta castra definent occupata, gli accordo quattro mesi di proroga, Ouesta bolla è diretta a Tommaso, Intorno alla metà di novembre del 1951.

La morte del vescovo Giovanni Arboiro vien assegnata dal Pingone e dal Meiranasio all'anno 1258, contra il sentimento di monsigoro Della Chiesa, che la fissò nel 1256. Credesi non aver egli mai riceruto la consecrazione episcopale, perocebi in tutte le antiche cartee nelle utitine bolled l'unocezza, vie sempre detto vescovo detto di Torino. Di lui hanno scritto troppo malamente il Pingone, Ferrero di Lavriano, ed altri, imputandogli essere stato un vescovo prepotente, ingiusto ed animo trobolento, a segno di aver eccitato la città di Torino alta ribellione contra il conte Tomunso. Di fueste gravissime imputazioni fin però giustificato nel secolo scorso per opera del Meiranesio, sull'appaggio di sicuri documenti: darissime patet ca annia sponte ininis

D Diploma exts.

et gratuito ab auctoribus illis ad conciliandam Ioanni episcopo iniuriam fuisse conficta, et quidem per summum nefas.'

.) due imanediati successori del vescovo Arlorio finora ei sono ignoti, non ostanti le molte diligenze usate cha Meiranesio per investigenre il nome e le azioni. Il nome dell'uno si sa di ecto che comincia, cialla lettera G.... forse fugiciamus, e quello del secondo dalla lettera H... forse Henricus o Hugo, ed apparteneva costri all'ordine de' frati Minori: tennero però la elitesa di Torino per brevissimo tempo.

#### LXII. GOFFREDO DI MONTANARO, TESCOVO NEL 1264

Goffredo di Montanaro, nel vercellese, era canonico regolare della congregazione di Sant'Antonio di Vienna, quando fu promosso al vescovato di Torino, il giorno 20 di febbraio 1264, da papa Urbano IV. Come deve provvido e vigilante pastore, volle Goffredo visitare la sua diocesi, e troviamo diffatti che nel 1266 portossi e soggiornio per qualehe tempo in Saluzzo, ove, nel giorno dieci di settembre, concede investitura della decima de'novali, cioè di que' terreni che di fresco dissodati riducevansi a coltivazione, del luogo di Sampeire in feudo gentile, della quale investitura ha portato antentica memoria il diligentissimo Muletti (1). Forse è da credere che sino al principiar dell'anno 1267 abbia in Saluzzo continuata la sna dimora, avvegnache altra investitura ritroviamo ch'egli diede, nel di dieci di gennaio, per le decime di Paglieres sopra Dronero, a Rainaldo, prete della chiesa di San Giacomo di Paglieres; ed altra nel successivo giorno a Brunetto Candia, per le decime di Sorzana, registrate in un codice della curia vescovile di Saluzzo. Di molte altre investiture fu liberale questo preiato a' vassalti di sua chiesa: all'abate di Rivalta; facendogli esenzione di sue chiese da ogni giurisdizione episcopale, mediante un anuno canone di venticinque lire astensi; al conte Alberto di Biandrate, concedendogii l'investitura dei castello di Settimo Torinese; che poco dinanzi avea ricuperato alla sua mensa; al marchese Tommaso di Saluzzo, il giorno decimo di febbraio 1272, accordandogli la decima di tutti i novali in tutte le terre di suo dominio, esistenti nella diocesi di Torino, e più altre ancorà,

<sup>(1)</sup> Starie de Saluczo, all'anno 1266,

La 'hiberalità del veservo tioffredo nadò del pari con la sua giustiria. E quindi virilmente si opposa el comune di Torino, che volevati ipotecare i castelli di Callegno e di Montosolo, i quali appartenerapo, alla sua chiesa (1), Pròmosse una lite contro Pietro, Tommaso, Amedeo, Ludorico del Eleonora de 'conti di Saroia, i quali oscopavano le castella di Cavorre, di livioli e Castelvecchio che esistera presso a Moncaleiri, nè volerano aminchevolmente, riconossere i diritti della chiesa di Torino. La lite fu portata alla curia romana, ed il vescovo col suò capitole clesse tre procuratori, perchè la potessero proseguire con tutta sollecitudise: la qual procura è data nel giorno diciotto di dicembre del 1967 (2).

Papa Clemente IV, che prima di essere elevafio alla cattedra di Savieto, era il primo giurista della Francin (5), con sue lettere apostoliche, date da Viterbo, il primo giorno di giugno 1268, inginase ai
conti di Savoia di far la restituzione di quelle castella alla chiesa di
Torino fra due mesi; ma son avendola fatta, furono le più volte citati
nella romana curia (6). Volle andare egli sitesso il vescovo Goffredo
a trattare la propria causa innanzi al papa, che allora soggiornava in
viterbo; e trovosti di fatti all'indienza di sua Bestitudiae, nel giorno
dodici di ottobre dell'istesso anuo 1268, instando che contro i signavi
di Savoia si procedesse in forma iuria. Vero è che, non ostatati-queste
istanze, la lite rimase ancori nudecisa.

Sebbene distolto da queste noiose controversie, non tralasciava (foffredo d'invigilera attentamente sopra la condotta del clero e del popelo di sua diocesi, della quale sua sollectudine abbismo una prova nel aimode che celebro, il giorno quattordier di maggio 1870, nella chiesa sua cattedrale. Diversi decreti egli formò in questo conositio, concernenti alla purita e al decoro dell'ordine sascerdotale, al culte cervizió della Chiesa, e finalemente alla riforma del oustami e alla salute dell'anime. A' trangressori di questi decreti intimò multe pecuniarie; ed è force questo il primo exempio, che siasi dato nella diocesi toriaces di pene di simil natura.

Nell'anno seguente, previo il consiglio de canonici del duomo, concesse a' frati Spedalieri di Santo Antonio la chiesa di San Dalmazzo unitamente a quella di San Giorgio, nelle quali potessero vivere iu

<sup>(1)</sup> Diploma CHEXXVIII.

<sup>(3)</sup> Platina, nella vita di lui.

<sup>(2)</sup> Diploma caxen.
(3) Diploma caxen

committà religiosa, prestare il culto a Dio e l'assistenza agli infermi, riserbandosi il diritto di una pensione di dieci soldi di Vieina, sa pagarsi nella festa del vescovo, san Martino, ed insieme il diritto di poter coi suo capitolo far in esse chiese te sacre processioni (1).

Un concilio generale, avea intimato papa Gregorio x nella città di Lione, l'anno 1275; ed incamminandosi perciò in Francia, passò pel Piemonte, or ggi indo incontro Golfredo, et accompagnossi con la corte pontificia. Non lasciò egitin, quel concilio di muovero le sue questioni intorno a' beti di sua chiesa, occupatti da' conti di Savoia; mai il cardinale di Santa Sabina, delegato a prunanziare sopra queste vertenze, dichiarò rube bisognava lasciar la causa nel possessorio della curia rumana.

Mortó Gregorio x, fu eletto al papato Innocenzo v, il giorno ventuno di gennalo 1276; e passato prestamenica a nighto vita, fu permossa Adráno y, il quale dopo pichi girmi avendo pan cessato di vivere, fu creato papa, il giorno tredici di esttembre 1276, Giovani xxi. Nel principio del suo pontificato, il veservo di Torino portossi a Roma; per ottuener liaminenite la sentenza della lite che continuava contro li signori di Savoia. A queste replicate istanze di Goffredo, benchè il santo padre potesso procedere contra i contunuaci, tutavia, moderando il rigor delle leggi, prorogò ancira a' medesimi il termine di due mest, entri quali doressero comparire a difendere la proprin causa innonzia a tre delegari in Piemonte (2).

Dimorando fratianio Goffredo nella corte postificia, si tratfo di mandare una legazione in Gostantinopioi all'imperatore Michele Paleslogo, all'oggetto di corroborare l'anione della chiesa greca alla latina, ed inoltre di procurare l'accettazione de' decreti ch' eranai stabilità nel concilio di Lione. Papa Giovanni xxi, considerando quali legatidovesse presciegilere a questa commissione, delliberò di spedire, come 
soggetto motto saggio o prudente, il vecovo di Torido del Insieme 
parel di Fercutione, a' quali aggiunae due egregi frati di San Domenico. 
Partirono adunque da Roma questi quattro legati, sul cominciare del 
2777, e giunti alla corte imperiale di Costantinopoli, lupreserò a 
trattare di lutti gli affari della loro missione: nel maneggio de' quall' 
si 'condussero con tale pradenza, che, sisperate tutte le opposizioni, 
conseguirono un favorevole risultamento. Così appunto dichiarò il



<sup>(1)</sup> Meiranesio, MS.

<sup>(2)</sup> Diploma смхст.

Paleologo in una sna lettera al papa, dove dice « di aver accolto i « nunzi del papa , Iacopo vescovo di Ferentino, tioffredo vescovo di

- « Torino, Rinaldo dell'ordine de'frati predicatori, priore del convento.
- « di Viterbo, e Salvo, maestro di teologia, i quali mi lanno consegnato
- « in mano propria le lettere del vostro predecessore. Le baciai divo-« tissimamente, e dopo averle ben comprese, provai estrema letizia
- « della riunione delle chiese. Avendo trattato co'vostri nunzii per
- « quel che rimaneva ad eseguire, confermai in iscritto la professione « di fede della Chiesa romana, come fanuo ancora il mio primogenito,
- « il patriarca e gli altri prelati della chiesa orientale ecc. » (1).

Ritornando a Roma con gli altri legati, il vescovo di Torino trovò la sedia apostolica vacaute per la morte del papa Giovanni xxi. Aspetto egli pertanto l'elezione del successore, avvenuta nel giorno venticinque di novembre 1277, col nome di Niccolò III. A questo nuovo pontefice, dopo avere esposto l'esito della legazione, parlo delle gravissime vessazioni, che pativa per cagione dell'abate di San Michele della Chiusa, di Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, e de'conti di Savoia." Certa cosa è che Niccolò III, ascoltando favorevolmente le doglianze del vescovo di Torino, represse sotto la pena di scomunica l'audacia e le usurpazioni di quell'abate, e altri provvedimenti emano conformi al hisogno della chiesa torinese.

Fece quindi vinggio Goffredo alla sua sede, da cui era stato assente oltre un biennio, e ripigliò gli affari di sua diocesi. Assolve il preposito di Moncenisio dalla scomunica che gli avea fulminato; ottenne da Tommaso III, conte di Savoia, la restituzione di Castelvecchio, per eni tanto lunga contesa erasi agitata; e l'auno 1282, nel giorno tredici di maggio, celebro il secondo suo sinodo, in cui fece il decreto, che in tutti gli anni avvenire gli abati, prepositi, arcipreti, priori, pievani e parroci della città e dincesi si radunassero, nel-martedì avanti le rogazioni minori, per lo concilio che sarebbesi tenuto nella chiesa cattedrale (2).

Nel-1287 portossi Goffredo a Milano, ad assistere al coucilio provinciale che avea congregato quell'arcivescovo, Ottone Visconti; e nell'anno seguente, essendo stato eletto arbitro con alcuni gentilnomini torinesi, fra' quali, sono nominati Peyrone e Barracco, per

<sup>(1)</sup> Ripaldi e Fleury, Storia Ecclesiastica, all'anno 1277.

<sup>(2)</sup> Menanesjo, MS,

comporre le differenze che vertivano fra il comune di Torino e quello di Beinasco, prontuzio, il giorno diclassette di aprile, che gli uonimi di Beinasco dovean ricevere in feudo gentile il castello, la villa, il confile e la ginrisdizione.

Intraprese una puova visita pastorale nel 1291, nel marchesato di Saluzzo, da cui inoltrossi sino agli ultimi confini della diocesi, verso il Delfinato e la Provenza, lasciando dappertutto ottimi provvedimenti intorno alle decime ed altre rendite ecclesiastiche, al clero e alle parrocchie, riparando agli abusi con prudenza e con fermezza. Non gli rlusci peraltro chiudere la visita pastorale, senza un grave litigio. Ed appunto nella città di Saluzzo si suscitò in questo stesso anno 1291, allorachè Amedeo della Rossa, pievano di Santa Maria, volontariamente rinunziò la cura di questa chiesa, per ritirarsi a vivere in riposo fra gli antichi spoi colleghi canonici di Santa Maria di Monealieri. Trattandosi di provvedere un nnovo pievano, Goffredo, alla eni diocesi apparteneva il territorio saluzzese, elesse Guglielmo Rolandi. Si oppose il capitolo di Moncalieri, pretendendo a suo diritto, nè io so per qual ragione, di nominare a quella pievania, la quale avea dipendenti le rettorie di più altre chiese, c nomino di fatti Francesco, figliuolo di Bonifacio di Sangiorgio, conte di Biandrate. In questo conflitto di giurisdizione, la chiesa di Santa Maria di Saluzzo si vide nel tempo stesso provveduta di due pievani. Avanti lo stesso vescovo di Torino fu da principio agitata la causa, e furopo da quel vescovo e dall'arcivescovo di Milano scomunicati i canonici di Moncaheri; ma avendo questi appellato alla Sede apostolica, fu dal pontefice Nicolso IV delegata la cognizione della questione a Roggero di Salerno, arcidiacono panormitano, e cappellano pontificio, avanti a cui per lungo tempo pendette indecisa. Intanto della pievania prese esercizio Francesco di Sangiorgio nominato dal capitolo di Moncalieri; ma finalmente nel 1296, seguito un compromesso, l'eletto del vescoyo restò al pacifico possesso(4).

Diverse altre imprese del vescovo Goffredo ci resterèbbero a dire, le quali, sebbene gloriose al suo nome, si pretermettono, si perchè questo articolo di già è molto inoltrato, si ancora per non essere di grande influenza nell'attuale disciplina ecclesiastica. Però bastano le

<sup>(4)</sup> Memorie storico-diplomatiche, appartenenti alla città di Saluzzo, dell'avvocato Muletti, lib. vin. an. 1294 e 1296.

cose narrate a conchindere, che questo prelato, nel lungo governo della ehiesa di Torino, dimostrossi senpre vigilantissimo de suoi pasterali ofici, difience interpiolo de iltriti episcopali, pio e dotto in tutti gli esercizi del ministero. La sun legazione a Costantinopoli, la lunga lite che sostenne contro i conti di Savoia, i sacri concilii che eselebro, lo zelo ardente che lo animara, sono prove sicure, che tutti gli scrittori antichi e moderni avendolo lodato altamente, non dissero nulla difiso u dei desegrato: pissimina equidam-piscopar atque celetica sua Travrinensis invium accrrimus propugnator: così precisamente di lui il Melanesio (1). La morte di questo vescoro accadde nel principio del inuse di agosto 1500.

### Appenimenti politico-religiosi

----

LXIII. CENNI DE'CONTI DI SAVOIA, E SEGNATAMENTE DEL BEATO IMBERTO IO, E DI TOMMASO I, PADRE DEL BEATO BONIFACIO

In quella muniera che le gesta del romani pontefici nel medio evo erano connesse con le intrappese degli imperatori della Germania, cola la storia della Chiesa di Torino di que tempi sus conginuta con quella de' conti e principi della reale Casa di Savola; in modo cheno può ben conoscersi quella, senzà insieme sapere di questa. Perciò mi son mosso a serviere qui alcuni cenni anche degli affari civili.

Abbinno gir narrato della contessa Adelaide, figliunla ed unica erede di Olderico Manfredi if marchese di Susa, principessa di gran fama, sommamente lodata dal gioriso pontelice san Gregorio vu, e dal dottore san Pietro Damiani, che, rimasa vedova in giovanile ela, sposò in secondo- e terze nozze Oddone conte di Savoia, portandogi in dote la marca di Torino, la quale estendevasi con ampia zona di terre sino alle mottage marittime, ed abbracciava langhi tratti del territorio di Asti, di Alba, di Albenga e di Ventiniglia.

Quatto figliuoli elabo do Oddone la marchesana, una femmina del suo nome, Adelaide, che sposò a Rodolfo-duca di Sveria, indir ned Romani; la secondia, Berta, che andò a nozae coli figliuolo di Enricio II, e diventò pur imperadrice, moglie di Enrico IV, e due maselui, Pietro ed Amedeo: Il padre di questa prole, Oddone, morendo intomo al 100-a sessivo edvos affittissima la consorte con questi dei populti ambedue cresciuti in età, premorirono alla madre, la quale, decrepita e colma di sante operazioni, passò a miglior vita nel 1091. Amedeo II lasciò per Igliuloo de crede di vasti dominili Umberto III (1):-

Ma non sì tosto questo principe trovossi alle redini del gaverno, che vide contro di se insorgere formidabili nemici, pretendenti al materno retaggio. Si ditese con valore, ed chie per lo princi di sua stirpe il titolo di signore e di principe del Piemonte (2). Eu personaggio di moltissime virtii e di generose largiabini alle chiese e al masteri, insignemente lodato del santo Auselmo arcireseoro di Contorberi, percile valevasi del potér suo a conservazione della pace, della giustizia e della pieti: ad errondam pacem et iustitium cumpitate stitutu un principatus potentate (3).

Il Guichenon (4) è di fermo avviso, essere andato l'inherto il 'În quella prima, crociata, di cui Goffredo di Buglione eia capo generale, o fini con la compnista di Gerusalenme; mà-Carlo Denina (3) opina, non trovarsi sicuroargomento di aver lui intrapreso questa spedizione, Molto muco può credersi, ciò che ha asserito no moderno scrittore, che sotto il principato di Umberto II, il vescoro di Torino si è reso « aignore della città». Doveva nazi osservare che a data più antica rimonatono i diritti del "escori trofensi sopra diverse terre e castella.

<sup>(4)</sup> Il havone Vernazza serisse, the Amedeo n terminó di vivere nel 4095, cicè due anni dopo la morte di Adelaide, ma un documento pubblicato dal Muletti, di cui il cavaliere Gibrario ha profitato, prova invece, il conte Amedeo n essere premorto alla madre, cicè nel 1090. Questo documento è una carta di donazione, fatta da Adelaide al monastero de Santi Solutore, fosto del Carlo in Torino, in riposo dell'anima de suoi genitori, et pro animadou filiorum merorum, marchianis Petri et comitis Amedei. Muletti, Storia di Sultarzo, toni. 4, an. 1680.

<sup>(2)</sup> Mabillon, in diplom. — Denina, Italia Occidentale, lib. IV, cap. III.
(3) Epistol., lib. 3, epist. 65, ad Humbertum.

<sup>(</sup>b) Episton, no. o, epist. on,

<sup>(</sup>b) Humbert. 11. (5) Halia Occidentale, lib. 1v, cap. 1v.

La morte di questo principe avvenne nella meta di ottobre del 1405, in Moutiers nella Tarantasia (1).

'Amedeo 111, figlinolo suo primogenito, succeduto al paterno dominio, ebbe delle gravi nimista con Ludovico il Grasso suo cognato. re di Francia, ed indi con Ludovico detto il Giovine, nipote di luio pinttosto co' grandi e baroni di quel regno, i quali governavano la minorità del giovine monarca. A sedarle pacificamente si adoperò con tutto zelo il santo abate di Clugni Pictro, detto il venerabile, lume di sua età e decoro dell'ordine monastico, scrivendo al conte Amedeo una lunga e molto persuasiya lettera (2); ma tutte le ragioni del santo abate, se non riportarono una negativa, neppure conseguirono l'intento. La vittoria era riservata al santo dottore Bernardo, che vennto in Savoia l'anno 1147, e presentatosi al conte, così gli parlò: « Nobi-« lissimo e cristianissimo principe! Delegato appresso di voi dalla « divina misericordia, vengo a supplicaryl, acciò vogliate smenticarvi « di tutte le offese ed ingiurie, se pur in un cuor di si nobil tempra, « come il vostro, pnò penetrare qualche sentimento d'ingiuria, che « abbiate ricevuto da' vostri confinanti; ed insieme riconciliarvi con a il giovine re di Francia vostro nipote; non vi essendo cosa tanto de-« gna d'uno spirito grande e generoso, ne che tanto si approssimi « alla natura divina , quanto il perdonare e fare ad un vostro si con-« giunto di sangue, per una volta sola quello, che fa Iddio con noi « miseri peccatori ad ogni momento. Se parlassi con altri, soggiun-« gerei che nulla più accende l'ira di Dio contra di noi, quanto il chia-« mario nostro padre, e non volerne riconoscere i suoi figlinoli per nostri \* fratelli: ovvero quando lo preghiamo a condonarci le nostre colpe, « e vogliamo vendicarci contro chi ci offese. Che se l'affronto fattovi dal « fu vostro cognato sembravi cotanto atroce, che questo gran re vostro a nipote sia indegno di conseguirne il perdono, riflettete per lo meno « che quel Dio che vi comanda il perdonare, è degno di essere ubbi-« dito, e merita che facciate qualche cosa in suo riguardo ecc. »(5). Passo quindi il santo dottore a mostrare essere la riconciliazione tanto più necessaria, in quanto che stava imminente la partenza del re di Francia in oriente, per la ricuperazione della Terra Santa; alla quale nobil impresa pur esso conte doveva concorrere ed associarsi. Le

<sup>(1)</sup> Guichenon. (2) Lib. 11, epist. 52.

<sup>(5)</sup> Storia di san Bernardo, seritta dall'abate Petrina, all'an. 1147, nº 603.

nellifue parole del santu ostenuero un maraviglicios riunciasento, Depose Anedeo ogni amarezza contro il-monarea non appote, o più netera volle amicarsi con Albertu sescoro di Torino, contro uni aveva preso le armi, costringendolo ad uscire fuori in città (4). Quindi ascrittosi alla sacra militai con moltissimi soci cavalieri, piriti con malmo intrepido alla grande impresa che il costola ni siu. Avrenne, la sun mote In Nicosia nell'isola, di Cipro, l'anno 4478, come assertice Muratori contra diuchenoti e la sua tomba fin nel monastero di Santa Circo. L'Irano di Amedo ni saria sempre illustre nella storia ecclesiastica.

si per la sacra spedizione a cul coraggiosamente si socime, si per le molte nibadio che egli fondo; e regnatamente quella di Attacomita, che fu com naggiidecara risturata, nel 1826, dalla pieta del re Carlo Felice, e finalmente per essere stato avventuroso padre di un santo principe, quale fu l'indecto itt. "Chessa ilo recipiono in sopo illa "Nel borgo di Avigliam, diocesi di Torino, necque il besto l'imberto

il primo giorno di agosto del 1136, e la sua nascita ebbe certamente qualche cosa di miracoloso (2). Matilde contessa di Vienna nel Delfinato, dopo più anni di matrimonio con Amedeo 111, conte di Savoia, veggendosi senza prole, grandemente affliggevasi, e nella sua profonda tristezza tutte le dolci parole del marito non erano valevoli a consolarla. Ella gli disse però un giorno di tenere ferma fiducia che le sue orazioni a Dio sarebbero state esaudite, purche di comune consenso si fossero raccomandati all'abate Bernardo di Chiaravalle, allora vivente in giustissima fama di nomo prodigioso: così fecero ambidue obbligandosi, ottenendo prole, di fondare uno stabilimento monastico, la seguito à questo voto, avvenne la nascita di Umberto. Andato il padre alla crociata, Umberto faceva l'ordinaria sua residenza in Savoia, e la ebbe educazione alle scienze e alla religione dal beato Amedeo. vescovo di Losanna, ch'egli stesso aveasi eletto a maestro e direttore (5). Fatto adulto e successore negli stati paterni, sposò Fridida, figliuola di Alfonso e contessa di Tolosa, ma poco dopo ne pianse la perdita. Preso da grave dolore e da maggior tedio delle cose mortali; ritirossi presso gli osservantissimi Cisterciensi di Altacomba, statement nember di scruttures una ferure ed amerimento auchannaren-

<sup>(1)</sup> Gnichenen Americ, pag. 226. også a luke sa raspogate, oppog n (2) Stocke de sur Britanisse formaris de luke sa luke sa 1 till, pag. 289.

<sup>(5)</sup> Donina, Italia Occidentales liberts, cape A. Guichenous, mineral (

a" quili da fanciallo aveva professato partientere riverenza ad affezione: e ib. risoluto di segregarsi intigramente dal secold, eniminciò il mo neviziato. Ma non potè terminario (1), perchè i suoi vassalli verlendo il principato semivolto nell'interno da civili fazioni re dilacerato al di fuori da prepotenti assalitori; le richiamatono istantemente. Al voto de grandi dello stato faceva resistenza il principe novigioma presto vi agginnsero i moisici il precetto di obbedienza di uscirti. persuasi saggiumente che così richiedeva la salule pubblica. Al poverno degli affari ricondotto il beato Umberto, mostrossi unto insleme pio a caloroser santo nelle chiese ed in private orazioni; prodente permonsiglio, avvedato nelle deliberazioni, ed armato a combattere i vicini notentati che lo volevano spogliare i ne sapevasi comprendere come un nomo assnefatto a portur la cucolla e recltar salmodie, sapesse title of a standard ment of the all'nopo maneggiare di spada (2). of Si accompagno in secondo matrimonio con Germana di Zurico r' ma

Staccompagno in secondo martinomicon teretana A zerigo 7 ma actica di questa in prestamiente fischio vedovo setuda prole y e qui interfando di ritornarsene al silenzio e alle anaterità di Altacomba, fia conte importunato a contrarre de terza inzaze con Sentire di Venima nel Dellinato, datta quale chhe Elemora; ingristata a Goldo dei senti di Ventimiglia e matre de conti to donne di Gorrido, e finsimente recete del principato, padre del hento Bosificio e rita altra ligliuolinza, da cui discende tutta la posterità della reale cana di Savita che ei governa Aggiunge il Guiclienor, che il heato Guiderio e sesso alte quarte nozze ma ciù ripugnia alle sicore ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il Petrina (3), finale di serve ed attentiche momorie che nducce il petro di contra di contra

in this git affari che commoscero l'animo del piùstimo principe, non ve n'ebber atomo più diborno quinto (quello di volevie le seisere coperoli di Federiga i i detto Barbarossa; comi i rombii pontellet; e quindoi i nostro conte seppi essare quogli stato scounticato i più e quindoi i nostro conte seppi essare quogli stato scounticato in prati della rigitumione di ini, mitsta i rimano politicile e ai partito delle città fondarde. Percedeva benissiano il contre l'inbetto, che percità sirabbiesi stopia in sua personne di il suo principato diluviato un nembo di sciagore; ma fermo ed impeterrito nel suo proposito, anteponeva a tutte le ragioni della politica di stato il rispetto dilutato di contra di contra di papa, in sicurezza della propria coccienza.

<sup>(4)</sup> Petrina, ove sopra: (2) V. Guichenton; Hombert, rat? (5) Ove sopra.

All'opposto Carlo II, rescoro di Torino, tenera il paritto dell'imipinutoro e iquindi ne avvenoe che Federigo spoglimado il conte di Savoia de'suoti diritti e de'suoti stati, ne investiva il prelato torinece le più altri vescori ancora (4), dell'improprima no chiango di condunente

- Sheoesse presto la circostanza, in cui il heato Umberto far poteva le sue rendette, quando cioè, collegatesi el armagi le città fombarde contro Rederigo; gli venvirson addesso; il conte cividitamo, mossò alla misericordia; lasciò libero passaggio all'angusto nella città di Sasa, onde così fuggiro e salvarsi nella licramania. Per questa comi discendenza ulmberto ottenen privilegi e donazzioni cie gli acercis-bero autorità e potere così ne cantoni di Torino e Susa come nella chinga valle di Moriana (2) ». Ma contottedio non potò ottenere i (castellu di Panezza, che fin aggiudicato al veservo Milone do Statafredo cancelliere dell'anta, impériale, l'amici di marza, idel 4184 (3).
- ... Mossi in assetto gli affari del principato, « il besto Umberto, con il besto Cimberto, con il besto pintenno della pinissima spa consorte, volosseco falla merito-vitta bosti di Atlacousbo, dive soprafisses alcini anni in estreini « rigore; e predetto il giorno e il ora di sia morte, riposo in pace, conorato da Dio con molti miracoli (4) « il quattro di mario 1188; secondo il Giulchetion, non in Atlacousbo, un in Giumberti. « addini a
- la Alfacomba furono però trasferite le sue spoglie mortali, è là riposte all'ingresso della chiesa in un sepolero di marmo, che la poi distaurato a giorni nostri dal re Carlo Felloca
- el popoli alla sua morte cominciárono à prestargli un culto religioso; gli socitori non sado cocleciantici, un anche civili. lo denominarion sempre Umberto il Santo, o il Rebio Umberto re questa renerazione immemorabile fu riconocciata ed approvata dal regnanti sommo ponechec, Gregorio va y il giorno sette di settembre 1858, con un deferento che comincia. Servaniane Sabouellae Principana Sabolei, o che noi riporteremo in altra articolo. Intanto seguiregno la sua successione. La nacetta di Tomanso y i sglinolo del bealo Umberto, a vicano
- La naccita di Tommaso I, figlinolo del beato Umberto, avvenio U giorno vigestano di maggio del 11(2), per una inspirazione del cielo) e la precietat di santo Antelmo, recorro di Bellay. Pra inferitio questo santo prelato, ed il beato Umberto avendo intessi propio di propio di propio di presenta di propio di presenta di present
  - (1) Guichepon, Muratori, l'anno 1168.
  - (2) Denina, Hulia Occidentale, lib. w. cap. 5, pag. 152.

della grave malattia di loi, volle andar a fargii vista, per chiederghi perdono di un disguato che gli avera recato, ed implorare la pastorule benedicione. Gianto il principe alla cuntera dell'inferma, e postosi genullesso, domandio con atto riverente la doppia grazia per coli vira venuto: si, di buon grado, rispose il santo uomo, ino ve l'accordio repego di più il Signore a concedere a restro fediusto una prospera e felice posterità. Non avevà allora il conté aleun figlio maschio; onde giodicarono i circostanti che in violerza del male avesse fatto perdere ad Antelmo la ricordanza che il conte aveva aol·nna figliar; è però gli suggerirono: a sua figlianda Ma parlando il vescivo e di sipiliro profetico, repito più volte: a suo figliando, a no figliando.

Costui fu Tommaso 1, che assunto al possesso del paterno dominio, studiossi di estenderne quanto più poteva i confini nella Savoia, in Piemonte e più oltre, sino alle spiaggie del mare. Sitibondo come egli era di potenza e più ancora di gloria, non è maraviglia che abbia incontrati forti ostacoli, che in parte superò con la propria virti, e parte colla protezione dei Cesari. Le controversie più difficili forono quelle che ebbe col vescovo di Losanna; ma queste poi finirono col duplice. accordo da ambe le parti stipulato. Quelle che sosteme col piissimo Arduino, vescovo torinese, condussero il prelato ed il suo clero a rinararsi a Testona, siccome gia aveano fatto alcuni snoi predecessori. nè più si composero, fintantoche Ardujno rinunziò ad ogni civile sundominazione: solo allora potè ritornare alla sua cattedrale. Se questa rinunzia è vera, come sulla fede del Pingone asseriscono Guichenon é Ferrero di Lavriano, certamente fu sforzata, e però non venne mai in appresso riconosciuta di valida forma; giacche un vescovo non é padrone di pregiudicare ai suoi successori. Dovette cedere Arduino : perchè il conte Tommaso era protetto dagl'imperatori di Germania, Enrico v e Federigo II, ed investito della dignità di vicario generale dell'impero in Pienionte e nella Lombardia. Aggiunge Guichenon (2) ; che il conté non fidavasi dell'attaccamento ne della fedeltà de' Torinesi: « se definit de l'affection et de la fidélité de ceux de Turin » le reciprocamente i cittadini di Torino temendo di essere spogliati dei loro privilegi, non fidavansi del conte; e quindi è cho contra lui e contra l'imperatore si collegarono con papa Onorio III, e per un trattato

<sup>(1)</sup> Guichenon, Thomas I; e Surio nella Vita di seul Antelian.

<sup>(2)</sup> Thomas 1.er.

mo t 15

piarono in una guerra civile. Torino chiuse le porte per difendersi, edi conte intraprese ad espagnarla, ma senza riuscirri. Trovandosi egli mancanta di forze, si mise in viaggio verso la Savoia, con intendimento di radunar genti e munizioni. Iddio però aveva determinato altimenti giunto in Aosta, cesso di vivera, il venti di gennaro l'assi. Il nome di Toumaso i sarà celebro per due singolari ragioni, l'una, perche di tutti gli agnati della reale casa di savoia è quello che lascio ma più nuanerosa prote, che contavasi in quattordici figliuno; dicei maschi e quattro femmine; l'altra perche Tommaso era figliuno di contava di contava

segreto con Bonifacio marchese di Monferrato. Queste animosità scop-

ung più dunnerosa, prole, che contavasi in quattordici figlinoli, dieci maschi e quattro femunine; l'altra perchi: Tommaso era figlinoli di un padre auto, è fu padre di un santo figlio, cioè del bento Bouifincio arevescovo di Cantorberi, il cui cuito è stato riconosciuto e confermita con solemne decreto dal pontelles Gregorio xvi; il giorno ri settembre 1858. Ainedeo rv, volgarmente detto iti, nato nel 1197, entri al governo

Autoco Vy voignament ento il, instone il 137, entro il governo della Savoja e del Piemonte, subito dopo la morte del parte. I primi suoi pensieri furono di ricondurre Torino all'intiera sua soggetione, e per riusciri i yantaggiosamente, si collego con l'imperatore Federigo u, da coi fi indi creato longotenente generale dell'impero in

rigo 11; da cai fa Indi creato Inogotenato generale dell'impero in Italia; fece di più anicitia noi dues di Monferoto. Ottendi questi appoggi, rivolse tutti i suoi sforzi contra la città; e dopo due anni di resistenza consegni l'interto, ed Insieme fa pacificazione, ossia la sommessione del vescivo Ugione di Cagnola. Dopo un glorisos regno di venti anii, fini i giorni soro in Monnegliano, il 24 di giugno del 1353; el aspeptito in Altacomba, con questo epitalico - anno securit; fertio sidos sitti, seputtus his fini: inclytae recordationis ao famosissimos seri Dominos Mireldons, D. G., comes Sabandinie ».

Avendo Amedeo IV lasciato ella sua morte un sol pieciolo figlinolo, di home Bonifacio, il governo degli stati passò a Tommaso II, fratello del principe defimto, e secondogenito di Tommaso I.

Di tutti i confit e principi della real casa di Sarota mi pare che non vi sia mai stato alcuno, che peggio di Tommaso 11 sia stato involto in doborose vicende. Pestianto dal patrie ollo stato ecclassitico, fu nella prima gioventi prevosto della cattedrale di Valenza nel Delfinato; ma noiato della vita canonicale, e. morto il padre, si fece assegnare dal fratello Ameleo un convenevo: appanaggio, ed ottenne anche in appresso il dominio ayorano di un cantone tra Torino e Susa, che di A rigiliana, al dire di Denina (4), o pure, come scrive il cav. Cibrario, tutte le terre che possedeva la casa di Savoia in Piemonte da Avigliana in giù, a condizione però di farne omaggio allo stesso Amedeo, come a signor sopremo (2), Intanto Topunaso u essendosi portato in Francia, quando san Ludovico ix ebbe sposata la primogenita di Beatrice sorella di Tommaso, acquistossi talmente la stima e l'affetto del santo re suo nipote, che per la mediazione di lui ammogliossi con la erede ed unica figlinola del conte di Fiandra e di Hainault. Per questo matrimonio Tommaso-u acquisto il titolo di conte di Fiandra, Passo poi in Inghilterra a visitare la regina, altra sua nipote, maritata con Enrico na Ritornato unindi in Italia nel 1244, e rimaso vedovo, suoso Reatrice Fieschi. nipote d'Innocenzo IV, e sorella di Ottobono Fieschi, che fu poi aneor papa col nome di Adriano v. Andava così Tommaso acquistando grande riputazione in tutta l'Europa; sia per le sue qualità, che per tanti illustri parentadi, sia ancora per li nuovi acquisti che otteneva in Piemonte. Ebbe percio nuovi titoli di sigooria sopra Torino, Moncalieri, Castelvecchio, e Collegno, e di più la ilignità di vicario imperiale conferitagli da Federigo II. Cosà veramente maravigliosa, che Tommaso sapesse così maneggiarsi e presso papa Innocenzo suo zio, onde averne la grazia ed il principato di Capua pel 1254, e presso di un imperatore nemico della Santa Sede e perseentore de romani puntefici.

imperatore nemico della Santa Sode e persentore del romani poptefici.

Di tante elevazioni mo appagato l'animo del ronte di Kindra,
persuaso che a lai solumpiartenevano i feudi, che da più secoi possedera il vescovo di Torino, e le signorie della città, spagito il primo
gani interiramente di sus pensessioni, dentrito inarri controla seconda,
Sebbene molti, scrivano che. Tomanao avera ogni diritto di fira l'una
c'ultra impresa, il certo è che, trattandori si eficani vescoviti, il papa
lonocgazo av pronunzio contra il suo nipole, pon obbligarlo a restituidi al vescovo fioranni Arbority, la-quale sentenza faria perpetino
onore al pontetice che antepues il dovere della giusizia a tutti i vinesti della parentela; possono qui consultarsi, i dipional incectiti ne documenti di storia natria, dono i citil Attrove.

« In quanto alle pretensioni di Tommaso π sopra Torino, bisogna » premettere che questa città, sottrattasi da ogni soggezione, si reg-» geva a modo di repubblica, ed aveva nel 1926 in tal qualità for-

- (1) Italia Occidentale, lib. w. cap. A.
  - (2) Storie di Chieri, lib. 11. vut.

mate, accordo e lega con le altre città libere di Lombardia ». (4). Similmente ne scrive il Muratori, dicendo, che la città di Torina rege gerasi in forma di repubblica, ne più ubbidina a' principi di Saroja, anni di più fareva battere monete in proprio nome, assicurandoci inoltre di averne veduta aleuna di argento, nel cui diritto leggevasta Moreta Faurinensis ; o nel rovescio eravi l'aquilas col contorno: Civitas imperialis y la qual moneta rifesisco interno al 1250 (2) las din anteredid Contuttociò predeva il conte Toumaso che la sua famiglia non avesso: uni perdato gli antichi suoi diritti sapra. Torino ed adiacenzo: ed in questa persuasione sua, collegandosi col cittadini di Chieri, ed altri, impugno le armi per ridurre la città nella primiera saggezione. Alla difesa de' Torinesi eransi uniti gli Astigiani e quelli del duca di Monferrator a presto l'una e l'altra parte venne a' combattimenti. Alim schia terribile presso a Moncalieri, nel bugo detto Montebroop ma la peggio fu per la conte e l'abate di san titusto di Susa, suo princie pale amico e confederato, che rimasero ambedue prigioni. Gli Astigiani dimundarono di aver Tonnaso in loro custodia, ed i Torinesi glielo consegnarano. Miserando spettacolo che commosse a grande indiguazione i più potenti-monarchi di Europa; giustamente offesi del grave oltraggio di uno stretto loro parente, ma più di tutti ne fuecno esacerbatit, come voleva natura i i tre supi fratelli a Pietro conte di Richemont, Filippo areivescovo di Lione, il beato Bonifacio arcivescovo di Cantorberi. Subito radunarono troppe e soccorsi per liberarlo; ma tutto fu in vano: papa Alessandro iv fulmino censure per l'istessa oggettore furono pare senza effetto: Seguitiamo Tommiso nelle sue sventurezant de andiene adade " spanom pue soutrade Era un di di domenica, sedici di febbraio del 1257, quando

l'infelice principe, tolto dalla prigione, ma sotto enstodia, veniva condotto in una sala del palagio di Pletro di Ridolfo, dove il consiglio del pubblico era congregatat è la vidopo essere stato rimesso melle marti de' dominessari astigiani 1131 invitava per bocca di Guglielmo Foure, fodesta, a far selence-riumola di omi diffito chi egli e l'abate di Susa avessero nella città di Torina o nel distretto, e di più a promettere la viparazione di tutti i danni, che per causa della prigionia di lui i suoi fratelli od aiutatori avessero recato ai Torinesi. or de combit to 1

<sup>(1)</sup> Storie di Chieri, lib. u, vut.

<sup>(2)</sup> Dissertazione 27. Antichitie italiane. Edizione di Monner dell'Altati,

Consentiva il misero alle dure condizioni, ed era subito tratto in Auti non senza poco alleviamento, jo credo, del suo dolore; perciocche è mille volte minor pena al cuore l'essere manomesso da promi nemici "che esserio da coloro che furono dapprima soliti a presthrei ubbidienza. Ne suche in Asti pote conseguire il suo risentto ; senza lasciarvi in ostaggio due suoi figliuoli. A questi soli patti resto liberato: ma tal ferita nell'animo gli avea fatto una si cruda sventura, che pochissimo tempo pote sopravvivere. Cosi morì in Ciamberi Tommuso II, conte di Fiandra, zio del santo re di Francia e d'Enrico di Inghilterra : signor del Piemonte, principe di Capua, nipote d'Iunocenzo IV. cognato di Adriano V. padre di Tommaso III, da cul discese la linea di Suvola ne principi di Acaia. Il suo sepolero non fu in Altacomba', come asserisce Guichenon, ma secondo le prove deicavalieri Cibrario e Promis, nel rapporto che precede il libro dei Documenti; sigilli ecc., fa ia Aosta ove ebbe un bel mansoleo di marmo bianco, nella chiesa cattedrale. do principi anti compin acq Il nipote Bonifazio, crescinto in età ed acquistato quell'ardire di suimo e quelle forze di corpo che gli fecero dare il soprannome di Orlando, passò i monti e venne a far guerra a Torinesi. La sorte non gli fu più favorevole di quello ch'era stata a Tommaso suo zio, e

EXIV. INCORONAZIONE DI PEDERIGO BARBAROSSA È DELL'IMPERATRICE BEATRICE SCA MOGLIE 'NELLA BASILICA DI TORINO, ED INDI SCA VITUPEROSA FUGA DA SUSA.

tanto fu lungi da liberare i due suoi cugini, lasciati statichi in Asti, che, sconfitto egli stesso e preso, mori prigione in Torino (4):

"Federigo I di Svevia, detto Barbaronsa, morto Corrado III nel giorno quindici- di febbraio 4152, appena fu eletto al trono della Germania, equindi a quello d'Italia, che per l'ordinanio andava unito al primo (2); dato ordine pronamente alle cose d'Alemagna, era seunto in Italia, mal principio del 4155, per pendervi in Econhardia la, doronà reale, e possia l'imperiale in Roma. Tenne una dieta

Elma Santeria . Ca

<sup>(1)</sup> Benina, Italia Occidentale, lib. w, cap. M. Cibrario, Storic di Chieri, lib. n, vm, ve v.

<sup>(9)</sup> Denina, Hadia Oseidentole, lib. 11, cap. v.

generale in Roncaglia, o'e convenuero a rendergli ouinggio i deputati delle commit, i vescori e i baroni in grandissimo nomero ed in forma solemnissimo. Sol cominicia del 155 s'inolivi col suo escretto a Vercelli, indi a Torino; e preso dall'indignazione che i due commit di Astire all' Chieri non si fiosero curati di rispondere ai suoi cordin; l'una e l'altra città diche alle lamine (1). A si barbaro eccidio contribui ancura non poto tiuglielmo duca di Monferrato, il quale era sempre i l'anchi dell' imperatore, e moite deglianze avera portato contra giu que qui attri cittadio.

Ando a Roma Federigo nell'anno medesimo, e nel giorno diciottesimo di giugio otteine la corona fuperiale da Adriano na Maneava a sinol dissideri il a corona reale di Italia, e di questa 1 siciocirono sercito Gual-avano Fianma, Bonicoutro Morigia e altir scritteri miliones ; per Pederigo fre coronato in Santo Aubregio di Hilano, o pur im Monza, chi dice nell'anno 1154, e chi nel 1355. Sonza esaminar ineglio-questa loro opinione, anché io, dice il Morano (19), la riferii nel mio truttato De corona, Perro, stampato nel 1698. Ora conoco essere unia finitità di quegli storici. La memicizia insorta fra lui e i Milanosa mon gii permie di visitar Malano o Monza, e molto meno di rice-vere ia corona di ferro dalle mani di Uberto arcivescore; and siccomie ossero il signone, e dopo di in il signoro. Stassi, è pur si deve ercedere che seguine il coronazione ed unzione di lui ji Paria » (vere dimene sego)? Sebbene questi autori nol dicano, no presto in diremo il nostro parere.

Intunto bisogna premettere che Federigo, dopo essere stato sconsunicato dai papa Alessandro irrin Amagni, i suno il 160, dopo averfulto distruggere con un barbaro editto la cittu di 160, dopo averfulto distruggere con un barbaro editto la cittu di 161 nuno el 162,
cun solvar sol le chiese dall'eccidior dopo di essersi impodronto di
quasi tutte le città della Roniagna e della Lombardia, venne a Pavia,
ove i Genivesi gli mandariono undi solenne ambasceria di nove insigni patrizi, che allo sloggio parevano tanti principi, qui konorifer recepti furruni (3). Accoliti con bonon grazia, addiusandorno i a conferma de privilegi della repubblica, ed esibivano all'augusto ogni
omaggio. Venneru pure i Pisani in grandiosa deputazione; e siconne

<sup>&</sup>quot;(1) Burstori, il quale erroneamente serive Cairò invece di Chieri, Annali, 1138, Cibrario, Storie di Chieri, lib. i, em:

<sup>(9)</sup> Ann. 1188; exceeded to see (5) Caffaro, lib. 1, col. 279.

tra gli nni e gli altri fermentavano sempre le natiche rivalità, rappresentarono le forti loro doglianze. Anodtò ambe le parti l'preisancalliere dell'impero, nò sensendosi capace a finire la controversia, mandò Genoresi e Pisani a Torino, dove atava l'imperature. A'ennengdell'altra nazione; octo de Immensibus si octo de Pisanis ed imperatorzen apud Truriman(1). Ma i Genoresia, apiù diligentà o più avvedutà; anticiparquo il loro arrivo di quattro in cinque giorni, e firattano siguadaparono la benevolenza de' principi-tedeschi,e la grazia delloimperatore.

: Venne intanto il giorno che Federigo aveva stabilito per farsi incoronare con la imperatrice sua sposa a re d'Italia, e la coronazione si celebrò nella basilica di San Giovanni con tale e tanto spiendore, con tale frequenza di principi e di baroni della Germania e della Lombardia, che non so; se in Torino siascne mai tenuta un'altra simile. Se la corona reale sia stata posta sul capo dell'imperatore da Rigaldo suo favorito areicancelliere dell'impero ed eletto arcivescovo di Colonia, ed invece dal vescovo di Torico, il Caffaro non l'insegna. Mentre esegnivasi la fastosa funzione, gli otto legati genovesi. stavano sempre presso all'imperatore in posto eminente, Janueneibus in aublimi constitutis; ed i Pisani avevano preso posto in epro; ed eoco all'improvviso uscir ordine di Federigo che i Pisani partano via, non dal coro solamente, ma ben anche dalla basilica, e con somun loro ignominia veniero realmente discacciati, con quella vana compiacenza de' Genovesi che agnua può immaginarsi : impulsi sunt Pisani et ignominiose, ejecti de choro, Sebbene tanto avviliti, vollero nondimeno ritornare alla corte dopo la funzione a riportar le loro querele. Mas Federigo intimò loro che la finissero con una tregua; e conchiuse, non aver per allora tempo a sentir le loro ragioni, per dover pertire per la Germania; riservarsi però a comporre ngni loro contesa nel suo ritorno (2). steel to be

(1) Caffaro.

[2] Caffaro, Annal. Genoras., Ilis. 1, vol. 285. Rev. Paths. Script., jonn. vi. Goldredo, Storia delle Alpi merritine, all anno 4 152. I satorisis del Caffaro, scriptore di que tempi, è sicuramente rispettevole, e da preferirsi al alleroio degli altri storici. Se alemno volesse interpretare le passale dell'annalisis agrenorese, non per una pasitiva incononazione di Pederigo, ma per un giorno-

Nella sua assenza tutte le principali città d'Italia oppresse dal ferreo suo giogo si scossero, e collegate col romano pontefice si armarono a comune difesa. Da questa potente unione ebbe origine la città di Alessandria, che Federigo non pote mai espugnare abbenche di fresco fondata. Trovandosi in Lombardia nel 1168, per tutto quello inverno andò girando ora nelle parti di Pavia, ora di Novara, ora di Vercelli, ed ora del Monferrato, sempre in grande sospetto che il pochi rimasti'a lui fedeli il tradissero, quando in un giorno di marzo all'improvviso segretamente si parti. Raccolti gli ostaggi, e accompagnato da soli trenta nomini a cavallo, andò fino a Sant'Ambrosio, fra Torino e Susa, Reggeva allora il Piemente il beato Umberto nu di Savoia, che da Federigo era stato inginstamente spogliato del suoi dominii, ed in queste circostanze si sarebbe potuto facilmente opporre al suo nemico: ma santo principe come era, si astenne onninamente dal nuocergli. Nella mattina seguente rimessosi il Barbarossa la viaggio, presto pervenne a Susa, e qui, ricevuta la notizia elle i confederati lombardi assediavano Blandra per trarne mori quelli che vi aveva in guardia lasclati, fece impiecare un nobile Bresciano, uno de suoi ostaggi, contro il quale, più che contra gli altri, era fieramente sdegnato. Della quale barbarica esecuzione fortemente corrocciati gli abitanti di Susa, e volevano vendicar l'ingiuria fatta alla loro città, e « mostravano di temere, che se lasciavano conducre oltremonti miesti « estaggi, i confederati di Lombardia venissero contro Susa a farne e vendetta. Però cercarono d'impedire l'imperatore di menarli seco. « ne si astennero dal minacciarlo di ritener lui stesso prigione e fargit « anche peggio, se non li rimandava liberi, o non li lasciava in guardia a loro medesimi in Susa. Ne temette davvero l'imperator fuggitivo. e e erco prontamente malche mezzo di scampar salvo. Egli avea nel · pieciol numero de suol nomini che lo accompagnavano un Tedesco, · chiamato Hartman di Siellenor, il quale molto a lul rassomigliava d'aspetto e di pelo. Ei lo fece coricar nella camera e nel letto per esso medesimo apparecchiato, e restitosi l'abito di un servitore, · trovo modo di uscire occultamente da Susa, e per sentieri poco frei « quentati passo il monte, e guadagno la Savola e la Borgogna » (1). Toring, nella fierra eletta Person d. chelle per sta faine unum do

di solemità in euf apparve incoronato, un pare che farethesi sintenza alle parole dell'annalista, un como uque poi si voglia intendere, un grande avveminento nogui illora nella hasilita di Torinos in pertio non durrio comettenza ((1)) Penna, Italia Occidentale, libera, espo va Murateri all'anno 1468. (c. do non seguitorò l'imperatore Barbaroisa nelle rimmenti suc'vicende, che milla appartengono alla chiesa, nè a' vescori di Torino;
giacchè per questo solo riguardo he dovuto alqianto intrattenemene,
onde la storia delle cose in diversi articoli da noi nararte non rimanesse troppo contra.º Direno soltanto aver poi conchiaso la pace in
Venezia cel romano pontefice l'anno 1177; indi'in pace in Costama
el 1485 colle citti collegate di Lombarini; rio conseguenza della
quale moltissinte città italiane restarono in possesso della fibertà;
delle regalie e consuetudini, ossà del diritti che da gran tempo goderano, salvo l'alto dominio agli imperatori. Partito finalmente Federigo per la guerra secra in Oricate, in bagnarsi nel fume Sales in
Armenia, vi lascio la vita, sommerso nelle negore, l'amon 1490.

#### LXV. 1L SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DELLA CONSOLATA

Molti nostri storici scrivendo dell'immagine in tela di Maria santissima della Consolata, asserirono essere stata esposta alla pubblica venerazione da san Massimo vescovo di Torino, nel secolo quarto; essersi smarrita coll'audar del tempo, ossia perchè la cappella, in cui la sagra dipintura veneravasi, nel correr degli anni cadde rovinata, ossia perchè ne' frantumi di quella chiesuola sia stata espressamente ascosa, per involarla alla scempio, che delle sante immagini faceva in Torino l'empio Claudio, veseovo iconoclasta; a'tempi di Arduino, re d'Italia, nel 1015, essersi disseppellita da que' rottami, nella circostanza in cui egli, dopo una visione di Maria Vergine, essendo infermo nel suo castello d'Ivrea, fece costruire una cappella attigua al monastero di sant'Andrea, oggidi convento degli Oblati; nella quale chiesetta la sacra effigie fu riposta. Essere avvenuti quasi subito appresso calamitosi tempi di guerre, di carestie e pestilenze per li quali disastri la città di Torino resto presso che deserta, e la cappella Arduiniana distrutta, e la divota immagine di nuovo dimenticata e coperta sotto quei frantumi. In questo stato di cose, per impulso celeste, si muove da Brianzone nel 1104 il nobile cieco Ravachio, e passate le Alpi, e avvicinandosi a Torino, nella terra detta Pozzo di Strada, per instantaneo miracolo acquista la vista e scorge la torre del monastero di Santo Andrea; ed ecco la, sciama; il luogo dove deggio essere condotto: ici sta ascosa una portentosa immegine di Maria Santissima. Una nuova ceclta gl'ingumbra gli occhi, ed accompagnato arriva al sito indicato. Del suo arrivo e di

sta visione si sparge la notizia frai cittadini, e-clisimani da Testono, pre soggiornara, il vescovo Amisio o Amizoho, e premiesse pubbliche preci, a' contrassegni dati dal cieco si seava fra que ruderi, il cleso risoquista la vista, e vede e prende il secro ritratto, e la sua vista te dimercole, e fra le pubbliche essultazioni invocasi Maria Sontissima, detta la Consolatrice, perchè sorgeva in buon'ora a riparare a' tanti mali de' Torisensi.

Jo ho ristretto il racconto di tatte queste cose ammirabili; però chi ne desidera esteso ragguaglio, può consultare il libro lotifolato: Istoria del mirarcito ritrato di Maria Frejine, detto della Consoliata (4): il quale scrittore, sulla fode del Pingone, del Baldessoni, del Ferrero di Lavriano e di altri, talli cose canra diffesamento: noi abbiamo-occunato soi la parte essenziale delle epoche, delle persone e delle circostanze; nè ci dispenseremo di alcune cosservazioni; per vie meglio sesisterare la verità e purità del cutto che a Maria Vergine si deva.

Certamente il vescovo san Massimo Incalcava a' Torinesi una specialissima divezione a Maria Santissima, come apertamente si scorge nelle sue omelie (2),

Certa cosa pur è, che al principio del secolo decimo, ossia poco dopo il 900, fuggiti dal monastero della Novalessi per l'incursione del Saraceni e rifuggitisi, a Terino que inomaci, ottennero dal vescovo Willelmo o Guglichmo la obiesa di sant'Andrea, la quale chiesa, circa di 1000, fin insignemente ristantata da Giccone, abate di Breme (3); della quale ristanzazione serive a impo l'autoro della cronaca di Novalesa (4). Se a'tempi suoi, ossia intron alla, metà del secolo undescino, vi fosse stata in quel tempio qualche insigne immagine della Madre di Dio, quai ragione voleva che ne scriresse un qualché seculo: na lavere i teca commanente; e questo illersio lacia imotir dubbit.

Ne' documenti di storia patria, pubblicati per ordine dell'augustissimo regnante Carlo Alberto, nei abbiamo un diploma (3) dell'auso 929, ventetto febbraio, in qui Adalberto I, marchese d'Ivrea, dona al

<sup>(1)</sup> In Torino, stamperia Reale, MDCCLXVII.

<sup>(2)</sup> In praefatione editionis operum sancti Maximi. Romae, pag. M.V.

<sup>(5)</sup> Sulla patria e sulla cia del cronografo Novaliciense, dissertazione di Fabrizio Malaspina. Tortona 1846 - Terraneo, Adelaide illustrata, parte 1. cap. 10.

<sup>(4)</sup> Mucatori, R. Hal. S., tom. 2; edl. 738.

monastreu di sant'Andres di Terino tizzode e San Indanazzo, la marchesana Adelaide di Sana, moltissimo donazioni pur fece alle abiese, in Terino, nel Piemoute, o sino dile spiagge del mire (3); se esistesa in Terino di que tempi una rinomata cappella, in essi si ririatto della Madeona era grandemente e di preferenza notorato, aarchio e credibile che in tanti atti so ne tenesse optima dimensicanza?

5. dui el assicura che il re Ardaino abbin fatto fabbricare nol cominomento del accolo undecimo, presso ul monastero di Sant'Anstera, una cappella ad onore della Regina degli Angioli? Il Pingune, il Baldessoni, la Cronaca fruttuarienne el altri lo asserizcono; ma qual prurà di contemporance scrittore ci apportano in conferma della loro asserizione ? 18.

. Il ciece Barachio è venato da Briazzone per impulso celeste, ed ha socoperto miracelosamente, dicesi, nell'amo 4104, la socra immagine da lungo tempor dimenticate. Sebbene la sostanza di tal fattu non debbasi rivonare in dubbio, tuttavia io non so comprendere; perebà attribuito siasi d' tempi del vescoro Amizone o Amisio, il quale centamente aven cessato di vivere nel 4000. Nel 4104 reggera la chiesa di Toribo non Amizone, ma beasi Maistrado o Maginardo (5). È questo pertanto iu grani seismo anacromismo, scolpiu nella lapida del santuario, nella quale leggesi il miracedo del cinco Bavachio, Però non dovandosi indebolire la fede del prodigio, bisogoa necessariamente Seignido ad um data anteriore, a quella cicie in cui viverá Amizone, o insciando la slata quale scritta, \$106, sostituire al-nome di Amisone quedelo del vecero Mainardo.

Resta poi a saperai, se la odierna sicra effigie della Corsolata sia qualla inclessima identica, della quale vennero a noi le più anticha memorite: Sopra la qual riocera, sanno gli ermiditi, che le più vettiste immagniti a colora si dipingevano sulle tavole; che il dipingeve in tela non risiale tutti chi, più che a' tempi di Giranhue; cossir al secole dette moterza. L'effigie nostra è sicoramente in tela; nè punosi riconoscere per una bizantion, essendo dipinta, so non da eccellente pittore, da non almeno che l'arte sapeva di dere a' ritterit zione e sitta.

<sup>1).</sup> Guichenon, Terranco, Documenti di amia patria.

<sup>(2)</sup> Tenivelli, Biografia Piemoutese, decade 1, vita del re Arduino.

<sup>(5)</sup> Meicanesio, pag. 181, e-pag. 198,

L' gruditissimo cavaliere Luigi Cibrario avendo voluto, in questo appo 1859, verificare tutto ciò che di più certo può dirsi interno alla venerevole immagine, la visitò un giorno con un distinto ecclesiastico, e avendola ambidue fra le mani, distaccata dalla corpice, e ben esaminandola , trovarono sotto la medesima scritte le seguenti precise. parole! S. Maria de pplo de lirbe; la quale iscrizione diéde motivo a credere, che fosse una copia di quella venerata in Roma sotto tal titolo. Nell'occasione poi che il prefato sacerdote, nel mese di aprile di questo medesimo anno, portavasi in Roma esi fece un dovere di a esaminare da vicino la cosa, onde avere dell'origine di esso madro » totte quelle notizie che l'oscurità de' tempi poteva somministrare, « Esaminato adunque da vicino il quadro che in Roma si venera « sotto il nome di Santa Maria del Popola, trovò che esso è in tutto \* somigliante al nostro della Consolata, in tutto l'atteggiamento, nelle w restiv e persino nel volto, non mancandovi altro che le stelle sul capo e solla fronte a (1) os must a (1) so stront allos e open a colis - Da tutle queste premesse è lecito ad ognano, trattandosì di fatti puramente storici, opinare ciò che crede più ragionevole. A me fa scritta una congettura, ed è, che all'immagine antichissima della Vergine sopra le tavole, consunta naturalmente dalla voracità del tempo, i monaci abbiano procurate di sostituiroe un altra, non prima del 4500, copiata appunto da quella che si unora in Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo, alla porta Flaminia, e finito il lavoro della empia, il pittore abbiavi posto la inscrizione, che oggidi è stata serpertias S. Maria de pplat del Urbe, aplinfin ...) a tall, de satur siere al on Queste osservazioni ( giuste o irragionevoli che vogliansi riputare, ci vengono dettato dall'amor della verità, pershasi che l'errore e la falsità fanno sempro terto alla religione, ne quernne mai la santissima Madre di Dio. Ben lontani però dal lusciarci guidare da una critica intemperante; slamo di fermo avviso che il santuario della Vergine della Consolata sia uno de'plù autichi e più insigni, che abbia Iddio glorificato con prodigi e grazie animirabili; Noi troviamo diffatti che Caterina di Vienna e maglie in seconde nozze di Filippo principe di Again, brdino nel 1324, che a sue spese si tenessero necese quattro lampade di giorno e di potte ad attore beute M. Virginis Consolationis(2). ne mar cessarono dal quotidiano servidad cha chiesa. Protezione dell'a

<sup>(1)</sup> Memorie autografe dell' ecclesiastico.

<sup>(2)</sup> Conto del tesoriere di Tormoy 1324; Archiv, competo di inudetti (1)

Questa epocă încontrastabile prava ad evidenta, che un culto spegialissimo alla Madonna della Consolata sussisteva in Torino da Jempo assai autico.

In occasione delle pubbliche calamità soleytme i supiretti, ossia i decurioni di Torino, ricorrere con solenni supplicazioni alla protanione della Vergine Consolatrice; e così feccro, il giorno diciotto di agosto 1490, ordinando una processione del santissimo Seramento, colla licenza del vescovo, e la celebrazione di una messa ad altare hote Virginis Consolatricis, per allostanare dalla città in pestitenza, similmente nel giorno diciassette-di maggio 1498, fecero ricorso al vescovo, per ottenere l'ordine di una processione, con messa solenne alla chiesa della santissima Madre di bip, per implorare la cesquaione delle continue dirutte pioggie che aliagas vano le sampagne (1).

Ma se vi fu tempo, in cui manifestossi la divozione de' Torinesi alla santissima Vergine Consolatrice, quello certamente è stato, in cui la città si vide stretta da forte ed ostinato assedio, nel 1706, Al primo lampeggiar delle spade nemiche, i sindaci e i decurioni diedero principio ad una solennissima novena al venerato santuario con una frequenza di popolo numerosissimo. Vi accorrevano da ogni parte, e a tutte le ore del giorno, non solo i plebei, ma i cittadini più nobili, le dame le più ragguardevoli, a schiere a schiere i soldati e gli affiziali. implorando tutti la protezione della Madre di Dio in tanto pericolo. Fortissimo impulso ricevevano dalle fervide esortazioni del beato Sebastiano Valfre, il quale con ispirito profetico assicurava che sotto la protezione di Maria Consolatrice la città non avrebbe sollerto grave danneggiamento, e sarebbe anzi uscita vittoriosa dal durissimo combattere nemico. E di fatto, avendo dato principio I Francesi circa la mezzanutte dell'ottavo giorno di giugno a tormentare la città col getto delle bombe, non si provo quel guasto che altamente temevasi da priucipio. Continuò il fuoco ostile, ed anzi più fulminante si acarebbe in progresso, ed osservossi, che moltissime bombe avendo vicevuta la direzione alla parte della Consolata, sollevatesi sopra la chiesa, tutte scoppiarono in aria, senza nocumento verono del santuario e del monastero. Esposti più d'ogni altro al bombardamento i monaci, nulla di meno continuareno la loro residenza nel chiostro. nè mai cessarono dal quotidiano servizio alla chiesa. Protezione della

<sup>(4)</sup> Ordinati della città di Torina, anno indicato.

Vergine veramente ammirabile. In tutto il tempo dell'assedio, non palle di cannone, nè bombe, nè granate, nè sassi cagionarono pregiudizio a que' claustrali, nè al sacro edificio. Cadde nella notte del venticinque una gran bomba nel chiostro, e lasciollo illeso, perchè non potè far il suo scoppio. Nel giorno ventisette, alle ore sel, aprirono i Francesi una nnova batteria in faccia al bastione della Consolata, avanzandosi nell'opera a corno, per tentare la demolizione del baluardo, mediante gli attrezzi militari che condotti avevano. Il giorno trenta, la batteria degli Spagnuoli gettò quantità di bombe e palle verso la chiesa; una palla, entrata in un buco del campanile contiguo, fermossi sull'orlo del medesimo, e qui si è lasciata per molti anni visibile a tutti, in memoria del successo. Finalmente, mediante l'intrepido coraggio del duca Vittorio Amedeo, e l'alto valore del principe Eugenio, fu liberata la città dal terribile assedio; e corsero subito i cittadini, più che quelli di Betulia incontro a Giuditta, a ringraziare la celeste Consolatricc. Conchindo questo articolo, con rammentare l'avvenimento de' giorni nostri. Il pestilenziale morbo cholèra, portato dall'Asia, propagato in Europa dopo il 1853 nelle più popolose città con una strage orribilissima, entrato in Piemonte, ed alcun poco insinuatosi anche in Torino nel 1835, faceva tutti altamente temere, e molte famiglie torinesi già eran fuggite. Il Consiglio generale della città fece un voto. il giorno trenta di agosto dell' istess'anno, ad onor della Vergine Consolatrice: quale voto di alcani piissimi ossegui, in autentica forma espresso, i sindaci e decurioni consegnarono nelle mani di monsignor arcivescovo Lnigi de' marchesi Fransoni, mentre il divin sagrizio celebrava all'altare della SS. Vergine, La città rimase preservata, e in perenne monumento della grazia ammirabile resterà l'altissima colonna che regge la sacra marmorea statua, là sulla piazza del santuario.

#### LXVI, ORIGINE E PROPAGAZIONE DE' VALDESI .

I Valdesi elibero la prima loro origine in Lione, poco dopo la meta del secolo duodecimo, e perciò da principio furono detti i poveri di Lione; per la stretta volontaria povertili che impreservo a professare: furono anché eliamati Sobatati ed Insubatati dalla foggia di formarsi el'escarpe. La prima loro origine è fissata dal Fleriry all'aino 1460 (3). L'eruditissimo padre Ricchini, hell'edizione delle opere manostritte del venerabile padre Moneta, cremonese, dell'ordine de predicatori, 4 di avviso, che la prima apparizione di questi poere Leonisi sia stata nell'anno 1170(1). Il padre Moneta nacque nel medesinio secolo in cal apparecro i Valdesi, el centro nell'ordine di san Domenich qualche anno prima che il santo fundafore cessasse di vivere, nel 1321. Bernardo, abate di Fontecaldo, che fiorira e scriveta sulla fine del secolo su, in por anche contemporanco della prima comparsa dei Valdesi; e si egfi, che motti altri scrittori di quel secolo non ci lasciano alcun dubbio della primitta loro reigne. Le autentiche loro testimoniame si possono leggere nell'opera del dottissimo attuale vescovo dil Finerolo, monsignor Andrea Clarrazz (2).

Furono conoscinti e si diramarono sotto il nome di Valdesi, perche

Pletro Valdo, mercatante lionese, si costitui loro capo e maestro, in quella stessa maniera, elic da Ario eresiarca trassero il nome gli Ariani, da Donato i Dónatisti, i Nestoriani e gli Eutichiani 'da Nestorio e da Entiche, Noi Impariamo da Stefano Borbone, ossia di Bellavilla, « che e questo ricco mercatante di Llone, per nome l'aldo, udendo un giorno leggere i Vangeli, siccome colui che poco letterato era, ne · poteva intendere che cosa volessero significare, bramoso di sa-\* perne, fece patto con due sacerdoti, di pagare nna somma all'uno, · perchè glieli recasse di latino in volgare, all'altro perchè scrivesse e quello che il primo dettava. La qual cosa fu fatta, non solo intorno « si Vangeli, ma di più per molti altri libri della Bibbia, e di passi « scelti dalle opere de' santi padri, ordinati per titoli, che chiamavano sentenze. Le quali cose leggendo il detto mercatante, e procti-« rando di scolpirle nella memoria, fermè in cuor suo di osservare a la perfezione evangelica, come gli apostoli fatto avevano. Perlocche, « venduto ogni suo avere, seguendo poverta e spregiando il mondo, a tutto il sao danaro getto via nel fango ai poveri, e pigliando con-

« siglio solo dalla sua presunzione, si usurpò l'ufficio degli apostoli,

<sup>(1)</sup> Fenerabilie patrix Monetae cremoneusis, ordinis Praedivat, adcerus Calharos se Faldenaes, libri quimque, quos ex manuscriptis mure primum edichi pater Frat. Thomas Augustinus Ricchinius. Romae mocratm, ex typographia Palladis.

<sup>(2)</sup> Origine dei Valdesi e carattere delle primitise loro dottrine, versione del prof. Murattri. Torino, presso G. Bocca, libraio del Re, 4858.

165

« Il Vangelo e le altre cose che aveva imparato, per le strade e le a pubbliche piazze predicava, molti uomini e molte femmine riduceva « a fare il somigliante, convocando ognuno a sè, e fortificandoli col « Vangelo. I quali pure mandava innanzi per le città a predicare, e « si serviva di nomini addetti ai più vili mestieri, senza differenza ne " di uomini ne di femmine, ne d'idioti e illetterati. Questi vagando « per le ville, e nelle case penetrando e nelle piazze, predicavano, è « nelle chiese eziandio, e spronavano gli altri che il medeslmo voe lessero fare. La temerità la baldanza ed ignoranza loro niun osta-» colo trovando, molti errori e scandali la ogni parte dissembarono, e per foggia che Giovanni , areivescovo di Lione (1), vietò loro di « Immischiarsi più oltre nell' interpretare le seritture e nel predicare. « Ma ricorrendo alla risposta degli apostoli che si legge al capo quinto « degli atti, il maestro loro l'afficio di Pletro si arrogo, e siccome a « colui risposé al principe de' sacerdoti, eosì pure ei disse: Ubbidire « più a Dio conviene che non agli uomini, acciocelle si adempia Il a precetto fatto agli apostoll: Predicate il Vangelo ad ogni creatura; « come se il Signore loro avesse ciò comandato, e non agli apostoli, « e come se gli apostoli avessero predicato prima di ricevere la virtù « dall' alto e il dono delle lingue. Per la qual cosa dunque Valdo e i « seguaci suoi, colpevoli primieramente di presunzione e di usurpa-« zione del ministero apostolico, caddero in disubbidienza, culndi in « contumacia, finalmente fu pronunciata contro di loro sentenza di « scomnniea, e vennero poseia eacciati dalla città di Lione ». Così il padre Stefano di Bellavilla, il quale erasi già levato in gran eredito a Lione, esercitando il saero ministero nel 1223, informatissimo dei « più minutl ragguagli di ciò che spetta all'origine della setta dei Valdesi, e testimonio di quei tempi (2).

Or tale essendo incontrastabilmente l'origine dei Valdesi, non si sa comprendere come Carlo Botta, scrittore tanto applandito da molti de' giorni nostri (3), abbia potuto scrivere che « vivevano da tempi,

Questo prelato, distinto col soprannome di Bolesmania, reggeva la chiesa lionese dal 1180 al 1194. Gallia Christiana, tom. 1, pag. 550.

<sup>(2)</sup> Echard, Scriptores ecclesiastici ordinis Praedical. Lutetiae Parisiorum, 1719, 2 vol. in fol.

<sup>(3)</sup> Storia d'Italia, all'anno 1541-42, pag. 48 e seg., della prima edizione di Capolago.

« antichissimi nelle valli del Piemonte, sopra Pinerolo, i Valdesi, anzi « sin dai primi secoli della Chiesa..... che ebbero ai tempi di Carlo « Magno per seguace e protettore un Claudio arcivescovo di Tori-« no, ecc. » Possibile, che uno storico nato nel nostro paese, sotto il colore di scrivere una storia spregiudicata ed imparziale, abbia dato fuori una simile asserzione? E dove imparò egli maj, che a'tempi di Carlo Magno i vescovi di Torino fossero arcivescovi, se appena ebbero questa dignità dopo il millecinquecento? E qual Claudio di Torino ha mai protetto i Valdesi? Forse l'iconoclasta, ai cui tempi ancor non esistevano? Forse il Claudio di Sevssel, che eruditamente li ha confutati? Neppur so capire, come l'autore dell' Istoria della real casa. di Savoia, stampata in Torino ai giorni nostri, abbia potuto asserire (1): « Si dice che i Valdesi tolsero il loro nome da un certo Valdo, « lionese, capo di setta nel secolo xii, ma la setta loro è molto più « antica ». E simili baie troveranno credito? Se questi due scrittori nazionali, invece di adottare ciccamente i grossolani errori di alcuni Valdesi e Protestanti, avessero per pochino consultato l'opera dello arcivescovo eruditissimo Seyssel(2), si sarebbero disingannati. Mentono ai semplici, scrive Polichdorf, quelli che osano affermare la pretesa origine dei Valdesi ne' tempi di san Silvestro. Mentiuntur coram simplicibus.... mentiuntur ergo quod ex tempore Sylvestri papae sectae eorum duraverint (3).

I Valdesi medesini, nelle più solenni circostanze, confessarono apertamente di non aver un'origine antica, ossis prima del secolo undecimo; e di fatti nella lettera o supplica che nel 1573 preseptamno al conse di Birago, luogotenente del re di Francia al di qua de' monti, dicerano; g.f. Valdesi supplicano S. E. di rappresentare al, re come « crano passati più di quattrocento e cinquanta anni che il loro popolo da padre in figlio insino ad essi avera professato questa religione, e de esercitata questa pubblicamente da lunga serie di anni, ecc. (4). Tralascio altre prove; e si vurrà ancor far credere al pubblico che la setta l'oro è molto più antice del serolo all'.

<sup>(1)</sup> Bertelotti, tom. 11, pag. 18.

<sup>(2)</sup> R. P. Claudii Seisselli, Archiep. Tauvin., adversus errores, et sectam Valdensium disputationes. Parisiis, Maxx.

<sup>(5)</sup> Opera sovra citata, di monsig. Charvaz, pag. 468.

<sup>(4)</sup> Pag. 254 dell'opera di monsignor Charvat.

Ritornando da dove siamo partiti, racconteremo con infallibile sienrezza che, condannati i Valdesi dall'arcivescovo di Lione, cercaronó una protezione nel romano pontefice Lucio III, il quale eletto alla cattedra di san Pietro nel 1181, la resse sino all'anno 1185. Questo popa, conosciala la somua loro temerità, la promiscuità di nomini e di femmine che andavano vagando per insegnar al mondo la povertà evangelica, la presonzione intollerabile che avevano di essere mandati, siccome gli apostoli, alla predicazione, fece radinare un concilio a Verona, ed inuori erritici, seguaci di Valdo, farono condannati el 1185 (1) no atterriti per questa condanno a Ri mulpiorare l'approvazione di papa Innocenzo III, ma questo pontefice, ben conosciuta l'indole el adottrina de' anovi settari, severamente proibi loro ogni unione ed insegnamento, l'anno 1199 (2). Anche questa siprema condanna fu disprezzata con invincibile ostinazione.

Continuarono pertanto i Valdesi ad interpretare i santi libri col privato loro senso, ad esercitare a loro capriccio il ministero della predicazione, senza alcuna dipendenza dalla Chiesa; nè solo i semplici laici osavano predicare, senza missione e senza dottrina, ma le donne altresì si erano arrogale questo ufficio. E siccome la Chiesa romana ed i vescovi cattolici riprovavano tanta temerità, cominciarono i perversi a blaterare contro la Chiesa medesima, dicendo non esser più quella che fu fondata da Cristo Signore, contro i vescovi ed i sacerdoti, denigrandoli con enormi ingiurie, vietando di dar loro linnosine in suffragio de' defanti, per esser inutili le orazioni per li morti. Non contenti a ciò, dopo il predicare vollero udire le confessioni, i peccati assolvere e l'Eucaristia consacrare, semprechè avessero I sandali ai piedi, e innanzi a Dio si potessero in istato di grazia e di santità riputare. Pereiò ancora insegnavano dover essere migliore la confessione sagramentale fatta a un laico, il quale fosse santo, che non quella che altri facesse a un pretc che fosse conoscluto reo di alcun peccato. Ogni giaramento proibivano, e riputavan delitto il giusto potere che esercitano i legittimi giudici di condannare nella vita chiechessia. Tal è precisamente la somma degli errori che insegnavano

<sup>(1)</sup> Mansi, Sac. Conc. nova et amplissima collectio. Venet. 4798, tom. xxn, pag. 492-95.

<sup>(2)</sup> V. Richinius, dissert, altera, cap. m, alle opere del ven. Moneta.

i primi discepoli di Pietro Valdo insino all'anno 1210, ovvero al 1212; e tutto ciò chiaramente si scorge dalle diverse lettere di papa Innocenzo III (4).

Con questi errori fissi in capo si dispersero in varie parti della Francia, dell'Italia ed anche dell' Europa, alcune squadre andando in Boemia, altro nella Puglia, alcunc in Lombardia, ed altre si trafugarono nelle valli delle Alpi Cozie che dividono il Picmonte dalla Francia, moltiplicandosi e facendo nuovi proseliti in ogni parte. Nè ciò ti faccia alcuna maraviglia, imperocchè nelle vestimenta loro affettavano una grande povertà, severa temperanza de' costumi, ed aperto disprezzo delle ricchezze; portavano indesso delle cappe, quasi fossero persone date particolarmente al servizio di Dio; o come cra quello il secolo in cui facevano rapido progresso gli umili figliuoli o i poveri seguaci di san Francesco, così i seguaci di Valdo con quelle mentite apparenze cercarono di farsi largo, trovar credito, sedurre i semplici, qualificarsi i nuovi missionari, successori ed imitatori degli apostoli che venivano a disingannaro il mondo troppo credulo all'ignoranza e alla malvagità de'sacerdoti. Con questi artifizi si propagarono in molti luoghi, e propagandosi, si congiunsero ad altri eretici, specialmente Cattari, ossia Albigesi; ed altri eretici fecero società con essi, comunicandosi vicendevolmente i propri errori (2). Quindi adottarono le eresie dei Donatisti, per quello che appartiene alla natura della Chiesa o nullità dei sacramenti amministrati dai cattivi preti, le dottrine di Vigilanzio sopra il culto e le reliquie dei santi o la gerarchia della Chiesa, e finalmente l'empietà degl'iconoclasti che volevano abolito l'uso delle sacre immagini, che la Chiesa la sempre ritenuto non per adorarie, ma per onorare i santi amici di Dio, nella persona che rappresentano. Si radicarono questi errori, specialmento in quelli Valdesi, che furtivamente insinuati nelle valli sopra Pinerolo, ivi quasi in propria sede si stabilirono; ed appunto di questo e di alcune altre perverse dottrine imbevuti li ritrovo l'eruditissimo arcivescovo di Torino, Claudie di Seyssel, nel 1517, allorache in quello valli, intrapresa la visita pastorale, usò la più diligente indagine, siccome afferma egli

<sup>(4)</sup> Veggansi tra queste lettere, specialmente la 196 del lib. xi, la 69 del lib. xii, la 94 del lib. xii, la 93 del lib. xii, la 437 del lib. xv., Ricchini.

<sup>(2)</sup> Ricchini, luogo citato.

LIBRO 1 467

stesso, per iscoprire sino nella radice ogni loro errore, E qual miglior testimonianza potrà mai desiderarsi?

Due importanti osservazioni qui dobbiamo inserire; l'una che i Valdesi sino quasi alla metà, o almeno sino al cominciamento del secolo xvi, ossia sino all'anno 1517, in cui Claudio di Seyssel arcivescoyo di Torino portossi alla visita delle valli di Lucerna, di Angrogna e di Pragellato, sebbene con intollerabile temerità presumessero d'intendere ed interpretare secondo le proprie loro idee la sacra Bibbia, tuttavia non rigettavano dalla medesima verun dei santi libri elie essa conticne, riconoscendo anzi con i cattolici tutti i libri inspirati, niuno escluso, conforme al canone del concilio di Trento, che sulla forma de' canoni antichi venne dappoi rinnovato. Così pure nei riti e nell'amministrazione de' sacramenti, quantunque discordassero dalla Chiesa cattolica, tuttavia gli ammettevano tutti nell'essenza e nel preciso numero di sette. Ammettevano il sagramento del battesimo con l'acqua naturale, affermando però non esser utile, nè necessario a' pargoletti. Per quello che apparticne alla confirmazione, essi, dice Reinero, si maravigliavano che ai soli vescovi fosse lecito l'amministrarla, onde tal facoltà estendevano anche ai laici. In quanto all'eucaristia, non negavano in essa la presenza reale di G. Cristo e la transunstanziazione; ma errarono in questo, che credevano non potersi far questo sagramento dai cattivi sacerdoti. In una parola, niuno di quelli che a fondo conobbe le dottrine dei Valdesi non iscrisse mai ch' essi dannassero la Chiesa romana, perchè crede essa che l'encaristia offerta sull'altare sia il sacrifizio della nuova alleanza. Nel sagramento della penitenza non abrogavano l'uso e la necessità della confessione auricolare; ma solamente ammonivano, secondo Pelichdorf, i loro credenti che non confessassero i peccati più gravi ai sacerdoti della romana Chiesa, acciocche scoperti non fossero mandati alla podestà dei vescovi. L'estrema unzione non cancellavano del tutto dal numero dei sette sacramenti, ma sol biasimavano certi abusi, che sognavano essersi introdotti nell'amministrazione della medesima. Andarono più errati intorno al sagramento dell'ordine, poichè insignivano del ministero c della podestà sacerdotale qualunque laico dabbene. E finalmente non riprovavano il sagramento del matrimonio, se non che in questo senso, che asserivano peccare mortalmente i conjugi, ove abbiano commercio carnale, senza speranza di prole. Malgrado questi gravissimi errori, sarà sempre vero che i Valdesi sino

all'anno 1517, e più oltre ancora, ammettevano il settenario nomero dei sacramenti, e la vera sostanza dei medesimi, nè censuravano per questo la Chiesa cattolica (1).

La seconda osservazione si è, che i Valdesi moderni é d'oggigiorno lingo tratto si sono allontanati dalle dottrine dei primi loro settari e del discepoli di Valdo, ossia più oltre assai sono progrediti nell'errore e nelle novità, in modo tale, che neppur na solo, dice il padre Ricchiai, pub trovarsi oggidi che contengasi nel limiti, entro i quali Valdo loro capo si contenne. Esperciò sono Valdesi di sol nome, uniformi agli eretici degli ultimi secoli, incostanti e varianti siecome gli altri tutti, circampruntare mmi rento doctrine:

Insorte l'eresie di Lutero e di Calvino, e sulle loro orme fattisi ardimentosi altri novatori, si studiarono di trovare nella setta valdese un'anteriorità o antichità de' perversi loro insegnamenti. A questo fine Bucero ed Ecolampadio, ministri dei sacramentari, ricevuta una solenne deputazione di Valdesi (2), usarono di ogni sforzo nel 1550 per riunirli alla setta di Zuinglio, ossia degli Svizzeri, insistendo particolarmente, perche volessero affatto abolire la sagramentale confessione delle colpe. E molti si arresero, e quindi ne nacque un misenglio; ma i Barbati, più aecorti, non furono d'accordo in tutto, rispendendo appunto, che con aderire alle nuove proposte dottrine, venivano a decadere del proprio loro pregio di antichità: Barbati, hoc est Valdensium ministri constantissime repugnarunt (3). Ma ciò che non poterono ottenere gli Svizzeri, lo conseguirono poco dopo i Calvinisti, cioè nel 1536, per mezzo di Guglicimo Farel, nomo astuto e profondo raggiratore. Trattando coi ministri Barbetti, fece loro intendere che, affratellandosi coi Calvinisti, avrebbe trovato la setta valdese più autorevole protezione e più rapido avanzamento, mentre che, laseiata a sè sola, sarebbe rimasta sempre avvilita e negletta; e queste speciose ragioni seppe così bene colorire l'uomo scaltro, che alla fine, cangiata dottrina, ossia alla propria setta accresciuta ed inserita l'altra, dei loro maggiori non ritengono più che una vana apparenza. E laddove i Calviniani si lusingavano con questa scambievole unione di massime e di sentimenti, di molto guadagnare, gli nui

<sup>(1)</sup> Ricchini, opera citata; monsignor Charvaz, cap. xviii.

<sup>(2)</sup> Rorenco, cap. 11. (5) Ricchini, cap. 1v.

e gli altri restarono miseramente delnsi, e fecero praticamente conoscere che , scossa l'autorità della Chiesa cattolica, sostegno e firmamento di ogni verità, si corre di precipizio in precipizio (\*).

Dopo di aver narrato con la maggiore brevità e precisione ciò the all'origine, alla dottrina e alla propagazione dei Valdesi appartiene, ci rimane a dire ciò che di particolare i prelati della diocesi di Torino ed i sovrani del Piemonte intrapresero, affinchè i loro errori mos i dilatassero, con danno della fede cattolica. Il primo vescovo torinese che a questo fine usò di tutto il suo zelo, fu Giacomo r. Essendo egli andato nel 1209 alla corte imperiale di Ottone, yr. il quale di quel tempo era venuto nella Lombardia ed in Roma, per avere solennemente la corona, gli rappresentò che certa razza d'eretici, i quali nella sua diocesi eransi di fresco insianali, per errore traiti, e per ostinazione inflessibili, sol teme la forza; ed Ottone, alle domande del vescovo accondiscendendo, glli fece subito spedire il seguente diploma:

Otto Dei gratia Romanorum Imperator
 Semper Augustus

Dilecio fideli suo Episcopo Taurinensi
Gratiam suam et bonam Voluntatem »

 Late patet Dei Clementia, qui, pulso infidelitatis errore, veritatem fidei suis fidelibus patefecit. Iustus enim ex fide vivit; qui vero non credit, iam indicatus est. Nos igitur qui gratiam fidei in vacuum non recipinus, omnes non recte credentes, qui lumen fidei catholicas.

(\*) Sed quod irrito consta Helvetii moliti sunt, ut cos (Videlenses) ab avia religione divelleren, id Genevensibus maintris fedicirus cessit anno 1356. Nam agente Guglicimo Farello calvinianae factionis homine vafro ac selerti, novae secta veneum in fiscelle propinatura est, quod id calbierunt, ut paucis post annis ciurata prorsus maiorum fide, ne unus quidem in earum vallium traviu reliquus furrit qui ad Calvini eastra non defecerd, solo Vallensium titulo paud consuperative, qui propierre Calviniani ineptisiene debutuntum ut a preside densibus originem suam mutuentur, quorum fidei ac doctrinae plurinis in expilibus Calviniamas sectam adversar sints perspicum est. (Ricchini, cap. vv. Diasert. de Vald. ad aper. ven. Mantar, dell'edizione che trovasi uella regia publica bibliotecte di Terino, che è l'edizione romana).

lacertica pravitate in imperio nostro conantor extinguere, imperiali volumus severitate punif, et a consortio fidelium per totum imperium separari: procestrim tibi auctoritate mandantes, quatemus hacricicos valdenses et omnes, qui in turrinensi diocessi ziganiam seminat falsitatis, et fidem catholicam alicaius erroris seu pravitatis doctrina impegnant, a toto taurinensi episcopatu imperiali auctoritate expillas: liceutiam enim, auctoritatem continuodam, et plenam tibi conferimus potestatem, ut per tune studium sollicitudinis taurinensis episcopatus area ventifetur, et omnis pravitas, quae fidei catholicae contradicit, peptius expurgetura (A).

In conseguenza di questo diploma, che cosa particolare abbia operato il vescovo Giacomo sul conto dei Valdesi, non è venuto a nostra notizia; quantunque non possa dubitarsi che, essendosi interposto per reprimere l'ardimento loro, non abbia realmente usato di ogni giusto mezzo ehe a ciò gli copvenisse. Certissima cosa poi è, che i vescovi suoi successori non dimenticarono mai di applicarsi a questa infetta porzione del loro gregge, adoperando tutte quelle efficacissime maniere che al Vangelo sono più conformi, cioè persuasione, conferenze, esortazioni e limosine; e Giglio medesimo, scrittore della setta, non potè negare tal verità. Or mandavano in quelle valli sacerdoti illuminati ed edificanti, ora sacre missioni di Cappuccini e di Gesuiti, or eglino medesimi andavano in persona in que' luoghi orridissimi, esponendosi a penosissime fatiche, per tirarli sul retto sentiero. Così appunto feccro i vescovi Giovanni di Rivalta, Ludovico Romagnano, Giovanni di Compeys, gli areivescovi Claudio di Seyssel, Antonio Provana, Carlo Broglia e più altri moltissimi, le gesta de' quali noi in appresso descriveremo; e potra così qualsivoglia leggitore convincersi con prove indubitabili che, mentre i pastori della cattolica religione operavano pel ravvedimento degli eretici con zelo veramente paterno, i ministri della setta invece con la mala fede che mostravano, eon le ingiurie eon cui rispondevano, con la durissima pervicacia con oui resistevano ad ogni soavissimo invito, si tiravano addosso quel rimprovero, già detto da santo Stefano: Vos Spiritui Sancto resistitis, sicut patres restri, ita et vos.

Non minore sollecitudine mostrarono in ogni tempo i sovrani che

<sup>(1)</sup> Dall'archivio episcopale di Torino. Gioffredo, Storia delle Alpi marittime, all'anno 1209.

LIBRO governavano il Piemonte, per estirpare dagli stati loro l'eresia, ben persuasi che coloro, i quali scuotono l'obbedienza alla Chiesa, si rivoltano ancora francamente contro il trono, ogni qualvolta l'occasione sia loro propizia, e sol temono la giustizia del principe, ed affettano sommissione, sol perchè mancano d'armi e di forza. La reale casa di Savoia pon era ancor ben ferma in Piemonte, allorachè dal Lionese e dal Delfinato nascostamente s'insinuarono i Valdesi nello Alpi Cozie; anzi in diverse marche stando continuamente agitati e divisi i popoli subalpini, poterono quelli radicarsi ed estendersi in quell'orrido paese, tanto più facilmente, in quanto che, essendo poveri, laboriosi e rintanati, non solevano uscire a recar molestia (1), Però subito che ben li conobbero, i principi d'Acaia ed i magistrati di Pinerolo procurarono di validamente opporsi alla propagazione dell'errore; e diffatti il principe Giacomo, nel 1354, avendo scoperto che alcuni Valdesi eransi insinnati nella valle di Lucerna, ordinò che incontanente fossero carcerati(2). Altre severe precanzioni praticarono Filippo, pur principe d'Acaia (3); la duchessa Iolanda, vedova del beato Amedeo, nel 1476; Carlo I, duca di Savoja, nel 1484; il duca Filippo, circa il 1488(4).

Occupate dalle armi francesi nel 1535, Torino, Fossano, Pinerolo, Chivasso, Savigliano, Mondovi ed altre piazze (5), si riempirono le valli, non solo di Angrogna e di Lucerna, ma quasi tutte le terre del marchesato di Saluzzo e delle adiacenze di Castel Delfino di ogni sorta di eretici; e quello che peggio fu, di moltissimi apostati che dal seno d'Italia là accorrevano, per vivere impunemente in ogni più sordido libertinaggio. Così ingressati e frammischiati i traviati e i religionari, alzarono tanto la fronte audace, che edificarono il primo loro tempio nel 1555 in Angrogna (6), e là cominciarono ad esercitare in pubblico quello che vantavansi di aver fatto centinaia di anni con maggior purità e rispetto dei supremi. Carlo III, detto il Buono, espulso da Torino per l'usurpazione de' Francesi, e ritiratosi in Vercelli ed ivi morto nel 1553, non ebbe più tempo nè forza per distruggere la

<sup>(4)</sup> Rorenco, pag. 7. Memorie storiche dell'introduzione delle Eresie nelle valli di Lucerna, marchesato di Saluzzo, ecc. In Torino, per gli Eredi di Giovanni Domenico Tarino, 1649. Ricebini I. citato.

<sup>(2)</sup> Rorenco, cap, 11, pag. 17.

<sup>(3)</sup> Pag. 22.

<sup>(5)</sup> Rorenco, pag. 55.

<sup>(6)</sup> Pag. 54.

zizzania che da ogni parte opprimeva i cattolici , ed i decurioni di Torino sostennero non poca fatica e sollecitudine in preservare la città dalla inferione. In questo stato di cose ritornò ne' suoi dominii, trionfatore gloriosissimo, il duca Emanuele Filiberto; e non si tosto asecese al trono de' suoi maggiori, che riatuzzò l'orgoglio de' religionari, per modo tale, che. li tollerava nel suo territorio, se volevano vivere pacifici sudditi, ed inesorabilimente li puniva, se faziosi: promisero allora di osservare le leggi, e non oltrepassare i giusti confini che loro venivano assegnati; ma presto audacemente trasgredirono le prime, e violarono i secondi; e dodici e più templi avevano innalzato alla propria estta nel secolo seguente.

Carlo Emanuele i suo figlinolo, volendo ridurli al dovere, fu costretto ad impugnare le armi per ispogliare gli armati eretici, sedicenti sempre Valdesi; e loro malgrado dovettero fremendo ristringersi e contenersi. E nuovamente insorsero, vantando diritti che non avevano, e pretensioni e privilegi ehe per tolleranza, e non per giustizia, erangli stati conceduti. Quindi il successore suo figlio Amedeo I, cereò pure di mortificarli; così pur fece dopo di lui la duchessa vedova Maria Cristina, reggente gli stati, ma erano quei tempi scabrosi ed agitati da guerre straniere e domestiche, e gli eretici sapevano profittarne. La maraviglia è, che i faziosi volevano negoziare e pattuire coi propri sovrani, come se principi fossero pur eglino indipendenti; ed il peggio ancora, che ogniqualvolta erano costretti a cedere alla forza imponente, giacchè non volevano soggettarsi per dovere, altamente si lamentavano, quasi a torto fossero perseguitati dai duchi di Savoia, e spedivano ambasciate alla corte dei principi stranieri, con nera calunnia rappresentando di essere violentati nella coscienza e nel pacifico esereizio della loro religione; essere una tirannia il tirarli con le armi al cattolicismo. e frandolentemente tacevano le conventicole, le assemblee, i sinodi, gli ammutinamenti che tenevan contra ogni buon ordine dello stato, e senza la giustissima sorveglianza del proprio principe (1).

- « Le popolazioni dei Valdesi, serive un recentissimo storico, non « contenendosi nei limiti stati già loro assegnati da Emanuel Filiberto,
- andavano estendendo le loro possessioni sopra altri territori, come
   nelle valli di Lucerna, di San Martino e di Perosa: vi seminavano
- nelle valli di Lucerna, di San Martino e di Perosa: vi seminavano
   le loro dottrine, vi facevano orribili insulti al culto cattolico, non
- (I) Reserve and the second for the second for the second of
  - (1) Rorenco, capo xx11, ne adduce le prove di fatto innegabili.

UBRO 1 475

« volendo elle si esercitasse tra loro. Scaeciarono perfino i Cappuecini « dal convento del Villaro, c ne misero in fiamme il convento e la

« chiesa. Comandati dal duca Carlo Emanuele 11 di ritirarsi entro gli

antichi loro confini, non vollero ubbidire, essendo istigati alla sol-

« levazione dal Leger, ministro del loro culto, uom fanatico e per-

« verso, che, come fu il perfido eccitatore di quella ribellione, così

« ne fu lo storico maligno e calunniatore, per astio che portava contra « il duca di Savoia. Una funesta guerra si accese, ed enormi erudeltà

« il duca di Savoia. Una funesta guerra si accese, ed enormi erudelt

« si commisero da ambe le parti. Risuonavano di gemiti e di strida « quelle valli riposte, solite in prima a echeggiare de' canti e suoni

« pastorali. Sangue, fame e desolazione le contristarono, ecc. (1).

« Firono allora veduti calar in Piemonte deputati d' Inghilterra e di

Olanda, guidati da un parente di Cromvello, detto Moreland, i quali

« interposero i loro uffici in favor de' Valdesi, e dove pigliarono

« origine quegli annui sussidi che questi religionari tuttora ricevono « dagli Anglicani ».

augu Anguean :
Dopo la morte di Carlo Emanuele II nel 1675, régnò il duea Vittorio
Amedeo II, il quale dotato di coraggio imperterrito, non temera veruna potenza di Europa, Inaspirio pir regli dia sedicenti Valdesi, portossi armato in quelle valli nella primavera del 1686, e sì terribilmente gli sconfisse, con levar anche loro i teneri fanciulli; che data
loro una legge, non ebbero più haldanza di violarla nè in quel secolo,
e neppure nel seguente. Anzi, nelle guerre di Carlo Emanuele III;
prestarnon il debito soccorso alla sua causa. Questo magnanimo e
sapientissimo monarca, con provvida munificenza foce fabbricare
in Picnoto nel 1725 mu grandictos ospizio, onde quelli che tante volte
tralasciano di abiurare l'eresia pel timore di non ricevere più verun
sussitio dai parenti, in volendo ritornare alla Chiesa cattolica, trovassero un aperto ricevere gratutto, colta instruzione, un'arte o civil mestiere, per cui in tutto il tempo di loro vita non fossero esposti alla
mendictià. Sapientissimo divisamento !

Fremeva d'indignazione, ma taceva, la vieina eresia in veder erigersi questo pio mounmento, degno della religione de nostri sovranj; ed esultava di allegrezza, quando i Francesi insurpato il Priemonte sulla fine del secolo passato, ottenne quel saero e benefico asilo a

Storia della monarchia di Savoia, per uso delle regie scuole. Torino, stamperia Reale, 1853, pag. 108.

sua disposizione. Ciò avvenne nel 1800, con un decreto della Commission executive du Pirimont, articolo quarto, per cui l'ospizio, tolto di catolici, fin dato a Valdesi; el di miustro protestante Mondone, iu nome de' medesimi, ne prese formale pissessos. Fu poco dopo saccheggiato intierramente (1). Ne qui ristettero: violando i confini assegnativa siciona o aliramarsi e coabitare fra catolici: così mostrarono la propria lor indole: così de governi stranicri in Piemonte profittavano à danno dello stato della Chiesa: così provarono che la presenza della real casa di Savoia sol temettero per la forza, e mai non amarono per dorere, pie mai le obbedirono per estimento. Ma finalmente, per cure della città di Pinerolo, quell'ospizio è stato rivolto ad un colegio di pubblica e cattolica instruzione; ed altro pio ricovero è stato aperto a benefizio dei catecumeni, e sperasi ancora qualche asilo ò stabilimento assai maggiore.

## LXVII, CHIESE ED OSPEDALI DI TORINO NEL SECOLO XIII

Ilo già scritto altrore delle principali chiese che furono crette in Torino dalla pietà de fedeli ne primi secoli della Chiesa, ma nel succeder de tempi attre molte si fabbricarono, delle quali non ho ancor fatto menzione; e qui mi pare luogo opportuno a darne giuste notizie, aggiungendori attresi quelle degli ospedali, che dalla carità critara vennero costrutti al solliero degli infermi e dei miserabili. Nel quale divisamento mi ha prevenuto e lasciato sicurissima norma il dottissimo cavaliere Luigi Cibrario, nel suo opuscolo initidato: Torino nel MCCXXXV (2). Non ho quindi a durar molta fatica per raccogilere le antiche memorie, bastaudomi il lavoro da lui egregiamente compiuto.

Per la maggiore intelligenza di quanto ora lo serivo, bisogni premeteree, che Torino avera allora quattro porte principali e quattro minori. La porta orientale chiamata Fibellona cra il termine della città dal lato d'oriente, ed era contigua al palazzo detto oggidi di Modamar, che chiamarvasi custello di porta Fibellona; la porta Palatina, detta anche porta Doranea, e più anticamente porta Comitale, a settentione. In un diploma dell'imperatore Enrico ni, del 1047, è detta

<sup>(1)</sup> Tableau du Piemont par Maranda.

<sup>(2)</sup> Coi tipi degli Eredi Bianco e Com., 1856.

porta Turrianica, perche aperta sotto all'antichissimo palazzo delle Torri(1). Dalla parte d'occidente stava la porta Susina, ove era un castello, alla metà circa dell'isola, ove ora è la chiesa de' Santi Martiri, nffiziata dal Gesniti : la porta Marmorea al mezzodi, in faccia alla contrada di San Tommaso, vicino all'atthale palazzo della Dogana, la qual porta non fu demolita che sul finir del secolo xvii. I molti marmi da eul pigliava il nome, furono dati ai padri Carmelitani sealzi per la loro chiesa di Santa Teresa, aperta il quindici di ottobre, giorno di sna festa, 1675. Dall'una all'altra porta giravano le muraglie della eittà. Le porte minori erano tre al lato settentrionale, una al meridionale, eioè portà del Vescovo, porta di San Michele, porta Pusterla e porta Nuova. Chiamavasi porta del Vescovo quella che si apriva probabilmente a destra dell'antico edifizio delle Torri, in faccia alla vietta che mette al bastlon verde, ed avea tal nome, sia per la vicinanza delle case del veseovo, sia per gli orti dal veseovo possedutl vieini a quella porta: extra civitatem Taurinensam prope portam domini episcopi, dice un documento del 1232 (2). La porta di San Michele era appresso alla chiesa di tal nome, al finire della strada d'Italia, sulla parte sinistra della piazza delle frutta. La Pusterla era vleina alla chicsa di Sant'Andrea, ora detta volgarmente della Consolata, e probabilmente all'oriente della medesima, allo sbocco della strada delle orfanelle. La porta Nuova dovea essere allo sboeco della strada di San Francesco. La città si partiva in quattro quartieri; il quartiere di porta Doranea che comprendeva un angolo (3) fra levante e tramontana della città, fra la strada di Doragrossa e quella d'Italia; 2º quartiere di porta Pusterla, che comprendeva l'angolo fra tramontana e ponente (4), definito dalle medesime strade : 3º quartiere di porta Nuova, compreso tra la strada di Doragrossa e quella di San Francesco, tra ponente e mezzodi (5); il 4º quartiere di porta Marmomorea, elle comprendeva Il rimanente angolo della città, tra mezzodi e levante (6).

Il duomo di Torino era composto di tre chiese in un sol edifizio, la maggiore delle quali era initiolata al SS. Salvatore; cosa che più volte è asserita in quest'opera, secondo che richicede l'ordine degli argomenti; ed in essa chiesa si proferivano d'ordinario le sentenze di

<sup>(1)</sup> Diploma cccxxx. (2) Archivio arcivescovile. (5) Nord-est. (6) Sud-est. (6) Sud-est.

scomonica; in essa ai pubblicavano le costinzioni sinolali; mai il inde del vescorato era San Giovanni, altra dello tre chiese. La none di San Giovanni riscoteva il fisco le sue ragioni, beni e nomini di San Giovanni si chiamavano i beni e gli uomini della Chiesa torinese. I doni che faceva la pia liberatila dei fedeli, s'indirizavano a San Giovanni, come in Vercelli a Santo Easebio, in Ginevra a San Pietro, La odierna cattedrale fu sarrogata alle tre antiche basilibote da Domenico della Rovere dei signori di Vinovo, cardinale di San Clemente, e vescovo di Torino nel 1492.

Nel quartiere di porta Doranea, oltre le tre chiese del duomo, era la chiesa di Santa Aguese, ora della Trinità, soggetta all'abazia di Rivalta, che vi deputava uno dei suoi monaci in priore; le chiese curate di San Silvestro, ora dello Spirito Santo, di San Pietro de Cutte ducit di Santistrato, ora dello Spirito Santo, di San Pietro de Cutte ducite la Rivalta del Maschere, la quale ricordava ed suo nome, l'epoca e la vicina curia dei duchi Longobardi; di San Paolo, ora basilica magistrale di Santa Croce, nella strada della Basilica; di San Benigno sulla piazza del palazzo della città, la quale chiesa di fresco riedificata nel 1325, fu poi distrutta per ingrandi l' altiqua piazza.

Nel quartiere di porta Pusteria erano le chiese parrocchiali di s'an Giacomo, ara Sant'Agostino, Sant'Antonino che dovera esserne poco lontana, e di Sant'Andrea, nella quale era già insigne per miracoli la cappella di nostra Signora di Consolazione, siecome abbiamo verudo nell'articolo antecedente. Vi cra indurte a leilesa di San Nichele, priorato dipendente dalla badia della Chiusa, posta sulla piazza delle rintta, a sinistra di cli esce; l'amtichissimo monastero di Santa Chiara nel sito dove ancora si vede, di cui appunto era stata nel 1515 benedetta badessa gior Bianca de' marchesi di Ceva; e la chiesa di San Domienio dei Predicatori, fondata nel secto Nur, e rifabbricata pochi anni diopo l'ignoca di cai discorriamo, nel sito giù occupato dalle case della familia di Pado.

Nel quartiere di porta Marmorea erano le parrocchie di Sant'Enschio, la quale avea titolec ardinalizio e di disconia, posta nell'isola che anche oggidi porta il nome di Sant' Euschio, quasi in prospettiva del anciata di Santa Teresa, trasferira poscia per donazione lasciata ali Filippini dalla dnehessa Maria Giovanna Battista, nel sito ove sorge oggidi maestosa più d'ogni altro tempio; di San Brizio, vicino a Santo Emebio, di San Tommaso, di San Simone cella strada di Doragrossa, in faccia alla casa della Volta rossa; di Sm Gregorio, ora detta di San Rocco, e di San Martiriano o Martiniano, el'era pur chiesa cardinalizia. Eravi inottre, dove ancora si vede la chiesa di San Francesco dei frati Minori, fondata appanto nel secolo XIII, una chiesuola di patronato di casa Rovere.

Nel quartiere di porta Nuova, Sunta Maria di Fiazza, chiesa antichiasima e titolo cardinalizio di un canonico del duomo; San Benedetto dei monaci di Rivalta più sito poco lontano, poscia unito a Santa Agnese, priorato degli sussi imonaci; di Santo Stefano nel sito ove ora è la chiesa dei Gesuitti; e l'antico monastero delle sacre vergini di San Pietro, che già fioriva nel secolo decimo, a ponente verso le mura della città, ed aveva nella sua dipendenza il priorato di Santa Maria di Scarnafigi, tenuto nel 1387 da Catterina della Brorere, ed il priorato di Macello, a cui presiedeva nell'anno medesimo Isabella Provana. Il monastero di San Pietro, fu poi unito nel 1360 a quello delle monache Tureline.

Ora, postochè abbiamo veduto le chiese entro la città, e siamo così vicini alle musa, asciamone per la porta Segosina: a due passi noi troviamo la eliesa di San Dalmazzo, e quella di San Giorgio situate extra et prope muros civitatis: ambedne Gaufredo vescovo di Torino, nel 1271, concedette ai monaci, o pinttosto ai canonici regolari di Sant'Antonio, che in Vienna nel Delfinato avevano avuto la prima fondazione. Li presso a destra della strada di Susa, il borgo di San Donato a Colleasea, ov'era la chiesa di San Donato, quella di San Cristoforo degli Umiliati, e quella di San Bernardo di Mentone, suggetta alla ensa di Montegiove, ora Gran S. Bernardo. Nel sito ineni ora sorge la cittadella ,fioriva l'ampio monastero di San Solutore Maggiore, dove si custodivano i corpi dei tre santi martiri torinesi, e delle sante Giuliana e Basilissa. Dopo la distruzione del monastero, operata dai Francesi nel 1556, vennero quelle sante reliquie deposte in Santo Andrea, donde furono nel 1575 trasferite nell'oratorio dei Gesniti pressu alla torre del comune, e finalmente, compinta la nobilissima chiesa al loro culto specialmente destinata, a cui si diè comineiamento nel 1577, vi vennero con solenne pompa definitivamente allogate.

Vicino alla porta Marmorea, non lunge dal Po, tra levante e mezzodi sulla strada del Valentino, sorgea la chiesa dei Santi Severo e Margherita dei Tempieri, più a tramòntana la chiesa di San Solutore Minore, con l'annesso monastero dei Vall'Ombrosauj e poi dei Gisterciensi: è tradizione che iri alloggiasse il dotture san Bernardo nei diversi vinggi che dalla Francia fece in Italia, per estinguore lo seisma di Pier Leone. Viclion alle mura della porta Fibellona, ossia di piazza Castello, verso settentrione. San Lorenzo, suggetta alla badia di San Mauro de Pulcherada. Li verso Vauchiglia, la casa del Recluso, dove cioè custodivasi qualche leprosa, o duve qualche saliario si era fatto murare per servir a Dio in perpetua penilenza; a capo del ponte sul Po di qua del liume, Fan Leonardo e Sun Marça, rilabbricato nel 1853 dai Barrachi, in cui gia prima avva sefe facconfraria Pontis Pudi. Al di la del ponte a sinistra vedevasi la cappella di Santa Maria di Binavasio, e sul monte più altu che si levi tra Torino e Chieri, vi era già una cappelletta denominata Santa Maria di Superga, per la quale esiste un ordinato della città, ne giarro di cei di febraio 16459.

Fiori della porta buranca era il burgo di questo nome, alla riva del quale stara la chiesa autichiasima di San secondo, che Vidane vescovo di Torino, col consenso dei canonici concedette nel 4044 ad Alberico abate di Sap Solutore, con i tutti poderi che aveva annesso, ei indi alla badini di Rivalta, e quella di san lazarzo. Delle altre chiese di Torino trovasi opportuna menzione in diversi articoli dell'ogera, e dovrena pur dirine un cenno nell'articola delle canfartentia.

. Ma egli è omai tempo che io scriva alcuna cosa degli osnedali, altro oggetto di questo articolo. E qui osservo ehe sin dal secolo nono a tutti quelli che dall'Italia velevano entrar in Francia per la via di Moncenisio, o dalla Francia per la medesima strada venir in Italia, al primo ingresso nella diocesi di Torino trovavano na osuedale di ricovero o casa limosiniera, sia che viaggiassero per oggetti civili, o sia per motivi religiosi. Questa easa limosiniera era stata eretta dal pio imperatore Ludovico, figlinolo di Carlo Magno, e la direzione ne fu affidata ai monaci della Novalesa, con tale copia di rendite che bastasse al numero dei quotidiam viaggiatori, onde tutti in quell'ospizio trovassero alloggio e vitto, ed abbisognando, anche limosina per cui potessero proseguiro il cammino: questa opera fu beneficata ed accresciuta dall'imperatore Lottario (1): Quodam hospitale ad peregrinorum receptionem eo iubente, l'imperatore Ludovico, constructum... tanta rerum abundantia ... per quam sufficeret diurnus pauperum Christi concursus pellegrinorum tollerari.

<sup>(1)</sup> Diploma xvIII, 825, 14 febbraio.

Per quelli che venivano a Torino dalla porta Turritana o Doranea, dovendo varare la Stara, si apriva loru la casa e lo spedale del monaci di Vall'Ombrosa, fondato a benefizio dei poveri e dei malati, nel 1446, da Pier Podisio e Taurino Rista, eittadini torinesi, ed aprovato da papa Bagonio III, con holla indirizzata a Vitila ebate di San Benedetto di Piaceura. Vuole il pontefice che zenodochium ad obregium pauperum bibdem-commorantium bibdem-constructium studiorius pertractetur et mores ad opia, transcuntium ipunu fluems sicut consili-tulum est paratae sempen inpeniambur (1). Nel 1220, Ardizzono Borgesio, cittadino torinees, aveva editicato un ponte sulto stesso fiume, ed a capo di esso uma chiesa. Di quello e di questa fe' dono a Guido abate del monastero di Stura, colla riserva dell'avrocazia, coll'obbligo si monaci di tienervi un sacerdote ed un elicirico, e di mantener un ponte ed una barca con navaroli che non pigliassero mercede, salvo che fosse loro data per amora di bio e coli pare vi forqualebe tempo uno spedale, con data per amora di bio e coli a preve i forqualebe tempo uno spedale,

Dalla bolla di papa Innocenzo iv del 1255, appare infatti che i Vallombrosani possedevano il monastero di Stura e quello di Santa Maria del ponte di Stura; essi avevano due altri monasteri in Piemonte, e sessantuno nella restante Italia, senza contar i priorati (2), Fra la Stura e la Dora era lo spedal dei leprosi di San Lazzaro che, rovinato poif dalle guerre, fu unito nel 1548 allo Spedale maggiore. Poco lungi dalla porta Pusterla, e perciò quasi nel medesimo sito in cui abbiamo veduto sorgere per miracolo di carità la casa ed ospedale della Divina Provvidenza, per mezzo del canonico Giuseppe Cottolengo, vedevasi lo spedale di San Biagio, instituito nel modo che segue. Giovanni Carmenta, Guevarro de Pusterla, Aynardo Umbertia e Bertolotto Arpini, dei maggiori cittadini di Torino, l'anno 1208, ebbero il pio concetto di fondar uno spedale prope vicum porte Pusterle cui coheret fontanetum et flumen Durie, e comprarono a tal fine un pot di terreno, del quale nel 1226 fecero dono ad Alberto, superiore dei monaci Crociferi, col patto che vi edificasse una mansione per li poveri e vi abitasse (3).

Duc anni dopo Aynardo Umberti trovandosi in mai termine di salute, fece il suo testamento, con cui fra le altre cose dichiarava di voler essere seppellito nello spedale di Santo Iacopo di Stura, a cui

<sup>(1)</sup> Archivio arcivescovile.

<sup>(2)</sup> Archivio arcivescovile.

<sup>(3)</sup> Archivio della metropolitana di Torino.

legò cinquanta lire di segusini veechi; legò un campo allo spedale di Reaglie (nelle adiacenze di Torino per la strada verso Chieri), due easucee allo spedale di Monte Benedetto, dieci soldi alla confraternita e quaranta soldi della suddetta moneta alle due chiese del castello di Cavoretto, da lui posseduto a ragion di pegno; einque soldi allo spedale del duomo di Torino; legò ancora « ad unum hospitale facien-« dum et edificandum in angulo Sancti Dalmatii domum meam eum « omnibus pertinentiis iacentibus in predicto angulo, (e tra multi altri « beni), totam terram que fuit quondam Iohannis Mosasca ab eo acqui-« sitam in territorio Taurini ubi dicitnr ad motam ». Seguita la morte di Umberto, non fu lenta Isabella vedova di lui, e sorella di Guevarro della Pasteria, a proenrar l'effetto della pia intenzione; peroccliè venuti nel 1251 i Croeiferi, che suo marito aveva sempre aspettato inntilmente, consegno a Dio ed a fra Bartolomeo, maestro generale di quell' ordine, accettante a name dello spedale già costrutto prope dictam civitatem el prupe flumen Durie atque iuxta stratam pubblicam peregrinorum, tntti i beni da Aynardo lasciati nel sno testamento ad sustentationem pauperum egenorum alque confratrum dicti ordinis (1). - Il testamento di Avnardo sembra elle aecennasse alla costruzione di nu muovo spedale nell'angulo di San Dalmazzo dentro le mura; la vedova pare elle stimasse miglior consiglio dotare lo spedale già eostrutto appresso al borgo di porta Pasterla.

Vicino alla porta di Sona erano la chiesa e l'ospedale di Son Bernardo di Mentone, la chiesa e l'ospedale di San Cristoforo degli Umiliari, di cui abbiamo toceato superiormente, lo spedale di San Solatore, quello di San Dalmazzo; e presso alla pubblica strada, a due miglia tufaine verso Rivali, lo spedale di Santa Maria di Pozzo di Strada; fra Torino e il Valentino vederasi lo spedale e la chiesa di San Severo e di Santa Brigida, magion del Tempieri, i quali appanto peco prima del tempo di cui parliano erano stati soppressi nel concilio di Vienna, entrando al possesso del loro benì i cavalieri di Gerussiemme.

Dentro le mura abbiamo veduto fino dal 1228, ricordato nel testamento di Aynardo Umberti, lo spedale del duomo; ma di questo ci converrà scrivere altrove. Un altro spedale si apriva presso alla porta Fibellona ed itiolo di Santa Maria de Dompno, di cui era rettore nel

<sup>(1)</sup> Dall'orig., Archiv, della metropol.

3514 Tebaldo di Larriano, e nel 1538 rettore e specialingo Giacomo di Moneucco, e nell'anno medesimo, Peronetta sua moglie si dedico spezialmente al servizio di quello nelle mani di Gisido, vescotro di Torino, cosischie mancando poscia suo marito, lo reggera ella sola col titodo di ronzerza. Elevenetta fece donazione allo speciale di ogni suo avere, Converse eran dette a concertando, perche loro imponessati l'obbligo ibidem concertandi (1). Nel 1531, Permetta ottenne facoltà di rimmeirare il governo dellos petale a Nicoletto de Molaris suo genero, ed alla propria liglinola Masia. Un altro di siffatti pii ricoveri levavasi presso la porta di Susa, di cui pigliava il nome, e forse era quello chiamato più anticamente di San Benedetto, di cui trottai memoria fin dal 1126. Un altro chiamato di Santi-Andrea, presso la porta Pusterta. Infine trovo memoria dello spedale della Maddelena, il quale dubito fosse non in città ma presso. la bera, il mu sisto ove ancor si vede una cappella intitolata a quella Santa.

Insomma, dudici erano gli spedali eretti nella città e nel territorio. dei quali nel 1378, Giovanni di Ripalta, vescovo di Torino, fu richiesto dal comune di provveder la riforma; e del 1440, nel giorno sei di marzo, trovasi un ordinato della città, con cui si prescrive di mandare un ringraziamento al vescovo, pel modo generoso con cui si regolò relativamente alla forma e alla riduzione di tutti gli ospedali (2): prova evidente che sino allera l'amministrazione di questi pii stabilimenti al vescovo apparteneva. Nè devo qui intieramente pretermettere gli ospedali che fiorivano nel territorio torinese, giacchè essendo diocesani, alla medesima Chiesa appartengono, e dall'istesso vescovo rieevevano stabilimento e direzione. Gia ho dato un cenno del più antica sul Moncenisio a benefizia dei viaggiatori e dei pellegrini, e venendo verso Rivoli, noi troviamo sul finir del secolo xm la sua chiesa collegiata, fondata da Pier Balegno, pievano di San Pietro di Avigliana, colle dodici sue chiese e collo spedale di Santa Croce (5). In Pinerolo, lo spedale del veseovo, edificato appunto in questi anni dal vescovo Guido, parte di sue proprie facoltà, parte con danari di usurari sequestrati, e collo spedale de Plano, a cui Giacobina, vedova di Oddone pedagiere, lasciava nel 1318 un letto fornito ad servitium pauperum et infirmorum.

<sup>(1)</sup> Archiv. arciv, protocol, vi, 4 e 61.

<sup>(2)</sup> Volume axex. (5) Archiv. arciv., prot. 10, 50.

Pur antico in Chieri era l'ospedale di Santa Maria; quello di San Lorenzo appresso alla porta del Moretto, ed un altro chiamato del Torello, e scendendo il corso de' tempi sino al 1399, troverebbesi che un Enriotto Vasco legava morendo tanta sostanza che bastasse ad edificare uno spedale sotto l'invocazione di San Giacomo fuor delle mura vecchie appresso alla chiesa di San Francesco, cal entrando in terre di minor conto si vedrebbe a Caraglio uno spedale fondato nel 1295, da Agnese Acella con licenza del vescovo Ganfrido; in Casalgrasso uno spedale di Santa Maria Maddalena eretto nel 1502, con permissione del vescovo Tedisio, da fra Jacopo Gagliardi; ed altri a Villastellone, a Scalenghe, a Carmagnola, a Dronero, e in parecchie altre terre. Ma l'estendermi di più parrà forse a taluni cosa superflua, e d'altronde il fin qui detto basta per dimostrare che il Piemonte non aveva bisogno d'imparare dalle nazioni oltramontane nè l'instituzione nè il regolamento dei pubblici edifizi di pia beneficenza; che prima che sorgesse al mondo la filantropia dei protestanti e la teoria degli-Inglesi si sapeva da noi, o dirò meglio, dalla carità cristiana, il dovere ed il mode di provvedere ai bisogni della mendicità e delle malattie: che alla sola cattolica religione sopra qualsivoglia raffinata filosofia si deve attribuire la erczione di appositi asili, in cui gli infermi si curano, ed i giovani studenti traggono utili osservazioni sulla natura dei morbi: verità che ultimamente ha dimostrato col sno Discorso accademico sull'origine degli ospedali l'egregio dottore Morelli, professore di clinica medica nella imperiale e reale università di Pisa (1),

### LXVIII. OSSERVAZIONI STORICHE

I secoli xu e xui se da ogni canto ben si riguardano, furono forse i più scostumati dei infelici di quanti nei tempi antichi e moderni ha passato la Chiesa di Torino. Non vi era in allora unità di civile governo, non centro fisso di un capo supremo, ora imperando i cesari di Germania, ora i red l'Italia, be d'ordinario erano glistessi, ora le città a forma di repubblles quasi indipendenti: avexano i propri loro diritti sopra Torino i conti di Savoia, discendenti da Adelaide; unavastissiama giuristizione temporale esceritavano anche i vescovi torinesi;

(1) Firenze, stamp. Piatti, 1857.

e gli unie gli altri poteri tuttierano confusi, ne bene delerminali, cont cho non sapevasi una assegnaro il termine di un diritto ad uso dei reggiori, senza ledere quello degli altri. Da ciò la gelosia, bene spesso l'ambizione, rare volte la giustizia facevansi guerra a vicenda, sempre colla perdita del più debole, che al suo giro risorgeva, pion solo per ripigliare il proprio, ma di più per acquistare l'altrui dominio.

Da questa confusione di potere derivava che i vescori, molestati o gelosi nell'escrizio libero dei propri feull, stavand bene spesso lontani dal proprio greggo, o almeno impediti e distratti dall'applicarsi, siccome faceva di bissegno, alla predicazione, alla visita pastorale, alla corricone dei enstami. Andrano frequentemente alla corte degli imperatori, o per accusave o per difendersi, e di tanto in tanto venivano costretti a fuggire da Torino, per rifugiarsi ad una vita meno agitata in Testona o altrove: così fece un Arduino intorno al 1190, così Giovanni Arboreo circa il 1250, così più altri, dei quali abbiamo dato le più fimpide notizie.

Non voglismo perciò rimproverare i vescosì, quasi che nel sostenere gl'interessi loro e quelli della loro chiesa avessero violato la giustizia, no; chè anzi ni sento grandemente sòegnato nel leggere aleuni autori, i quali vituperano di aperte enormità i vescovi toriesi di questi due secoli. Ul rroppo mordace seritore dell'episcopato mi paro l'abate Ferrero di Lavriano (1), il quale asserisce, che il genio pacifico di Umberto tti nulla giorò per ridurre i escori usurpatori dei sono dominio a fur pace o tregua (2): che li vescoci prodecessori di Giacomo 1 per accerzione e per interesse copirarono alla desolatione di nitere città (3), e più ancora che li vescovi erano sempre stati av-versi ai principi til Savoia, e pertinaci usurpatori di molto loro e ginrisdizioni di qua delle Alpi... e col ferro e col finoco mandavano e le anime a propolar l'inferno (4). Ma queste esagerazioni seicentistiche, ripugnanti alla storia, si vogliono condonare alla bollente immaginazione dell'abate Ferrero.

Conte poteva egli ignorare che i vescovi possedevano grandi castella e vaste regioni in assoluto dominio per la liberale concessione, si dei re Longobardi che degli imperatori della Germania? che « qual-« che tempo prima del mille esercitavano signoria sopra Chieri e sopra



<sup>(1)</sup> Istoria dell'augusta città di Torino, edizione dei fratelli Zappata, moccan.

<sup>(2)</sup> Pag. 55. (5) Pag. 61. (4) Pag. 183-6.

« molti dei circostanti villaggi? che Ottone i i confermò alla chiesa di « San Giovanni tutte le cose e proprietà sue, e fra le altre terre quelle di Cari, di Canova, di Celle, di Testona e di Alegnano » come appunto osserva l'imparziale cavaliere Cibrario? (1). Ed ignorava l'abate di Lavriano che Arrigo v, il quale da taluni è detto tv, perchè del 1v non facevasi conto per non essere stato incoronato dal romano, pontellee, confermo alla città di Torine nel 1116, il trenta di giugno, le sue libertà e buone consuetudini, salva sempre solita iustitia Taurinensis episcopi? (2) Se pertanto i vescovi, se la Chiesa di Torino per una retta concessione degl' imperatori possedevano signorie, perchè chiamarli usurpatori e cospiratori alla desolazione d'intere città? Come puossi oggidi precisare l'orbita delle castellanie di quei tempi? Come demarcare i giusti confini di Montosolo, di Rivoli, di cento altre terre? Temeraria impresa sarebbe la vostra dopo tanti secoli venir ora col compasso a misurare questi limiti, Perelie all'opposto non dirmi così: i vescovi e le chiese ricevendo in donazione molti poderi e signorie pel culto religioso e per le opere pie, furono continuamente esposti all'invidia ed ingordigia dei secolari, e perciò furono frequentemente vessati. Se così mi avesse egli detto, sarebbe questa una verità che la sperienza di tutti i secoli ha comprovato in Germania, in Italia, in Francia ed Inghilterra.

surpatori, come li caratterizza l'abate di Lavriano, pur troppo ingiustamente furono persegnitati e spogliati, a segno tale che « in maggio » del 1508, il vescovo Tedisio raccontava a Aspolcome, diacono cardinale di Santa Maria Lata e legato del papa... essere molto serduto l'aver sono, tra per l'inciria dei suoi predecessori, tra per le « vicendo guerresche; che però chiedeva l'unione della Pieve di Lirano « alla sua mensa; ed i vescovi di Asti e di Alba deputati a riconoscer la verità dell'essosto, frovarono esser vera la novertia alle-

E per non alloutanarmi dal nostro proposito, io trovo infatti che i vescovi di Toriuo, invece di essere per ambizione e per interesse

« gata dal vescovo turinese » (3),

Divisa ed infranta nell'ordine civile la sovrana autorità, ne derivava altro gravissimo disordine, cioè la guerra di città contro altre città,

<sup>(1)</sup> Storia di Chieri, lib. 1, 111 e seg. (2) Diploma cccxtv111.

<sup>(5)</sup> Archivio arcivescovile, protocollo m. Cibrario, Torino nel mille tre cento trentaginque, pagina 15,

di principati contro altri principati. Da qui appunto la distruzione di Testona per le armi combinate dei Cheriesi e degli Astigiani; da qui la città di Torino armavasi contro gli antichi conti di Savoia; e tutto ciù sempre sotto colore di giustizia e di retta difesa dei propri diritti. Qualo morigeratezza, qual buona religione aver potevane i popoli, sempre divisi, armati e pronti a viseudevolmente tracidarsi? Quali vicende dolorose e disoporevoli non furono le prigionie di Tompaso 11 e di Bonifacio son injute?

Nel corso di questi due secoli, di un altro gravissimo disordine siamo stati testimoni, ed è l'alienazione del clero di Torino dal proprio eletto pastore, Giovanni Arhoreo, e la resistenza fatta da questo medesimo clero al capo della Chiesa universale, Inpocenzo IV., Quanto danno da queste sacerdutali scissure derivato sia al pupolo della città e diocesi, non è facil cosa a descriversi. Per buona sorte non venne la Chiesa torinese all'ultimo grado di disobbedienza, uè fu perciò mai, come tante altre cospicue città italiane, sottoposta all'ecclesiastico interdetto. Ne devesi tacere, scrivendo di questi secoli, di un altro turpissimo nbuso che era passato in consugtudine nel Picmonte, come presso altre nazioni, e dalla consuetudine in formale privilegio, dico il nefando abuso del fodero, che per una prepotenza brutale avevansi riservato i signori e i padroni dei feudi, cioè concumbendi cum virgine sponsa, prima nuptiarum nocte. « Cotal costume, dai pagani e dai gentili pra-« ticato, fu già in Piemonte, ed il cardinale illustrissimo Geronimo « della Rovere , mi diceva avere egli stesso abbruciato il privilegio « che aveva di ciò la sua casa » Così racconta monsignor Vanozzi presso il Lancellotto, nella sua opera: L'Hoggidi, occeto il mondo non peggiora (1). Se questo fatto è vero, come sembra non potersene dubitare, è anche vero che di presente, nelle tante migliaia di documenti che rimangono, non se ne trova più traccia, come mi ha assicurato il cavaliere Cibrario, il quale ha veduto si gran numero di archivi pubblici e privati, non solo in patria, ma eziandio in Isvizzera, in Francia, in Germania e nel reguo Lombardo Veneto.

Al torrente dei vizi che nella società e nella Chiesa inondavano si necrebbe quello degli usurai. Noi nbbiamo dagli nanali di Asti, che in questi temni cominciarono quei cittadini nd essere prestatori e

<sup>(1)</sup> Parte prima, disinganno vavus, pag. 292, edizione di Venezia, angazav.

cambisti in Francia e in altri paesi oltramontani (1), e continuarono lungo tempo in questo traffico, a seguo ehe Benvenuto da Imola nei suoi comenti sopro Jante, scrivca circa il 3490, che anche ai suoi tempi gli Astigiani erano ricchissimi, perche usurai (2). Nella Lombardia e nella Toscana, ed anche nella diocesi di Torino rapidomente si proggo il fasorito abuss; e vedemo presto un vecoro torinese che pieno di retto zelo, obbligando alla restituzione I colpevoli, fabbricò del dauaro restituito un pio ospedale nella città di Pinervolo.

Anche le fazioni fanose di Guelli e di Gibellini chbero cominciamento in questi scedi i, i quali vocaboli, qualsivoglia significato comprendessero da principio (5), si applicarono poi a distinguere i partigiani degli imperatori e gli aderenti ai rumani pontelici. Gibellini appellati i primi, c Guelli i secondi. Di qual fencicia per queste divisioni fossero investiti gli animi, gli uni contro gli altri, los ac chi ha letto Dante, e lo sanno tante illustri città italiane che ne fecero ma miseranda ed orribilissima prova. Il Picmonte per verità non venne a quei rabbiosi farori.

Nel diluvio di tanti mali, Iddio che nella sua giustizia ricordasi di san misericordia, non lascio scarure la sua Chicsa, donando alla Savoia e al Piemonte un heato l'imberto sul trono, alla cattedra torinese molti pisismi vecevoti, fra i quali Ardulino e doffredo di Montanaro; suscitò nomini apostolici, e tali furono i monaci Cisterciensi, i frati di San Franesco: e di San Domenico, i quali con santi esempi e colla caragelica predicazione illuminavano e santificavano i popoli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra di morte; e se i Valdesi, pestifera semente di questi tempi, e se altri cretici non si diramaruno in queste regioni, allo santo zelo di questi religiosi ne siamo di molto debitori.

<sup>(1)</sup> Benvenutus, tom. 1, Antiquit. Ital., dissert. 16.

<sup>(2)</sup> Chron. Astense, tom. x1. Rerum Ital. Script., ed Annali, di Muratori al 1226.

<sup>(3)</sup> Muratori, Antichità Ital., tom. nr, dissert. 51, edizione di Monaco, ed Annali al 1198.

# Secoli XIV e XV

attended to complete

#### VESCOVI DI TORINO

J.N.Y. Tedisio, all'anno 1500. — I.XV. Guido u, all'anno 1519. — I.XVI. Tounnaso di Savoia, pul 1518. — I.XVII. Bartonnee, nel 1526. — I.XVII. Giovanni di Rivalta, nel 1574. — I.XVIV. Aimone di Romagnano, al 1411. — I.XVV. Ludorico di Romagnano, nel 4414. — IXVV. Ludorico di Romagnano di Giompers, nel 4469. — I.XVVII. Domenico della Rovere, cardinale, nel 1482.

# Appenimenti politico-religiosi

LXVIII. Provideure contra gli cretici. — LXIX. Cenui dei principi di Accia. — LXXX. Fendazime della Università degli studi in Torino. — LXXXI. Il principe Ludovico di Acnia al concilio di Gastanza, ed accoggiamento dei fecto in Torino a pusa Martino v.—LXXXIII. Anceleo vin Quanto della Concilio di Castanza, ed accoggiamento della Concilio di Castanza del Castanza del

# LXIX: TEDISIO, ALL'ANNO 1500

Alla morte del vescovo Goffredo si radunarono, secondo l'antica disciplina, i canonici in una sala, posta nel chiostro della chiesa cattedrale, per l'elezione del successore; ma discordando i pareri, vennero ad un compromesso fatto in Lantelmo, prevesto di fulti, ce nel superiore della congregazione di Riro-inerero, ambedute del cultegio

Towns I Complete

canonicale. Erasi ristretto questo compromesso al tempo di ventiquattro ore, e prevalendosi di questo brevissimo intervallo, noninarono al vessovado Tomasso di Savoia, canonico in Francia, fratello del conte Filippo, distinto per esimia coltura di spiritu, per onestà di estanti, valevole per la nobilità di sun famiglia, e per le molte sue aderenze a riacepistare alla Chiesa di Torino i molti beni dei quali era stata spogliata, e che possedevansi da nomini prepotenti. Non ostante queste buono prerogative del canonico Tomanso, papa Bunifacio vun rigettò l'elezime di lui, ed invece prounses Tedisio o Teodisio, come il diec Eglelli, suo cappellano apostolico e canonico di Amiens, nel giorno sei di novembre 1500.

Molte investiture si leggono nelle carte antiche, fatte da Todisio nel primi anni del son vesevono favore di diversi signori, riservan-dosi il diritto delle decime, o mi'anuma pensione; trovansi aucor di lui diverse transzzioni, dalle quali appare la sua grande moderazione di animo e il suo anore al disinteresse e alla pace. Campose nel 1505 le vertenze delle decime, che da lungo tempo si aglitavano tra la badessa di Rivdredulo e di Il prine di quel luogo. Il marchese di Saluzzo Manfredo avendo cereato di essere invesito, siccome già ottenuto avevano i suni antecessori, delle decime dei novali per le terre del marchesato esistenti nella diocesi di Torino, Tedisio nel 1508 gli concesse la ricercata investitura, con la forma dell'anello e con obbligo al marchese di essere sempre fedde ai veseroi e alla Chiesa torinese: dio orinese: dio orine con la forma dell'anello e con obbligo al marchese di essere sempre fedde ai veseroi e alla Chiesa torinese: dio orinese: dio orine se con la forma dell'anello e con obbligo al marchese di essere sempre fedde ai veseroi e alla Chiesa torinese: dio orinese: dio orine se cano di campo d

L'a 'altra rimarchevole convenzione concluise Tediano. Amedeo vome di Savisi, intorno al feudo della valle di Lanza. Altrove abbiamo narrato che Federigo Barbarossa, in odio della casa di Savoia, avea accordato alla mensa vescovite di Torino, con 'dipluma del ventiqualtro di gennia il 135, in data da Oreliminiono, altora spettante alla diucesi di Vercelli, la conferma del diritto sulle terre di Mattigo (2), con tutta la valle di Mattigasca (5). Con questa carta imperiale i conti di Savoia riputandosi lesi e spegliati di una loro proprietà, aveano cercato in più tempi di ottenere il possesso di tutte quelle terre e proprietà. Il littigo coi vescovi di Torino fia assai lungo,

<sup>(4)</sup> Muletti, Memorie... de Saluzzo, tom. 5.

<sup>(2)</sup> Matti, (5) Lanzo,

ma finalmente Teclisio volendolo terminare, riconoscente d'altronde ai molti benefizi che arca riceruto dal conte Amedeo, gli rinunziò il dominio sopra Lanzo e borghi di sue valli, riservandosi solo il diritto delle decime; il qual diritto confermo Amedeo v in Ciriè, nel dicembre del 1510 (1).

Le rendite dell'episcopato eransi troppo diminuite al principio del secolo xiv, cosa che altrove abbiamo osservato, per cagione particolarmente delle guerre che in quei tempi desolavano il Picmonte, tra i conti di Savoja, i re di Napoli, i marchesi di Saluzzo e quelli del Monferrato. Deperivano pure quelle dei monasteri e delle chiese più di tutte. A tanta rovina pensando Tedisio di riparare, fece ricorso a Napoleone Orsini, pontificio legato in Lombardia, chiedendogli la facoltà di unire alla sua mensa la prepositura di Liramo, Per verificare la giustizia di questa domanda, il legato deputò i veseovi di Asti e di Alba, ed avendo costoro riconosciuto la verità delle cose, il legato apostolico approvò nel 1308 questa unione, con l'aggiunta di alcune clausule, affinchè la prepositura continuasse in buon uffizio, Ma questo aecrescimento alla mensa episcopale non era sufficiente a sollevare il vescovo di Torino dalle gravi strettezze in cui trovavasi; onde essendo succeduto nella legazione in Lombardia l'anno 1310 Arnaldo Pelagrua , cardinale del titolo di Santa Maria in Portico, Tedisio gli fece puovo ricorso per incorporare alla sua mensa anche la pievania di Carraglio (2). I due lodati vescovi vennero pur incaricati a riferire dello stato delle cose; ma per non so qual ragione scusandosi di' questa commissione il vescovo di Asti, solo quello di Alba propunciù, doversi esandire la dimanda, ed untre la picvania al vescovado di Torino (3).

Passava per Turino in questo anno Enrico VII, conte di Lucemburgo, eletto in successore ad Alberto re dei Romani, per andar a Roma a ricevere la corona imperiale. Con grande magnificenza fu festeggiato il suo arrivo, nel giorno 50 di ottobre, da Filippo di Acaia, da multi altri principi esignori, da Tendoro di Monfertato, da Manfredo marchese di Saluzzo, da molti vescovi di Lombardia e del

Francesco Agostino Della Chiesa: Series chron. in Thedisium. Meiranesio MS.

<sup>(2)</sup> Cadralii.

<sup>(5)</sup> Meiranesio MS.

Piemonte; ed il vescovo Tedisio in questa circostanza fu singolarmente onoralo per le sue virtù (1).

La chiesa di Rivoli riconosce nello stesso anno 1310 la fondazione di sua collegiata, per le premure di Balegno, pievano di Avigliana, e ristauratore della ehiesa di San Martino di Rivoli, Ascoltando Tedisio favorevoluente la proposta di lui, sopresse einque pieeiole parroechie di quei dintorni, eioè quella del titolo di San Pietro dei Deserti, quella di San Nazario, la terza chiamata di Santa Maria, la quarta detta di San Giorgio, e finalmente quella di San Pietro di Avigliana. Le possessioni di queste chiese si convertirono in quattro prebende eanonicali, ed i primi eanonici furono i rettori di quelle parrocelije, subordinati però al preposito, a eni solo competeva la cura delle anime e l'onore di diguità. Il primo a questo ufficio nominato fu quel Balegno ehe la fondazione della collegiata aveva proposto. Avendovi quindi il vescovo Tedisio apposto, la sna sanzione, formò alcuni statuti per la equa distribuzione delle prebende e la comunione delle oblazioni, onde non potessero insorgere questioni tra il preposito ed i suoi canonlei (2), I quali statuti ampliò dappoi Tedisio nel giorno trentuno marzo 1311, dopo la morte del preposito Balegno, e fatta ehe fu la nomina del suo suecessore Giulio Rosso, ingiungendo fra le altre eose al eanoniei di « intervenire ogni giorno

- in coro alla recitazione del mattutino, e alla messa maggiore, ed
   anche ai vespri nelle feste, con cotta, cappa rotonda e berretta;
- « tali essendo le loro divise, sotto pena di perdere le distribazioni;
- « un'eguale partizione tra il preposito ed i canoniei della eera e di
- « tutte quelle oblazioni che provenivano dai battesimi e dalle sepol-« ture; assegnando alla chiesa i frutti del primo anno de' canonicati
- « vacanti, e finalmente obbligando i canonici a prestar servizio alla
- parrocehia; le quali eostituzioni si obbligarono eglino di osservare
   con giuramento » (3).

Nel progresso del tempo, il veseovo Ludovico di Romagnano aggiunse alla collegiata di Rivoli la dignità di un'areipretura; ed essendo poi nate molte controversie, la saera congregazione dei Riti emano opportune provvidenze. Nè devesi per ultimo taeere, che Tedisio con-

- (1) Muletti, Memorie di Saluzzo, all'anno 1510.
- (2) Meiranesio MS., eon l'appoggio di antichi documenti.
- (5) Meiranesio, ove sopra.

sacro in Rivoll la chiesa di San Martino, ristaurata per opera del anzidetto Balegno, prima che la collegiata venisse instituita.

Non dimenticavasi intanto il vigilante pastore dei bisogni e dei diritti di sua chicsa. Una lunga contesa di giurisdizione egli ebbe eni monaci di Itipa o Riva di Chieri, i quali reggevano una chiesa detta di Santa Maria, ed essendo quel loro monastero un priorato, dipendevano dall'abazia di San Pietro di Breme. Il vicario del vescovo fece citare al suo tribunale in Torino il rettore di quella chiesa, inquisito di alcuni delitti; ed il priore ricusava di comparire, allegando non essere il vescovo giudice competente, essendo egli monaco di Breme, e la chiesa di Santa Maria da sè retta, unicamente soggetta all'abbazia di San Pietro. La controversia fu mandata a Roma: e papa Clemente v, in seguito alla rappresentanza fattagli dall'abate, delegava nel ventisette novembre 1512, gli abati dei Santi Apostoli di Asti e di San Bartalomeo di Agano, e l'areidiaeono della eattedrale di Astl, come giudici a conoseere la giustizia della eausa, e quindi decidere su la medesima (1). Qual sentenza abbiano pronunciato, non è venuto a mia notizia, maneandone memoria nella enria arciveseovile,

I Cheriesi tenevano tuttora occupata la eastellata di Montosolo, ad essi conceduta dall'imperatore Federigo 11. Ma Tedisio con solenni formole dichiari, il ventinove di luglio 1511, doversi restituire alla sua chiesa, da eui era stata tolta, ltivendicossi la proprietà di altri suoi beni, ed aecordandone l'investitura, riserbossi il diritto delle decime e di annue pensioni. In Saluzzo concesse al prete Gugliemo di Buringes la investitura di uno spedale instituito pel ricovero dei pellegrini, che trovavasi fuori delle mura, ritenendosi per sè e i suoi successori, in seguo di omaggio, due libbre di eera, da pagarsi ogni anno nella festa di sau Martino (2). In Fossano, nel giorno ventitrè di febbraio 1519, molto cuntribuì alla custruzione di una cappella della SS. Vergine, aecordando quaranta giorni d'indulgenza a tatti coloro che per la medesima prestavano sinto o danaro. In Torino il capitolo del duomo valendo provvedere all'assistenza del coro, e ai bisogni della propria elilesa, formò i due seguenti statuti: 1º Ogni canonico che pianca di assistere al coro per lo spazio di sei mesi,

<sup>(1)</sup> La bolla originale di Clemente v esiste nella biblioteca della regia università di Torino.

<sup>(2)</sup> Muletti, Memorie di Saluzzo, all'anno 1512, tom. 3.

pagherà cinque soldi viennesi, da distribuirsi fra quelli che avranno prestato il loro servizio: 2º Qini cinomico che consegue una qualche dignità nel capitola, donerà alla chiesa cattedrate un pluviale del valore di cento soldi viennesi, e quelli che avrebbero conseguito un canonicato, comprassero altro pluviale di soldi sessanta, i quali due statti firmona approvati dal vescoro Tedisio, il giorno otto di unaggio 1518 (1). Nell'anno seguente, nel mese di ottobre, cessò di vivere questo prelato, et il suo nome sarà sempre illustre, per le molte virtir che lo adornarono.

# LXX. GUIDO 11, VESCOVO NEL 1319

Guido, o come altri i diceno, Guidetto Canale, figliudo di Antonio, e fratello di Costagno, da cui traggono origine i signori di Cumiana e di Casalette, fu monaco dell'ordine di San'i Antonio di Vienna, indi areiprete ded donono di Torino, e vicario generale della diocesi, e finalmente cletto al vecevoda dai canonici della cattedrale, non l'anno 1520, come affermano l'gledit e Francesco Agostino Della Cliesa, ma nel giorno sedici maggio del 1519 (2). Gli storiei che scrissero di questo pretato, concordemente asseriscono, essere egil stato fornito di egregie virti pastorali: rir pius et deteus, lo cliama l'gliedli. E Ferrero di Lavriano, niente suspetto in commendare i vescori, issciò di lui il segnente elogio: 1.1 secondente di Gnido fu la ribernilità in grado enimente verso i poerri, e come ebbe la mano e pietosa molto nell'estirbuiri linussine, così non seppe averla meno rigorosa nello ed distribuiri linussine, così non seppe averla meno rigorosa nello ed distribuiri linussine, così non seppe averla meno

- rigorosa nell'estirpare le usure. Numerosa era ai suoi tempi la turba
   degli avari, e dominava in sì grande maniera negli animi loro una
- « sordidezza avara del guadagnare, elle aveasi per intieramente per-
- duto ciò che loro si dava per pegno di alcun servizio. Intento adun que alla grande opera il buon prelato, tanta pecunia riscosse dalle
- que alla grande opera il buon prelato, tanta pecunia riscosse dalle
   restituzioni delle usure e dalle condanne degli usurai, che n'ebbe
- restutzioni dene usure e dane condanne-degli usurai, cue n'elibe e in abbondanza per fondare e dotare un pio spedale in Pincrolo » (3).
   Alle monache di Rivofreddo, nel marchesato di Saluzzo, condonò
  - (1) Archivio arcivescovile. Torelli, tom. 1, pag. 165.
  - (2) Meiranesio, MS., Archivio arcivescovile. Torelli, tom. 1, pag. 66.
  - (5) Pag. 237, tom. u.

il tredici ottobre 1321, tutti i debiti che per qualsivoglia titolo aveano incontrato verso la sua mensa vescovile. Compose, nel giorno diciotto di luglio 1323, le differenze che vertevano tra esso ed i monaci di Sant'Antonio d'Inverso intorno al priorato della chiesa di San Dalmazzo, e ai diritti della chiesa di San Giorgio, situate fuori le porte di Torino, dichiarando che la presentazione del priore restava bensì devoluta ai monaei di quel convento, ma l'instituzione rimaneva di diritto vescovile. Nel 1558 spogliò di ogni sna dignità Giovanni Zucca, preposito della eliesa torinese, il quale era un nomo perturbatore, del partito Gibellino; ed intrigante contra il principe Giacómo di Acaia, La cappella di San Michele, esistente nella chiesa metropolitana, riconosee dal vescovo Guidone la prima sua fondazione e dotazione, avendo egli legato ai canonici l'annua pensione di dieci scudi d'oro. Zelantissimo della riforma del clero e del popolo di sua diocesi, formò diverse costituzioni sinodali, che pubblicò nel giorno venti di maggio del 1552, nella chiesa di San Salvatore de Domono. ed altre ne agginnse, tutte savissime, il giorno quattro di agosto 1339, circa honestatem et habitum elericorum (1). Dopo un lungo episcopato, tutto applicato alla santificazione di se stesso e del suo gregge, riposò nel Signore l'anno 1348. Ai tempi di questo vescovo, ossia nel 1345, serive Ludovico Della Chiesa(2), « essere stata una grandissima peste « universale in tutto il Piemonte e Lombardia, per la quale mort un « infinito numero di persone ». Sieuramente il buon vescovo in tempi. sì calamitosi avrà diffusa a tutta la vasta diocesi la grande sua carità, ma i fatti particolari non sono venuti a nostra notigla."

#### LXXI. TOMMASO DI SAVOIA, VESCOVO NEL 1348

Tommaso, figlinolo di Filippo principe di Acaia e della Morea, e di Isabella di Villhardonin sua consorte, nipote per parte di fratello di quell'altro Tommaso, che a vescovo di Torino arevano nominato i canonici di San Salvatore l'anno 1300, contava appena l'età di anni venticinque, aljuando papa Clemente vi I o elesse alla sede vescovile l'anno 1348. Esti era canonico della chiesa di Lione (5). Ferdinando

(1) Archivio arcivescovile.

(2) Historie del Piemonte.

(5) Meiranesio, MS.

L'ghelli e Francesco Agostino Della Chiesa fiscano la sua promozione nel 1549, e l'ingune la differènce sina al'inano 1535 (1); na noi, appogiandosi agli ordinati della città che sicuramente non errano (2), sappiamo che il comune di Torino, nel giorno primo di norembre 1558, mandò alcuni dei suoi aspienti al principe che risedeva in Pinerolo, per ottenere il consenso alla nomina di Tommaso suo figliuolo, e l'otteneo di fatti; ed essendosi quindi fatta la canonica chezione, e l'otteneo di fatti; ed essendosi quindi fatta la canonica chezione, a lotti ne senti grandissimi consolazione, onde, radmanto il consiglio geografe, ordinò nel giorno sette dicembre la compera di dodici sipisco di argento, ossia dodici tazze per uso della meson, di officiri al nouvo vescovo. Fu consecrato nel giorno tre di aprile del 1531 da Giovanni Visconti urcivescovo di Milano, e nel giorno atteso, che cadde nella domenica di Passione, egli tenne la serca ordinazione de' suoi chierici.

Sull'entrar dell'estate dell'anno seguente, intraprese la visita di sua diocesi nel marchesato di Saluzzo, ed essendosi inoltrato in quelle alpestri parrocchie che confinano col Delfinato, riparò con fermezza a molti abusi del culto divino che cranvisi insinuati. Molti suoi vassalli abitavano nel territorio di quel marchesato, e segnatamente gli uomini di Busca, le potenti famiglie dei Braida ed i signori di Venasca, i quali tutti pagavano deeime e pensioni alla sua mensa vescovile. Vennero tutti costoro dal vescovo Tommaso a fargli gravi doglianze contra quel marchese, accusandolo d'ingiustizia e di prepotenza, per essere stati da lui spogliati delle proprie terre, e cacciati via dal loro castello di Venasea. Avendo tutto cio operato quel principe, eredeva di non aver violato alcun diritto, anzi di aver usato giustamente della forza per reprimere i ribelli del suo dominio, i quali nnn cessavano dal molestarlo. Ma queste ragioni non approvava il vescovo di Torino, il quale riguardava quei signori come suoi vassalli, e nella perdita dei loro poderi vedeva pregiudicati i diritti della sua mensa. Venne egli pertanto alle minacce, e nel giorno diciotto di luglio del 1552 pronunziò la sentenza di scomunica, a pinttosto d'interdetto contra esso marchese, i suoi figlinoli e sudditi, finattantochè avesse soddisfatto alla sua chiesa. Di questa censura, scrivendo il diligentissimo storico Muletti saluzzese (5), la chiama bizzagria di quel prelate, atteso che « il marchese nostro, dice egli, nel cacciare dallo

<sup>(1)</sup> M. Chron. Pedem., cap. v; Guichenon, pag. 524.

<sup>(2)</sup> Volume xt. (5) Tom. 5, pag. 566.

195 TIRRO I

« stato coloro che non eessavano dal molestarlo, altro non faccya che « di servirsi di un sacro diritto proprio del principe non tanto, come

« di qualunque individuo che debba provvedere alla sua eonserva-

« zione ». Sotto aspetto ben diverso è descritta la cagione di questa censura da Francesco Agostino Della Chiesa, notando non essere già quei signori che perturbavano i diritti del marchese di Saluzzo, ma bensì il marchese istesso che opprimeva le persone di quei signori e le terre di cui erano debitori al vescovo: « Thomas episeopus mar-« elijonem Salutiarum, vassallos suae ecclesiae, et praesertim dominos « Venaschae perturbantem, excommunicavit » (1). Ne dissimili sono le

espressioni del Meiranesio, il quale serive (2): « Cum Thomas Fri-

« dericum salutiensem marchionem vassallos suae ecclesiae illis in « loeis, atque praesertim Venaschae dominos in suis iuribus pertur-

« bantem invenisset, illum diris devovit, quousque taurinensi ecclesiae

« fecisset satis ». La sola eosa di cui errò Meiranesio, è il nome del marchese che eliiamavasi Tommaso, e non Federigo, ehe fu suo figliuolo e poi suecessore.

Non si tosto intese il marchese di Saluzzo la censura che contro avevagli fulminato il vescovo di Torino, che altamente se ne dolse, e feee la seguente protesta: « Intendo chè a di-18 di questo, il-reve-« rendissimo monsignor il vescovo di Torino, Tommaso, ha dato una « sentenza di scomunica contro di me et miei figlinoli et sudditi. Jo

« al nome mio et anco come amministratore de' miei figlinoli Fede-

« rico et Galeazzo, atteso che non posso cavalcare al presente per non « ritrovarmi sano della persona, per modo che io possa condurmi alla

« presenza di monsignor il veseovo di Torino; et ancora per non po-

« tervi andar comodamente et sieuro per rispetto alle guerre et dif-

« ferentie che ho al presente con li gentilhuomini di Braida, di Busca « et di Venasca, miei sudditi, li quali conversano in Torino et nelle

« altre terre del prencipe di Acaia Giacobo di Savoia, et essi signori

« il vescovo, il principe li ricettano, favoreggiano et difendono, pro-

« testo ecc. » Malgrado questa protesta, dovette poi il marchese sottomettersi a presentare al vescovo le ragioni di lui e de' suoi figliuoli sul luogo di Venasea, e dovette quindi deputare nel settembre in

<sup>(1)</sup> Histor, chron,

<sup>(2)</sup> Pedemontium Sacrum, tom. u, MS,

procuratore Manfredo Anselmo di Racconigi, perchè quelle ragioni promovesse e sostenesse davanti il prelato torinese (1).

Nell'anno medesimo, il giorno nono di agosto, pubblicò nel duomo le sue prime costituzioni sinodali e provinciali, da cui si conosce, che in allora « il sacramento del battesimo in quasi tutte le parrocchie « della diocesi amministravasi per immersione; che i matrimoni pub-« blicavansi soltanto in giorno di domenica nella solenne celebrazione « della messa, a cui interveniva il maggior concorso dei fedeli; che « la sacratissima cucaristia conservavasi nel tabernacolo, situato non « in mezzo, ma nella parte destra dell'altar maggiore, e la chiave « custodivasi inviolabilmente dal pievano : riteneva pur egli la chiave « del santo olio per gl' infermi, i quali dovean ungersi, meno un caso « più premproso, al sesto giorno di una grave malattia, alla presenza « di tutti i famigliari di quella casa, che recitavano il salmo Miserere « nel tempo della sacra funzione; dovevansi sempre tenere accese in « ogni chiesa pievana due lampadi, e perchè non rimanessero mai « estinte, il pievano, sotto pena di scomunica, era tenuto più volte al « giorno, e due nella notte, a visitarle; i cadaveri dei defunti non « potevansi mai mandare alla sepoltura senza l'assenso del parroco, « trascorso lo spazio di un giorno naturale; dovevansi seppellire o nella « tomba della famiglia, se pur ne avea, senza contesa, o nel cimi-« tero parrocchiale, oppur entro la chiesa pievana; era lecito ai « parenti del trapassato accompagnarne al tuntulo il cadavere, con « severa proibizione di pianti clamorosi, sotto pena di venti fiorini per « ogni trasgressione ». Tali sono i principali articoli di quel sinodo, o forse di più sinodi, che celebro il vescovo Tommaso di Savoia (2). Nell'anno successivo 1353 concesse indulgenza di quaranta giorni a coloro che avrebbono visitato divotamente la chiesa del monastero di Cavorre: l'anno poi 1355, col consenso dei canonici torinesi, concesse in feudo a Giacomo suo fratello, principo di Acaia, e ad Amedeo conte di Savoia, il castello dei Solari e più altre castellanie;

<sup>(1)</sup> Cronaca di Saluzzo, di Gioffredo Della Chiesa, pag. 172—Annotazioni di monsignor Della Chiesa alla Cronaca di Gioffredo.—Muletti, Storia di Suluzza, tom 3, pag. 366.

Pedemontium Sucrum, del Meiranesio, tom. II, MS. — Archivio arcivescovile. Torelli, tom. 1, pag. 466.

dichiarando però quei principi con atto autentico, che tali terre ritenevano a nome della chiesa torinese.

In questo medesimo tempo pensò di riparare alla chiesa di San Giovanni che minacciava rovina, scrisse egli pereiò, nel giorno ventisci di maggio, lettere di esortazione a tutti gli ecclesiastici di sua diocesi, raecomandando di voler contribuire colle loro limosine a questo lavoro, concedendo egli a tal effetto le consuete indulgenze. E questa riparazione realmente si fece, non già di tutta la chiesa del duomo. siccome pare voglia significare Francesco Agostino Della Chicsa, ma come ben osserva il Meiranesio nel luogo sovra eitato, di quella terza navata che propriamente chiamavasi di San Giovanni. Si ranimentera il leggitore, aver noi già dato altrove idea della chiesa del duomo, che di tre parti era composta, ossia di tre chiese unite, l'una dall'altra divisa e chiusa mediante un muro che sorgeva dal suolo sino alla vòlta; la chiesa, ossia la navata di mezzo, era dedieata al Salvatore, quella a destra intitolata alla SS. Vergine; e la terza, in cui esisteva il fonte battesimale, portava il nome di San Giovanni, e questa appunto fu ampiamente ristaurata dal prelato.

Ai frait Unitiati di Argliana fece molte largizioni, e lascio salutevoli ammaestrauventi per l'osservanza dell' instituto, ed esercitare con merito la ospitalità. Essendo stato il principe Giacomo suo fratello quasi intieramente spogliato di quanto possedeva di qua delle. Abi per una guerra che gli susciò namedo il Conte Yerde, fattasi poi la pace, e deputati gli arbitri per la compensazione, sull'istanze del vescoro tornò al posserso de' suoi antichi dominii (1). Alcune altre azioni ci resterebbero a dire di questo prelate, ma si tralasciano, perchè ci paiono meno importanti: la morte sua credesi con molto fondamento avventa nel 1562.

# LXXII. BARTOLOMEO, VESCOVO NEL 1562

Non sono pervenute a nostra notizia le azioni di questo prelato, non il lungo di sua nascita, non il corso de'suoi studi, non le imprese che lo distinsero. Sappiamo soltanto che, essendo vescovo di Avignone, fu traslato alla chiesa di Torino, non già l'anno 1360, come scrivono

<sup>(1)</sup> Guichenon : Ineques de Acuin.

Ughelli e Francesco Agostino Bella Chicis, ma piuttosto, giusta il Pingune cd il Meiranesio, nel 1562. Prima di venire alla muova sua sede, conferi ui canonicato della chiesa di San Maurizio di Pinerolo ad Antonio Trucchietto, nativo della medesima città. Concesse dappol alcune indulgenza coloru che avessero visitato la chiesa di Santa Maria, detta della Stella, nel borgo di Rivoli. Resse poco più 'di un anno 'la chiesa di Torato.

## LXXIII. GIOVANNI DI RIVALTA, VESCOVO NEL 1364.

Giovanni, figliuolo di Gugliclmo dei signori di Rivalta, che alcani scrittori dissero della famiglia Orsini, dottissimo giureconsulto, preposito della chiese cattedrale di Torino ed abate commendatario di 
Rivalta, fu creato vescovo da Urbanov, nel mese di gennaio del 1564. Altri storici serviono diversamente, ma noi seguittamo la cronologia del Meirancsio, parendicei assai più fondata di ogni altra. Aggiunge il Baldessano, che Giovanni cra stato monaco cisterciense; ma, come ben osserva il nostro autore, è questo un errore, perchè nel capitolo di Torino non costumavasi di conferire le prebende e le dignità al monaci.

Nel 1366 il vescove Giovanni intraprese la visità pastorale, cominciandola nelle valli di Lucerna e di Angrogna sopra Pincrolo, perchè ivi sapeva essere maggiore il pericolo della fede, per cagione degli erctici Valdesi, che sul cominciamento del secolo antecedente cransi ivi insinuati e stabiliti. Condusse seco nella visita di questi luoghi un inquisitore della fede, e più altri saecrdoti per dottrina e saviezza distinti, coll'opera dei quali prese specialmente i capi della setta, che dicevansl in allora, ed ancor posteriormente si appellarono Barbi o Barba, persuaso che, disingannati i maestri dell'errore, facilmente si sarebbe convertita la plebe. Usando di maniere soavissime, fece loro intendere che venissero da lui, quali figliuoli al seno del proprio padre, esponessero liberamente i loro sentimenti, nè mai temessero rimproveri o castigo. Lo ascoltarono alcuni di buon grado, ben consapevoli esser egli un pastore amorevole; fuggirono altri, e molti ancora andarono a pascondersi. I primi che si presentarono, dopo aver esposte le loro dottrine, aprirono gli occhi alla luce della verità, ed abiurando l'errore, si fecero cattolici; e sei solamente rimasero pertinaci nella

loro credenza, anzi irritati direntarono in modo, che concilarono allè armi i cattolici di quella regione. Questi perturbatori, arrestati dalla forzà dei magistrati, vennero puniti della pena del fioco, che subiruno parte in Pinerolo, e parte in Lucerna. Di questi fatti è veunta a nol la notizia, per la sincera narrazione che ne ha fatto uno scrittore di quel tempi, e testimonio di vista (1).

L'anno seguente 1367, il piissimo prelato imprese la visita nella valle di Susa e di quel contornì, e moltissimi abusi ritrovò da lungo tempo invecchiati nelle parrocchie, causati dalle guerre quasi continne, se par guerre si posson dire quelle aggressioni, proprie più di masnadieri ehe di soldati. Già I vescovi suoi antecessori molti provvedimenti avean fatto per estirpare quelle pessime corruttele, ma finita la visita, poco o nulia venivano eseguiti. Volendo pertanto il vescovo Glovanni apporvi una riparazione più efficace, divisò di radunare un sinodo, e mando di fatti nel glorno einque settembre 1368 le lettere convocatorie, nelle quali annunziava, « che il sinodo sareba besi celebrato in Torino nella chiesa maggiore, la domenica dopo a la festa di tutti i Santi, e sarebbesi continuato sino all'Intiero « compimento ». Queste lettere di convocazione sonosi conservate nell'archivio areiveseovile; ma gli atti del sinodo, che assal più importerebbero, sonosi smarriti. Trovasi però anche oggidi in esso archivio, che una pubblicazione di costituzioni sinodali si fece in maggio del 1403, nella chiesa maggiore di San Salvatore (2). Terminato il sinodo è licenziati i padri, si applicò il vigilante prelato ad esaudire i ricorsi che gli vennero fatti per parte delle monache Clarisse di Carignano, L'antichissimo loro monastério che esisteva fuori della città, in un sito detto degli Airali (in loco dieto ad Ayralia), restò affatto disirutto nella guerra che si accese in Piemonte tra Amedeo vi conte di Savola, e Giacomo principe di Acaia; ed in questo eccidio si ripararono le suore in case particolari che comprarono esse stesse nel quartiere della Porta dei Mainardi, sotto la parrocchia di San Remigio. Agitandosi le vertenze tra quei due principi, divisavano le monaclie di rifabbricarsi il chiostro nel luogo medesimo da cni erano state espulse; ma non piaceva tal cosa agli abitanti carignanesi, volendo eglino il monastero entro e non fuori le mura della



<sup>(1)</sup> Pedem. Suorum, vol. D. MS. ; lohnnes Urshi;

<sup>(2)</sup> Torelli, tom. 1, pag. 468.

cità, e tal loro istendimento era così forte, che minacciavano di distruggere l'edificio, se diversamente si fosse edificato. Dovettero perciò rimuniar al loro disegno le religiose, e quindi ricorrere al eonte Amedeo, divenuto per quella guerra diretto padrone del Piemonte, almeno per alquanto di tempo, e raecomandarsi insiememente al vesevo Giuvanni, affinebe l'uno e l'altro volessero ennecdere le opportune facoltà. Acconsentirono ambedne a questa dimanda, mandando il conte da Muneatieri na suo diploma, sotto il giorno quattro dicembre 1570. Di questa permissione, scrivendo Francesco Águstino Della Chiesa, è d' avviso essersi conceduta dal principe Giacomo di Acaia; ma il Mètinaesio prova diversamente (1).

Fabbricata una parte del nuovo monasterio con la sua ehiesetta. il vescovo Giovanni, sotto il giorno tre di giugno 1572, diede facultà al prete Girardono di potervi celebrare il santo sacrifizio, sine iniuria tamen parochialis ecclesiae Sancti Remigii. Ma intanto contra questa nuova traslocazione e costruzione insorse Pietro abate di San Miehele della Chiusa, il quale pretendeva ehe il territorio di Carignano ed ogni affare riguardante le monache, dipendeva intieramente dalla sua temporale e spirituale giurisdizione, e tanto innanzi spinse la sua pretensione, ehe proibì a tutti gli abitanti della eittà d'intervenire ai divini uffici che si fossero celebrati nella chiesa delle monache, nè più avessero con esse alcuna comunione: nec cum ipsis abbatissa et monialibus participarent seu communicarent in necessariis, Per esimersi da questa molestia, le sacre vergini feeero ricorso al papa Gregorio XI, che risiedeva in Avignone, con esporgli lo stato delle cose avvenute, e pregarlo della suprema sua confermazione alle facoltà loro conecsse dal vescovo di Torino. Ricevute queste suppliehe, il papa delegò il cardinale veseovo di Santa Sabina a giudice della controversia, a cui perciò le monaelie mandarono in Avignoné il loro proenratore; ma così non fece l'abate della Chinsa. Citato costni per tre volte, e non comparso a difendersi, l'arbitro pontificio convalido ogni cosa operata dal vescoyo di Torino, non obstante iurisdictione Sancti Michaelis Clusini.

Nè qui finirono le discordie dell'abate Pietro eol vescovo; ebe anzi altre diverse ne insorsero intorno alla giurisdizione sopra le parrocebie

Corona Reale, c. 1, pag. 515 della vecchia edizione. — Pedemontium Sucrum, tom. 11: Ioannes Ursini.

di Giareno, di Santo Ambrogio, di Carignano, di Carillertence ed altre aneera. Ai rettori di queste parrocchie avendo mandato il vesoro alcuni suoi ordini, ed essendosi eglino mostrati disobbedienti, fulminò contra loro alcune censure nel mese di maggio 1579. In questa sentenza si appellò incontanete alla Santa Sede l'abate di San Michele, nel giorno quindici dell'indicato mese, ma indarno, giacchè il papa rivendicà i diritti della chiesa di Torino e la giurisdizione rescontie sopra l'abaziale in quelle parrocchie. Contuntocio, Pietro, pertinnee, non volle arrendersi, anzi rinnorò le sue pretensioni l'anno segmente 1535, il giorno sette di aprile, innanzi al legato apsisticos Roberto di Straton. Dovette il vescovo riprodurre le sue ragioni, e si bene fundate le dimostrio, che l'abate fu constretto finalmente a taccre e confondersi, senza però e ambaire ardimento.

Diffatti avendo il vesoro pubblicato, il giorno venticioque di gennaro 1374, il sussidio apostolico che a tutte le chiese avea imposto il pontefice firegorio xr, e stabilito il giorno nove di febbraio per versare il denaro nelle mani dei collettori papali, comparveo tutti gli ecclesiastici beneficiati in Torino per rimettere la porzinone della decima rispettivamente assegnata, e fornuare cumulativamente la somma di 376 florini d'oro, ch'era appunto il sussidio che pertoceava alla diocesi.

L'abate Pietro della Chiusa era stato tassato di lire 50 e 4 pavesi, abbenebe copiosissime fossero le rendite di sua abadia, e questa tenue somma egli ricusò ostinatamente di pagare, blaterando nou esservi in verun modo obbligato; ne ragione o pregliera il polè muovere.

Contro a tanta pertinacia dovendo procedere il veseovo, ordinio a Bonifacio Bensai, nel giomo trentano dicembre, d'instituire un processo, e citare nuovamente l'abate al pagamento nel giorno otto di gennaro 1575. Ma tutte le citazioni canoniche furoso sprezzate daj. l'uomo protervo, siechè suggiacque alla seomonica, che pubblicò il veseovo l'anno medesimo, nel giorno tredici di nuaggio, nella ebiesa di livoli, rinouvata indi dal collettore apostotico, e finalmente dal romano pontefice confermata, con l'aggiunta della privazione della dignità abaziale, che pera del carerce.

Intanto i Valdesi, usciti dai loro abituri di Lucerna e di Angrogna, si diramarono nella pianura del Piemonte a spargere le perverse loro dottrine, ed alenni realmente sedussero, particolarmente nella terra di Bricherasio, che da quelle valli non è molto distante. Venendo ciò

a sapere Antonio Pavone, dell'ordine dei Predicatori ed inquisitore del santo officio in Savigliano, desideroso di premunire i cattolici dalla seduzione, portossi in quella terra, ove nella domenica in Albis, dopo aver celebrato il santo sagrifizio, radunato tutto il popolo nella piazza di quel luogo, cominciò con fervido zelo la sua predicazione. Eransi insinuati in quella numerosa turba sette nomini Valdesi, e cogliendo il momento in cui il buon religioso stava predicando contra l loro errori, tutti sette d'accordo insorsero contro a lui, e sì malamente con armata mano lo percossero, che Il lasciarono esangne; nè pago ancora il fanatico loro furore, lacerarono orrendamente il sacro cadavere. Avvenne il sacrilego misfatto nel 1375, come si disse, nell'ottava di Pasqua. Fu portato l'neciso inquisitore a Savigliano, e nella chiesa del suo ordine seppellito: Iddio l'illustrò di molti miracoli (1). Un altro omicidio di simil forma commisero i Valdesi in Susa, nel giorno della purificazione della santissima Vergine, contra il padre Pietro dl Ruffia domenicano, inquisitore della fede, e l'uno e l'altro barbaro avvenimento venuto a notizia di papa Gregorio x1, scrivea caldé lettere al conte Amedeo e al vescovo di Torino, nel mese di marzo 1375, affinchè, usando di tutta la loro autorità, reprimessero gli empl attentati di quegli eretiei. Obbediva agli ordini pontificli il conte di Savoia, e dono diligenti perquisizioni, venne a scoprire essere stati ribaldi necisori del Pavone, Giovanni di Gabrielli, Jacopo Marmitta, Jacopo Francesco, ed Antonio dei Tarditi, Giovanni e Pietro Buriasco, Pronunziò quindi il conte, coll'assenso del vescovo, la sentenza sequente: «La casa propria degli necisori sarà distrutta sino al suolo. · nè sarà lecito a chicchesiasi il riedificarla; i poderi loro si lascie-« ranno in totale abbandono, nè potrannosi mai più coltivare: gra-· vissime pene subfranno tutti coloro che volessero raccogliere i frutti « elle spontaneamente produrranno quelle campagne; venendo i facino-

- « rosi nomini a cadere nelle mani dei gindici, saranno tradotti in tutto
- « il Piemonte, vestiti di abito ignominioso, con le mani legate dictro
- « il dorso, e costituiti sulle porte di ogni chiesa, in giorno di festa,
- « nel punto che il popolo useirà più numeroso dalle sacre funzioni :
- « e finalmente condotti a Pinerolo, si rinchinderanno in carcere, « finattanto che dal consiglio del conte, da quello del vescovo e dagli
- s inquisitori della fede venga inflitta quella pena ulteriore che merita

  - (1) Bulland, Ata SS., ten, i, menals sprills,

il loro delitto; i signori di Bricherasio saranno quelli che faranno e eseguire quella estrema sentenza che verrà data, radunando il popolo, suonando a lutto le eampane, e spiegando le bandiere » (1).

Le azioni che rimanguon a dirsi del vescoro Giovanni dall'anno 1375 sino alla sua morte, riducousi quasi tutte a convenzioni ed infeudazioni che egli fece pel vantuggio di sua chiesa e dei soni dincesani, e segnatamente cogli abitanti di Cunco, di Venasea, di Chieri, di Lanzo, con la famiglia nobilissima dei Provana, e con Ludovico prineto di Acaia. Nel giorno nondici di giugno 1588, dono ai canonici di sua estetura le proposto di cunto di mante anticolo di sua cattella le proposto di cunto di mante anticolo di sua cattella le proposto di cittadini e al clero di Possano dice facolta, nel 1580, di riedificare a chiesa collegiata di Santa Maria è di San Giovenale che mimeciava rovina; nel 1595 approvò la elezione di Almone di Romagnano a preposito dei canonici di Monicotisto; alle monache di Carignano, all'abate di Rivialla, a Pietro vicario di Lanza condoni di resi debiti, dei quali era d'ecitiore. La sua morte è assegnata nel mese di giumo del 1411.

Il Pingone, seguitato dal Gallizia e da più altri, lasciò scritto che il vescovo Giovanni fu decorato della dignità cardinalizia; e Francesco Agostino Della Chiesa aggiunge, ehe la promozione di lui alla porpora fu fatta da Clemente vu, uno degli antipapi, in tempo del grande seisma di Occidente. In conferma di ciò, rammentano alcune antiche pitture che lo rappresentavano con queste divise. Però afferma Ughelli, non aver mai trovato di tal asserzione certa memoria; anche il Melranesio, ponderate ben le cose, è di avviso non essere mai stato cardinale: e la vita che di Clemente, detto vu, ha pubblicato il Muratori (3), non parla nè punto nè poeo di Giovanni di Rivalta, Ouindi conchindesi non esser nè anche vero, che il succennato Clemente abbialo mandato in legazione a Parigi presso Carlo vi re di Francia, cosa pur asserita da Pingone. Il fatto innegabile è, che Giacomo principe di Acaia nel suo finale testamento lo nominonel 1366 per uno de' suoi escentori testamentari; che finalmente tutti gli scrittori antichi e recenti concordano in lodare questo vescovo di somma virtù, anzi

<sup>(1)</sup> Meiranesto, Peitem. Sacrum, toil. il; MS.

<sup>(2)</sup> Archivie arelyescovile, Terelli tom, 1, pag. 168.

<sup>(5)</sup> Reputs Ital., topp. in. pars. 11.

di santi costuni adorno, a segno che dopo la sua morte fu onorato col titolo di Besto Giocanni dalla voce comune, e di più illustrato da Dio di grazie miracolose: « Cum vitam dusisset innocentissimam et « religiosissimam, post mortem, beatum fuisse nno ore conflicture et affirmant onnes. Quocirea Ripaltenessa di pisus hunorem capel» alam creverunt » (1). Ma qualunque fosse la venerazione che ottenne, essendosi smarrito il suo sepolero, cesso ogni suo culto; sarà però senore la sua memoria in pereptua benedizione.

#### LXXIV. AIMONE DI ROMAGNANO, VESCOVO NEL 1411.

Aimone, figliuolo di Antonio dell'antichissima e nobilissima famiglia dei marchesi di Romagnane, fis signori di Pullenzo e di Santa Vittoria, fia da prima eanonico di Onix dell'ordine di Sant'Agostino, indi preposito ai medesimi canonici nel unonasterio di Mopecuisio, come di supra abbiamo accennato, e finalmente il giuron tredici di luglio 4411, promesso da fiiovanni xxuu al vescorado della chiesa di Torino. Pingune pone la elezione di lui nell'anno 1410; Francesco Agostino Della Chiesa nel 1414; ma gli archivi areivescovili, che noi seguitiamo, meritano fede di preferenza. Sulla fine di quell'anno ebbe la solenne consecrazione de Francesco ni, arvivescovo di Milano (2).

Una lunga lite dovè sostenere Aimone nel principio del suo episcapato centra gli sibitatati di Cuneco, soni diocesani, i quali pretendeno di non essere tennti a pagare le decime del proprio lom territurio alla mensa rescovile. Si agiio fortemente questa causa avanti li priore del monastero di Soni'Andrea, el era sottoconservatore dei privilegi episcopali, e costui, udite saviamente le ragioni dell'una e dell'altra parte, condanno i Cunecia al pagamento delle decime, ed inoltre delle spese dei processi. Non si acquietarono eglino perciò, che anzi appellaronsi a papa Martino v nel 1417, il quale delegò il preposito di Moncolleri a rivedere le carte rispettive, e quindi a promuzziare. Ma il diritto del vescovo era così ben fondato, che movamente furono condannati gli avversari.

F. Agostino Della Chiesa, Hist. chron. — Gallizia, Vite dei Santi, tom. 5.

<sup>(2)</sup> Pedemont, Sacrum, tom. n. MS.

" Nel tempo che trattavasi questa controversia, insorse l'abate di San Mauro, ossia di Pulcherada, il gnale voleva esimersi dal contribuire ogni anno al vescovo di Torino un toro, o l'equivalente, siccome sempre avean usato di fare gli abati suoi predecessori. Anche contro a tale pretensione stette fermo Aimone di Romagnano, ed agitatasi la causa innanzi all'indicato sottoconservatore, propunziò la sentenza, che il monastero doveá continuare alla contribuzione fino allora praticata. Si sottomise alla sentenza il monaco, e pentito del suo errore, il vescovo lo ritenne in sua grazia.

Per amore della giustizia, ed insieme per la pennria delle sue rendite, dovea il veseovo non lasciarsi spogliare de' suni proventi, i quali già di troppo erano diminuiti, sia per le guerre continne che devastavano ogni luogo, sia per la rapacità di nomini ingordi, che dei beni ecclesiastici non sarebbero mai satolli. Alle tante perdite che pativa divisando di riparare comodamente, fece ricorso a papa Martino y, nel giorno dieci dicembre 1420, addimandando che alla mensa sua fosse unita l'abadia di San Giacomo di Stura, la quale da quindici anni era deserta di abitatori, e quel monastero giaceva presso che distrutto dalle guerre dei principi di Acaia con li marchesi di Monferrato. Volle il romano pontefice meglio assicurare la giustizia di questa dimanda, con delegare Bartolomeo Merlo, preposito della collegiata di Moncalieri a prendere le debite informazioni, e a udire tutte le pretensioni che aver si potevano sopra quei beni abaziali. Citati pertanto tutti i pretendenti a dire le proprie ragioni, non trovandoseue alcuna in contrario, pronunciò, il giorno 9 di giugno 1422, soppressa l'abadia di Stura ed incorporata nella mensa vescovile di Torino, la quale unione venne dangoi confermata dal concilio di Basilea nel 1437(1).

La collegiata di Chieri avea formato alcuni statuti, diretti a riordinare il culto del Signore e la frequenza al coro; essendo stati presentati alla sanzione del vescovo Aimone, dopo averli esaminati e ricodosciuti utilissimi, gli approvò nel 1426, meno un solo che riguardava le cause da udirsi dal preposito: « quia iusto rationis exa-« mine ea titilia pro dieta ecclesia cognovit, probavit, excepto capitulo · posito sub rubrica de caussis audiendis per praepositnm, quod iussit · aboleri et cassari » (2).

- - (1) Meiranesio, Pedemont. Sacrum, tom. 11, MS.
  - (2) Meiranesia. coll'appaggio di un antico documento, ove sopra.

L' anno seguente celebrò il vigilante prelato il primo suo sinodo, diviso in sette capitoli : nel 1428 rivendicò i suoi diritti giurisdizionali sopra Riva di Chieri, contra i monaei di San Pietro di Breme, ai quali quel luogo era stato non rettamente attribuito: nel 1429, il giorno ventinove dicembre, in qualità di delegato di papa Martino y, pronunziò contra il comune e gli uomini di Chieri, che non doveano imporre alcuna gabella o verun altro peso agli nomini di Santena: nel 1432 celebrò il secondo suo sinodo, ristretto a quattro capitoli, nel primo dei quali è prescritta l'annua comunione pasquale; nel secondo si ordina a tutti i beneficiati di mandare alla curia vescovile la consegna di tutti i beni ecclesiastici, sì mobili che immobili, in carta autentica, che si possa predurre anche in giudizio; nel terzo si obbligano tutti e singoli i parrocchiani ad assistere nella chiesa della propria cura, ed ndire la santa messa, ed i capi di casa trasgressori di quest'ordine non potranno essere assoluti che dal solo vescovo : cosa che già nel primo sinodo era stata stabilita; nel quarto finalmente inginngevasi ai parrochi, che tre volte l'anno pella messa solenne delle feste si pubblicassero al popolo tutti i decreti dei sinodi provinciali e diocesani e sotto pena di un mesc di carcere, senza alcuna eccezione.

Nel 4455 si concluises un trattato di pace in Torino, tra Amedeo vin e Giovanni Giacomo di Monferrato, alla quale convenzione trovossi il vescovo Aimone, non sol come testimonio, ma come mediatore (1), La morte di questo prelato avvene nel 1453, probabitimente nel mese di settembre, per certo inanazi al cominciari di orbre, laschando sicure memorie di sia vigilanza, del suo zelo e di sua virtuosa fermezza. Erano stati suol vicari generali nel 1418, Bartolomeo Dine di Valenza, giureconsulto famoissismo, nel 1424 Ruffinetto Borghesio, canonico di Torino e preposito d'Ivres; nel 1456 Pietro de Laurentiis di Lanzo, caonicio (2).

LXXV. LUDOVICO DI ROMAGNANO, VESCOVO NEL 1438

Defunto il vescovo Aimone di Romagnano, e trasmessa la notizia al concilio generale di Basilea, che ancor tenevasi in legittima forma,

Guichenon, Benzenuto di San Giorgio, pag. 521 dell'edizione di Torino.
 Torelli, tom. 1, pag. 468.

amadarono que i padri un legata a Torino, il quale fece radunare il capitolic anonicale il giarno, undicidi ottobre. Presedute questo nuncio ma eltaziope a tutti i candinci per parte di un arciviscovo, a cui cra stata commessa la cura di eleggera a yacovo di Torino Indovico di Romagano, arcidiacono e nipote del vescovo Anjono; e di avendo ri conuociuto che tutti i canonici, pochissimi giorni innanzi, avean gia fatto la elezione di tal seggetto, gli interragio se aveano qualche cosa do opporre intorno al medesimo, e tutti risposoro riegativamente, che anzi a tutto potepe volevano sostenere, la nomino di lui; et citativa onue canonica qui critti aliquid dicere et opporere centra practica electioneme, et onnes dizernati unanimiter, quod non, est robunt manu tenere toto poses, etc. Così apponto ricavasi da una carta antica che si consersa nell'archivio capitilotte, reduta da Meiranesio (3).

Në aven alcun torto i cănonici în persistere nella fatta clezione, giacachi kudorico di Romagiano, lora secisiaisono, cra veramente adorno di grandi meriti, e giureconsulta assai illustre: doctrina ge iuriprogenția longe cărisimus, sicome lo qualifica Eghelji. Non possiamo peria seconsentiga questo scrituce, con difio camerirec di Paolo un; giacebe questo papa fu creato nel 1554, sessonta e più anni-dopo la morte di Ludorico.

La conservacione episcopale ebbe Ludovico da Francesco III arcivescovo di Milano nell'anno segitende, approvata da Eugenio papa 17, che allora reggeva la Chiesa universale 7 ed a questo pontefice il nuovo vescovo pago le annate consucte, decime o sussidi che voglian dira;

Negli atti della curia arcivescosile trovansi molte infeudazioni, e transazioni fatte da questo prelato a diversi signori, ma noi le tralasciamo, parendori non esser gran prova de suni meriti, pè punto influire nei costomi presenti. Diremo invece, che nell'anno segacate alla sua promozione, vola e dire nel 14539, potrossi al sinondo di Basilea, in cui, essendosi attentato di deporre nel giorno venticinque di giorno pape Eugenio iv, seso Ludovico di Romaganno, Gigilelmo vessovo di Vercelli e diorgio dei Saluzzi, vescovo di Aosta, farono deputati. da quel sinodo ad elettori di un nuovo pontefice per parte della mazione italiana: e vennero di fatti nella sessione trigesimasettima, il giorno ventotto del mese di ottobre, all'elezione del duas di Savoia Amedeo viu, che assumes il nome di Felice v. del quale

<sup>(1)</sup> Pedemont, Sagrum, tom. 11, MS.

avrenimento dovremo trattare più a lungo in altro articolo. Intanto non tralacciava il secoro. Ludovico in quel concilio di promuovere i vantaggi particada di sun'ubicas i col otteno, fra giolatri, un decreto il giorno venitirà dicembre, per eni proibivasi al commo di Chieri di imporre veruna tassa o gabella agli unuini di Santena, essendo quel territorio di dittito episcopale di Torino. E sicome avea Ludovico nel primo anno tiel suo gurerno pagate le decime ad Eugenio 1v, così quei patri lo giudicarmo incorso nelle censure, delle quali però gli, dicelero l'assoluzione, il giorno cinque di giugno 1440.

A Torim essendo thropsto il vescovo di Romagnano, nel giorno toti di tivrembra, infruprese la sista dell'abadia di San Solutore maggiore, col cui abde, kirichetto di Lucerna, prima di recarsi al simulo, area conchiusa tin'aggidevo le transzirune, e rivendicata la giurisdizione episcopale nella qual vigita ordito di terce necessarie inparato, e lasciò molti sulturii statuti per l'osservanzà religiosa, riserbandosi di voler meglio dara litri frovvedimenti.

Oltre a questa badia, quella di Rivalta cagionò gravi molestic al vescovo Ludovico di Romagnano. Era tenuta per antico diritto a pagare annualmente tredici ducatoni d'oro alla mensa vescovile: e quell'abate non sol ricusava di pagarli, ma pretendeva di più un'intiera giurisdizione sopra alcune parrocchie della diocesi e della bittà di Torino, senza dipendenza episcopale. Queste e simili pretensioni aveano già suscitato altre volte gli abati di quel monastero, e, sebbene represse, le riprodussero in questi tempi. Essendosi le parti appellate al giudizlo della Sede apostolica, delego alcuni arbitri i quali, ben ponderate le rispettive ragioni, emenarono la sentenza il giorno quindici agosto 1447, a favore del vescovo, Ciò nonostante, l'abate di Rivalta, che Giovanni chiamavasi, interpose una nuova appellazione, ed il papa, che era Niccolò v, per appagarlo definitivamente, ingiunse al priore del monastero di Talloire in Savoia, di rivedere le ragioni dell'appello. Però niente giovarono all'abate tanti sutterfugi, giaceliè nel giorno sedici dicembre 1449 dovette subire una seconda condanna, Costretto finalmente a cedere, venne ad una transazione col vescovo, o pinttosto ad una sottomissione, per eui le parrocchie di San Benedetto e di Santa Agnese ed alcune altre ancora, sopra le quali l'abadia di Rivalta voleva ingerirsi, rimasero soggette alla sola giurisdizione episcopale, e li tredici ducatoni d'oro pagar dovea ogni anno alla mensa. Questa transazione venne dappoi approvata, il giorno ventuno di novembre 4450 dal cardinale Amedeo di Savoia, vescovo di Santa Sabina, legato apostolico in tutto il Piemonte, vale a dire quell'Amedeo vin duca di Savoia, che sotto il nome di Pelice y avea apontaneamente rinonziato alla dignità papale.

Essendo morto nel 1447 Filippo Maria Visconti duca di Milano senza successione, il conte Francesco Sforza divisò d'impadronirsì di quella vasta signoria; ma opponevansi alla sua ambizione la più gran parte dei Milanesi, amando meglio di soggettarsi a Ludovico duca di Savoia, che d'altronde sopra quel ducato aveva forti ragioni: Lo richiesero quei cittadini ad accorrere presto al loro soccorso, e cominciarono ad inalberare sulle mura lo stendardo di Savoia, Ludovico pertanto mandò, ma forse troppo tardi, núa forte armata; ma lo Sforza, accorto e valoroso nomo com'era, seppe deludere le insidie e le armi de' suoi validissimi nemici. Una fiera battaglia si diede, il giorno venti di aprile 1249, tra la gente sforzesca e la savoiarda, in Burgomanero nel Novarese, con molta perdita e strage dell' una e dell'altra parte: « tuttavia rimasero in fine sconfitti i Savoiardi, « con prigionia di mille cavalli e presa delle bagaglie. Bastò questa « vittoria, perchè il duca Ludovico desistesse dal dar più molestia « allo stato di Mffano» (1), tanto più che il cardinale Amedeo suo padre, discest i monti, venne a Torino a persuadere il duca figlinolo a trattare della pace (2). Non meno lo Sforza desiderandola, mando alla corte di Savoia il vescovo ed il podesta di Novara ad aprirne i preliminari; ed il duca Ludovico da canto suo mandò allo Sforza il vescovo di Romagnano con altri valentuomini per negoziare del definitivo accordo. Gl'interessi erano complicati, e le pretensioni reciproche eccessive: ambedue avean bisogno di pace, e volean darsi ad intendere che la faceano per amicizia. Seppe così bene maneggiare questi affari politici il vescovo, che al suo ritorno a Torino la pace fu sottoscritta, il giorno venti di febbraio 1450, con quei vantaggi della Savoia che scrive il Simonetta: « sio egerunt, ut pax et ami-« citia inter eos sit, et parti utrique, quod altera in alterius fini-« bus possideret, retinere liceat,... ut oppida complura atque castella, quae in Philippi obitu(il duca Visconti), Sabaudiani in Papiensibus,

<sup>(4)</sup> Muratori, all'anno 4449.

<sup>(2)</sup> Guichenon, pag. 511 dell'edizione di Lione, e tom. 11, pag. 86 dell'edizione di Torino.

Alexandrinis, atque Novariensibus occuparunt, possidentibus ipsis,
 relinquerentur > (1).

Dopo aver veduto il vescovo Ludovico di Romagnano esperto negoziatore della pace contra i nemici dello stato, debbiamo vederlo adoperarsi diligentemente contra i nemici della fede cattolica, i quali quasi da tre secoli annidavano nella sun diocesi. Tali erano i Valdesi, di cui abbiamo mostrato i barbari eccessi, commessi in Bricherasio ed in Susa, sotto il piissimo vescovo Giovanni, Riaccesero il sanguinario loro furore sette monsignor Ludovico l'anno 1448, contra i fedeli che abitavano in quelle valli, e particolarmente contra i parrochi, che qualificavano per tanti ignoranti pastori, non buoni ad altro che a condurre all'inferno le anime e i corpi di tutti coloro che gli ascoltavano; nè si limitavano a queste vituperevoli blaterazioni, ma, quello che è peggio, procedevano nelle atroci vie di fatto. Percossero sino alla morte Roberto, curato di Angrogna, nomo dotto ugualmente che pio, perchè nelle spe prédicazioni confutava i loro sofismi, abbenchè il facesse con moderazione; ferirono auche gravemente il curato di Fenile, de Fenilis; si avventarono rabbiosamente contra Luigi Bardo, parroco di Campiglione, a cui peraltro riusci di scappare dalle violente loro mani, e così pur fecero verso più altri chieriei. Potrà forse qui alcuno discredere questi orrori, ma pur troppo sono descritti da un autore contemporaneo e gindizioso, che in parte ne fn testimonio oculare, in una sua operetta intitolata: Annales Pedemontanae regionis, ed il Meiranesio ne riporta le precise parole (2).

Il parroco di Campiglione, salvatosi a stento dalle persecuzioni valuali, venne a Torino ad informare il vescoro di Romagnano di quanto occorreva in quelle valli, cel i prelato esortò frate Giacomo Boronzo, domenicano ed inquisitore, a portarsi incontanente colò per reprimere quelle violenze. Anche il doca Ludovico di Savoia ne fu altamente commosso; e, recondosi in quelle valiti l'egregio religioso, volle il principe assegnargli una squadriglia di soldati per sua scorta e difesa. Colì agimto, visitò pacificamente le valiti di Angrogna e della Perosa, predicando ivi per molti giorni la fede cattolica. Intanto fuggivano i Valdesi non sol di udirlo, ma ben anche di vederlo, artabbati di non poterlo uccidere; e certamente, se non fosse statpato di presentati della presenta di pr

<sup>(1)</sup> Rerum Ital. Scriptores, tom. xxi, col. 565, C.

<sup>(2)</sup> Pedemontium Sacrum, tom. II, MS.

ben attorniato dalla truppa militare e da molti buoni cattolici, non sarebbe tornato più vivo: et si non fuissent milites qui eum eustodiebant, una eum multis aliis bonis catholicis, non redisset vivus (1). Vedendo frate Giacomo che faticava indarno, pensò di ritornare in Lucerna, facendo intendere che qui venissero a trovarlo tutti coloro che volevano seco lui disputare della fede, ed esortandoli intanto a vivere tranquillamente, senza cagionare ulteriori molestie ai cattolici, se pur non volevano provare il giusto sdegno del principe che poteva sterminarli. In Lucerna, seguitando per molti giorni la sua predicazione, venne un giorno, nel mese di luglio, circondato da trecento e più Valdesi armati. Clandio Pastre del fu Martino: uomo già attempato. e Barba, famoso fra tutti quelli che abitavano nella valle di Pragellato, per disputare col padre inquisitore; e la disputa realmente si fece nella piazza di Lucerna, al cospetto di grande moltitudine di persone. Tuttavla pochissimo profitto ottenne il pio domenicano: il Pastre resto contumace, e lui seguirono quasi tutti i snoi settari. Non volendo il saggio inquisitore far uso delle armi del principe, un sol di quelle della Chiesa, ehe sono spirituali, fulmino contra gli abitatori di quella valle l'ecclesiastico interdetto, da durare cinque anni: la qual pena, benchè puramente canonica, fece molta sensazione, e per sottrarsene, scrissero tutti d'accordo nna supplica a papa Niccolò v, in cui protestavano di voler ritornare con mente sincera alla cattolica religione : così precisamente ricavasi dalla risposta di esso romano pontefice: «Exhibita nobis unper pro parte universorum incolarum et « habitantinm: praedictorum petitio continebat quamplures ex re-« spersis labe haeresum... ad greminm sanctae matris Ecclesiae, extra « quam non est salus, cum humilitate redire ac reduci summopere « desiderent etc. »

Il papa pertanto ascoltando benigamamente le loro domande, mando un breve apocitico l'anno 1453 (2), indiritto ai vescori Ludorico di Torino, Almone Provana di Nizza, al canonleo cantore di Vercelli, e -al predetto padre Giacomo Buronzo inquisitore, offinchè sia mitamente o sia disgiuntamente, si recassero in quelle valli per riconciliare alla Chiesa tutti coloro che sinceramente volevano abiurare l'errore,

<sup>(1)</sup> Meiranesio, luogo sovra citato.

<sup>(2)</sup> Si trova presso il Rorenco, Memorie storiche, v. pag. 18, edizione in 4º, nella regia biblioteca di Torino.

assolvere i recidivi ravveduti da ogni e qualnoque censura, e segnatamente dall'interdetto in cui erano incorsi, esigere anche il giuramento di restar fedeli a quanto promettevano, sotto la pena di reprimere i ribelli con la censura ecclesiastica, e anche con la forza, abbisognando, della potenza secolare: contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendi, invocato ad hoc si opus fuerit, auxilio brachii saecularis ». In seguito degli ordini pontificii, partiva da Torino il vescovo Ludovico di Romagnano con frate Iacopo inquisitore, nel mese di settembre, l'anno stesso 1453, per recarsi in quel paese; e colà giunto, fissando il suo soggiorno in Lucerna, fece sapere a tutti gli abitanti di Angrogna, di Perosa e Pragellato, che venissero a Ini con piena confidenza, che tutti gli avrebbe accolti amorevolmente, qual pastore usa verso il suo gregge, e qual padre affettnoso co' figliuoli suoi. Corrispose a questo invito una grandissima moltitudine di quelle genti, e se ne convertirono in numero di oltre a tremila, e tutti fecero solenne abiura. Lieto il vescovo di tanto acquisto, tutti li trattò con somma benignità, e quelli di loro ch'erano bisognosi, ricevettero copioso sovvenimento: illos excepit quam benique et multam pecuniam dedit pauperibus (1). Temendo però con giusta ragione il prelato che, allontanandosi da quelle valli, avrebbero potuto facilmente ricadere nell'errore abinrato, dopo maturo consiglio col padre inquisitore, divisò di mettere un qualche freno ad nua nuova apostasia, con obbligarli alla perdita de' beni che possedevan nel caso di ricadota; e tale veramente fu la pena imposta dal prelato ed accettata dai neofiti: Tuttavia anche questa ammenda delusero moltissimi, giacche ritornati all'errore, per non soggiacere alla condanna, vendettero le loro terre, e passarono si puesi stranieri.

Un prodigiosissimo avvenimento illustrò l'episcopato del vescovo Ludovino di Romagano, la cui ricordanza sarà sempre giuriosa alla religione e alla ciùtà di Torino. Alemil ladri entrando nella chiesa di Esiles, verso i confini del Piemonte, con la Francia, portaronsi via nel 1453 l'Ostensorio con entro Vestia eccaristica. Assando per Torino, il giurgento, sal quale il sacro tesoro, aveano imposto, si piegò a terra, e l'estia nest dall'ostensorio e dalle bagglie, sollevandosi luminosa in aria, il giorno sei di giugno: di questo insigne miracolo noi qui sol diamo un cenno, riserbandone un articolo distinto.

<sup>(4)</sup> L'autore citato, presso il Meiranesio.

Con questo prodigio inflammossi il prelato di un nuovo ardore nell'esercizio del pastorale suo ministero. Due sinodi diocesani egli celebrò per restituire a buon ordine la ecclesiastica disciplina; il primo nel giorno trenta di aprile 1465, nel quale si propose di raccogliere e mettere in osservanza i molti decreti de' suoi predecessori; ed il secondo nel giorno tredici dell' istesso mese dell'anno 1667. E per ultimo, avendo il capitolo dei suoi canonici giudicato cosa necessaria una qualche mutazione degli antichissimi statuti, con l'aggiunta di altri nuovi, il vescovo di Romagnano, dopo di averne saviamente ponderato il valore, vi appose la sua sanzione, nel giorno settimo di ottobre 1468: essendo quindi stati trasmessi alla Santa Sede, papa Paolo II gli approvò il giorno ventisei di novembre del medesimo anno; ma quando si ottenne questa pontificia conferma, era passato a miglior vita da pochi giorni innanzi monsignor Ludovico. Io conchiudo la vita di questo prelato con la testimonianza di uno scrittore de' tempi suoi; iste autem dominus episcopus est vere vir doctus. patiens, et plurimum liberalis, qui multa bona omnibus semper fecit (1).

### LXXVI. GIOVANNI, III DI QUESTO NOME, DI COMPEYS, VESCOVO NEL 1469

Giovanni Compesio, ossia, nella volgare desinenza, di Compers, di nobile famiglia di Savoia, per consentimento unanime degli storici, far nominato a reggere la citiesa di Torino sulla fine del 1465, e nel-l'anno seguente prese possesso di sua sede, regnação in Piemonte il beato Amedo tax, duca terra di Savoia. Essendo caduto infermo questo princípe in Vercelli, ove suficra Lenere la sua curie l'anno 1472, il vescovo Compesio non si tosto venne a sapere della gravissima di lui malatita, che ordinò pubbliche orazioni per la guariginne di lui. Facevasi a questo fine dal clero e dal popolo di Torino usa sacra processione, a cui tremila e pri persono vi erano accorse, fia parte dalla città, ed in parte dalle vicine terre e castella, con fervide preci implorando tutti la sanità dell'amatissimo sovrano, quando sollevando di cochi, videro quasi sopra la chiesa cattedraje un grandissimo

<sup>(</sup>i) Presso il Meiranesio, Pedemont, Sacrum, MS. Franc, August., Ab ecclesia, series chron.

bianco cerchio, entro a cui stava Amedeo Illustrato di luminosi raggi, e così vicina a terra mostrossi questa apparizione, che chiunque conoseva le fattezze di quel principe, ravvisollo per esso, e tutti rigandariono quel segon ammirabile per un sicuro indizio del suo transito da questa vita alla gloria del cielo. Questo fotto avrenen iti giorno trenta di marzo; ed in testimonio della verità, scrive Pietro Francesco Malcho, canonico lateranense, e dappio vescovo di Nizza, en ne fece scrittura, e da molti e da più degni sottocritta si cede nei libri dalla citta(3). Così giudicarono gli spettatori, e credettelo fermamente il vescovo Compesio, che volle perciò nel medesimo giorno trasferirsi a Vercelli, ove trovò realmente defonto il santo duca, e pole assistere a' suoi funcrali che si celebrarono due giorni appresso la sua morte.

Di un altro ammirabile avvenimento fu partecipe il vescovo Compesio nel suo ritorno a Torino. Giorgio Lucerna, abate del monastero di San Solutore, facendo riparare la chiesa di questa sua badia, la quale era situata nel luogo ove ora esiste la cittadella, ritrovò come a caso il corpo di san Gozzelino, che di quello stesso monastero era stato abate nel secolo undecimo, ed insieme, ma in cassa differente, le reliquie di santo Anastasio, che pur ivi era stato monace. Illustro Iddio la invenzione di questi santi corpl con molti miracoli e grazie prodigiose, e se ne contarono nei quattro mesi susseguenti sino al numero di centosci. A noi basterà qui ricordare, che i prodigi avvennti prima del giorno secondo di Inglio del 1472 furono con diligente esame riconosciuti ed approvati dal vescovo Compesio, alla presenza di Guglielmo Caccia, dottore d'ambe leggi, di don Giovanetto de' conti di Valperga, priore di Sant'Andrea e protonotario apostolico, di frate Michele domenicano, maestro di sacra teologia, di frate Bartolomeo di Casale, minore osservante, del magnifico don Antonio di Plozzasco, presidente delle udienze ducali, di Giovanni Piacenza e Gerolamo de Bussi, ambedne rinomati dottori e testimoni degni di tutta fede: le quali cose in antentica forma registrate, farono dappoi

<sup>(4)</sup> Historia del B. Amedea 111, duca di Savoia, dedicata a papa Paolo v, il 18 febbraio 1615, scritta dal Maleto. — Guichenon, Amé 1x. — Ferrero di Lavriano, parte n, lib. rv, pag. 409. — L'abate Morozzo, poi vescovo di Saluzzo, nella l'ita del B. Amedeo.

inserite dai Bollandisti nella grandiosa loro opera (1), a cui rimettlamo chi ne desidera distinto ragguaglio. Oggidi i corpi di questi dae santi monaci riposano nella chiesa de'padri Gesuiti, ove vennero traslati nel secolo seguente alla loro invenzione.

Dopo questa spirituale consolazione, ebbe a provare il vescovo Compesio nn grande rammarico per parte di quegli eretici Valdesi, i quali erano ricaduti nell' errore, e'di più nello spergiuro; nè poteva a meno il buon prelato di non affliggersi assaissimo in vedere deluse tante savissime sollecitudini usate da' suoi predecessori pel loro ravvedimento, e fallite tante solenni promesse fatte da quella gente perversa. Contuttociò non volendo abbandonaria atl'atto ne' suoi deliramenti , mandò a Lucerna Giovanni di Aequapendente , dell'ordine dei predicatori, munito di ogni più ampia facoltà spiritnale e civile, il quale, conosciuto acentalamente lo stato delle cose, potesse anche apporvi salutevoli provvidenze. Colà arrivato, intimava sotto pena di scomunica a tutti i consignori di Lucerna, che nella prima domenica, dopo aver ricevute le sue lettere, mentre il popole usciva dalla messa parrocchiale, facessero pubblicare l'ordin seguente: « che ninn degli eretici, i quali avevano abiurato l'errore nelle mani di monsignore di Romagnano e del padre Giacomo-Buronzo; o verun dei loro etedi, non potesse vendere o comprare nn bene mobile del valore oltre ad un fiorino di moneta di Savoia : e per rispetto ai begi immobili, non potessero farne alcun contratto, nè tra di loro, nè con altri, senza espressa licenza, da concedersi dai signori di Lucerna e dal vescovo di Torino, restando i beni degli eretici ricaduti, confiscati ed interdetti; le quali cose s' intimavano sotto la pena di nullità di contratto, della perdita di venticinque ducatoni, e più ancora, secondo la qualità della roba contrattata, e sotto la censura maggiore da incorrersi incontanente dai trasgressori ». Questo decreto fu pubblicato per ordine di frate Giovanni, il giorno ventotto di novembre 1475 nella chiesa cattolica di Lucerna, alla presenza e con l'approvazione dei signori Ughetto de' Rorenchi, Giovanni di Giannotto. Guglielmo di Laia, Damiano di Nizza, Filippo di Bobbio, Antonio di Campiglione, il quale era podestà di Lucerna, e più altri ancora (2),

Intanto per l'esecuzione di questo decreto, il nominato podestà

<sup>(1)</sup> Acta SS., tom. n, mense feb.

<sup>(2)</sup> Rorenco, Memorie Storiche, ecc., pag. 22 e 24.

non procedeva con quel calore che richiedeva la causa; sicchè frate Giovanni di Acquapendente fece ricorso alla duchessa Iolanda, veduva del beato Amedeo e reggente lo stato, implorando il suvrano suo soccorso. La piissima donna, in qualità di madre e tutrice del duca Carlo suo figliuolo, indirizzò un suo decreto nel giorno ventitre di gennaio 1476, ai castellani di Pinerolo, di Cavorre e al potestà di Lucerna, di eseguire con somma fedeltà é tutta precisione gli ordini dia dati dal sottodelegato frate di Acquapendente; e quindi volgendo il suo parlare al medesimo pedestà Antonio di Campiglione, per essere stato disobbediente a quegli ordini, sull'istanza del procuratore generale di Savoja, gl'intima é comanda di comparire, nel giorno dieci di febbraio, innanzi al supremo suo consiglio e el quia tu potestas Lucernae a illas litteras (del padre Giovanni) exeguutioni demandare renuisti, a immo illas retinuisti, te, fiscali procuratore generali Sabaudiae ina stante citamus ..... et iubemus ad diem decimam februarii mensis " proxime fuluri, nostro coram nobiscum residente concilio compari-

« surum, sub parae etc. » Questo decreto di Iolanda è dato da Rivoli, il giorno venitire di, gennaro 1476, col consiglio e con l'approvazione del vescoro Giovanni Gompesio, di Urbano Bonivardo, vescoro di Vercelli, di Pietro di San Michele, cancelliere di Savoina, di Antonio di Piozasseo, presidente del consiglio, di Ruffino di Murra, generale di Francia, e di altri ancora (1).

Dobbiamo or qui ristringere le altre azioni del vessoro Compesio. Nel '4477 compose col capitolo di Carmagnola la vertenza degli interessi, de'qual' eragli debitrice la chiesa pariocchiale di Santa Maria, riducendoli all'annou canone di venti soudi d'oro. Sostenne nu lungo liugio contro don Giovanni di Varaz, abate di San Michele della Chiusa, e dappoi vescovo di Bellay, intorno alla giurisdizione spirituale di Carignano; e siccome quel monaco persisteva tenacemente ne s'apporti suoi diritti. Il vescovo chue rioruso a Roma nel 4380, obtenendo delegati apostolici che pronunciassero del merito della quisione. La decisero di tato, ma in senso contrario all'abate; ed egli se ne appello al romano pontefice. Nel 1484, in settembre, intraprese la visita del monastero di Onts, esercitandovi piena giurisditonose, tanto sopra i canonici, quanto sopra tutte le pertinenze della

<sup>(1)</sup> Rorenco, ove sepra.

chiesa. L'anno seguente 1489, convenne con Ludovico II, marchese di Saluzza, per to atabilimento di una chiesa collegiata in quella città, siccome meglio diremo in appresso: la quale convenzione può riguardarsi come l'ultima coss operata dal vescoro Compesio nella diucesi Torino, giacobic nell'anno istesso fu trastato da questa sede al governo di quella di Geneva, ed indi, nel 1484, all'arcivescovado di Tarnatasia, ove terminò ji giorni suoi nel 1492.

Il campanile della metropolitana di Torino è un monomento della generosa pietà di questo prelato, avendulo riedificato quasi dalle fondamenta con tal sodozza di lavoro che anche oggidi sussiste, e, porta scolpita in marmo la memoria di lui; però il totale compimento di questo edificio fu riservato al duca. Vittoria Amodeo II, che sul disegno di dodi Filippo Invara ne accrebbe e ricuopri la sominità.

## LXXVII. DOMENICO CARDINALE DELLA ROVERE, VESCOVO NEL 1482

Domenico della Rovere, de' nobilissimi signori di Vinovo, figliuolo, del conte Giovanni e di Anna del Pozzo, fratello di Cristoforo, cardinale e vescovo di Montefiascone, fu illustre per dottrina, saviezza è discrezione, virtù particolarmente ammirabili in un giovane di pobilissimi natali. Le conobbe e ben le apprezzò papa Sisto IV, che era nativo di Albisola, di povera famiglia che portava l'istesso cognome Della Royere. La identità del cognome fece poi dire, che i poveri della Rovere della Liguria discendevano dai ricclii del Piemonte, e dal canto loro i Della Rovere di Torino non ricusavano di aver un consanguineo sul trono del Vaticano; ma se Sisto 1v non fosse stato papa, io non so se si sarebbe mai supposto oriondo dal nobile lignaggio di Vinovo(1). Commque sia di ciò, il fatto è, che Sisto iv volendo premiare i talenti e le buone qualità di Domenico, sin dal 1473 lo fece sno famigliare e cameriere con molti ecclesiastici beneficii: cbbe quindi la prepositura della chiesa cattedrale di Torino, quella dei Santi Antonio e Dalmazzo in questa medesima città, quella di Carignano e quella di Rivoli; fu inoltre canonico di Losanna e d' Ivrea, priore del monastero di Sant'Andrea di Torino, abate commendatario di San Cristoforo di Vercelli, di San Mauro di Pulcherada e del monastero

<sup>(1)</sup> Spotórno, Storis letterarla della Ligaria.

dl Ambrousy. Essendo mancato al vivi nel 4478 il cardinale Cristofaro suo fratello, Domenico fu nominato custode della Mole Adriana, sosia del castello Sant'Angelo la Roma, e poco dopo creato prete cardinale del titolo di Vestina, il quale titolo cangiò dappoi nel 1482 in quello di San Clemente.

L'anno medesimo venne promosso al vescovado di Torino, del quale però solamente l'anno seguente prese possesso, e troviamo di fatto negli ordinati della città, sotto il giorno tre novembre 1483, essere stati eletti sapienti a ricevere il cardinale di San Clemente, nnovo vescovo di Torino. Solonne quanto mai puossi immaginare fu il suo ingresso, poichè al pieno concorso del clero e del popolo, v'intervennero Carlo, duca di Savoia, con i grandi di sua corte, Ludovico, zio del daca, arcivescovo in partibus (Archiepiscopus auxilianensis) e nuncio della Santa Sede alla corte di Savoia, i pubblici magistrati e i decarioni della città. La prima rimarchevole operazione del nuovo vescovo fu la canonica erezione di una chiesa collegiata in Saluzzo, città allora di sua diocesi, e soggetta ai propri suoi marchesi. Già dall'anno 1481, nel di tredici agosto, papa Sisto IV, ascoltando benignamente le istanze del marchese Ludovico 11, e congiuntamente quelle del comune e degli nomini di Saluzzo, avca conceduto che l'antica pievania fosse eretta in chiesa collegiata, con un capitolo di dodici canonicati e sei dignità, oltre ad un decano che a tutti presiedesse; ma le bolle pontificie soffrirono nell'esccuzione qualche ritardo, si per canto di Carlo, duca di Savoia, si per rispetto del vescovo di Torino, Giovanni Compesio, l'uno e l'altro non accordando di buon grado che al marchese di Saluzzo fosse devoluto il patronato della nuova collegiata (1). Accondiscese dappoi il vescovo, convenendo il giorno sedici fehbraio 1482, che spettasse al marchese il inspatronato, e al vescovo di Torino l'instituzione delle dignità e dei canonici. Superate pur le difficoltà che per parte del duca di Savoia eransi frapposte, finalmente il cardinale Domenico Della Rovere, in qualità di delegato pontificio ne fece la canonica erezione, applicando alla collegiata diversi priorati e prepositure. Anche nella cospicua e popolosa terra di Revello, sulle preghiere del marchese Ludovico, concedeva Sisto IV la erezione di una collegiata, ed il cardinale

<sup>(1)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo, agli anni 1461, 1482 e 1483, tom. 5.

vescovo di Torino spediva le lettere apostoliche da Vinovo, il giorno ventisette di novembre del medesimo anno.

Cessò di vivere l'anno seguente Sisto papa IV, ed il cardinale Della Rovere partiva per Roma al conclave, lasciando a Guglielmo Caccia, arcidiacono e sno vicario generale, l'incarico di provvedere nella sua assenza ai più premurosi affari della diocesi. Creato sommo pontefice, il ventinove di agosto 1484 Giovanni Battista cardinale Cibo, genovese, col nome d'Innocenzo viii, il cardinale Della Rovere continuò a soggiornare in quell'alma città, ove con molti altri fu testimonio della solenne donazione tra vivi che Carlotta di Lusignano, regina di Cipro e dell'Armenia, fece nella basilica di San Pietro nel 1485, al doca Carlo di Savoia suo nipote (1). Essendo mancato ai vivi nel di venticinque ottobre 1486, il nominato vicario generale, sostitui Giovanni Gremis arcidiacono d'Ivrea. Una fondata congettura ci fa credere che più vicari generali egli tenesse simultaneamente pel buon governo delle vastissime diocesi, giacchè troviamo pur certa memoria di Andrea Provana de' signori di Legny, arcidiacono, proprietario apostollco e priore del monastero della Novalesa, che della carica di vicario generale era rivestito; e finalmente Andrea Novelli, vescovo di Alba, esercitò par l'ufficio di langotenente generale della diocesi di Torino. Ma reggere un cpiseopato sotto la sorveglianza e direzione di vicari generali, ed intanto goderne le rendite, e stare lontano dalla residenza, conobbe il cardinale Della Rovere non esser cosa conforme. a' sagri canoni; motivo per cui deliberò di eleggersi uno stabile coadiutore; fu questo Giovanni Francesco Della Rovere, suo uipote, uominato nel 1497, il giorno ottavo di novembre, da Alessandro papa VI.

Residente fin Roma II cardinale Domenico, non dimenticava i bisogrande e generoso. I castelli di Cinzano e di Rivalta che appartenevano alla sua mensa, farono ampiamente per lui ristaurati; e siccome la mensa medesima delle antiche sue rendite era diminoita, così procorò nel 1490 di mitri quelle della chiesa di Cavorre, e di più uel 1494, quelle della pievania di Lanzo, coll'autorizzazione di Alessandro vi.

Ma di tutte le grandi imprese operate dal cardinale Domenico Della Rovere, quella che rende immortale il suo nome si è la fabbricazione

<sup>(1)</sup> Guichenon, tom. 111, pag. 401 della vecchia edizione.

di una mova chiesa cattedrale. Considerando che il tempio antico, opera dei principi Lungobardi, e cumposto di tre chiese insieme unite, siccome altrove abbiamo osserrato, era sdruscito da due parti, ne più pareira capace di decorusa ristaurazione, e nemmeno opportuno alla solicnità delle dignituse funzioni, divisò di farre totale distruzione, per incominciare dalle fundamenta una chiesa di forma affatto nuova. Solamente opponevasi ia coromità delle spesse; mai il purporato riceltissiuo non meno di suo casto che dei tanti beneficii ecclesisatgi che pusadera, inciete valatava il dearao, parebi la cassa di lio rin-seisse grande e vaga. Era d'altronde quello, il secolo, in cui il gusto delle belle arti risorgeva gioriossimente in Italia. Trovandoi pertanto il cardinale in Roma, mandò un nobile disegno, raccommadandone culdamente una perfetta sescuzione, e quello che più importa, cominciò a mandare essas piene di argento.

Si diede adunque principio alla demolizione della fabbrica antica, distrutta la quale, nel 1491, fu posta eoi sacri riti la prima pietra alla nonra coistruzione, il giorno ventidos di luglio del nedesigno amo, assistendo alla religiosa funzione la duchessa. Bianca di Monferrato, vedova dei duca Cario 1, reggente lo stato e tuttive del giovane principe Gigvanni Amedeo. Si posero nella pictra fondamentale alcune monete d'oro, e la fabbrica si ando contiusando sino al suo termine, che fu nel 1498, sotto il regno del dava Filiberto 11. Appaltatore dell'opera fa Amedeo de Francisco di Settigonno, detto volgarmento Meo del Caprino, il quale chebe la rovina della chices antica, eccettuati i marmi e le pietre grosse, e con tal patto dicede «la canna (1) del nuro alla misura de Ruma per uno deasto d'oro de camera, et la nuro alla misura de Ruma per uno deasto d'oro de camera, et la

- eanna detto impiannellato ad ogni sua spesa de magisterio, le gnami, chitodi, ferramenti, pianelli, et coppi per uno ducato d'oro;
- gnami, chiodi, ferramenti, pianelli, et coppi per uno ducato d'oro;
   et li àmmattonati della chiesa a sue spese de'mattoni arrotati et
- et li ammattonati della chiesa a sue spese de'mattoni arrotati et
- e ben lavorati et listati de marmo convenientemente per uno ducato
- « d'oro de camera la canna » (2).

Bernardinu de Antrino e Bartolomeo de Charri, tulti due da Firenze, fecero la gradinata e le pile dell'acquasanta. Infine Franceschino

La canna del muro alla misura di Roma, intendesi la canna di otto palmi romani architettonici.

<sup>(2)</sup> Archiv. Arcivescov., protocol. xt 4, 413, xtl 228.—Cibrario, Toring nel trecento trentgenque.

Gaverna di Casal Sant'Evasio, ebbe l'incarico di far le porte. Lavoravano tutti sopra i disegni fatti da un rinomato architetto, che fu Baccio de l'intelli, della cui somma perizia valevasi Sisto papa zv e tutta la famiglia Della Rovere (1).

(1) Che la nostra chiesa metropolitana sia stata veramente cretta e, compitata econolo i disegni da Baccio Pintelli - lo dimostra lo stile dell' edificio, e che per la pianta, gli alzuli, la cupola e le decorazioni, pienamente richianna e le chines del Popolo e di Sana'Agostino in Roma (opere queste certissime del e nostra architetto, ed inanatza l'etiliana nel 4483); lo dimostra por eil por e mente, come fosse il Pintelli architetto del papa e di ciasa Della Rowei: lo elimostra la certezza in cui siano, che il disegno ne fis spedito da Roma. So e che in un MS. dei regiì archivi si fa suatore del nostra dounno un Amedeo da Firenze, o da Settignano, che vuol dire lo stesso; ma questi ne era sol « Applicatore Chirario, Torino ed 1535, pag. 13).

· Questa nostra cattedrale è veramente, come cosa architettonica, un'o-« pera molto rara e pregevole : si scorgono in essa le traccie dello studió posto « dall'architetto sulle migliori opere dei contemporanci : per figura, il tipo e della faceiata ritrovasi in quella di Santa Maria Novella a Firenze, opera e celebratissima di Leone Battista Alberti; trovansi similissime a questa no-« stra le facciate di Santa Maria del Popolo e di Sant'Agostino in Roma, e « quelle pure di San Giacomo, che è incerto se di Bramante o di Antonio da « San Gallo, architetti eccellenti. Egregi sono gli ornamenti delle porte, conje e pure quelli di una delle pile dell'acqua santa: egregia pure la distribuzione « de' fianchi esterni, benehè ora guasti in parte dalla male appiecatavi sagre-« stia, e dall'essersi distrutta l'abside, per l'edificazione della cappella del « Santo Sudario : ed erane l'abside semicircolare e senza pilastrate, e tale la « vediamo nell'antica veduta di Torino, che ya unita alla prime edizione del-« l'Augusta Tanrinorum del Pingone, e così pure in una pianta della nostra e città del 1636, e la stessa cappella del S. Sudario, dovendone l'alture essere e visibile al popolo affoliato nella nave maestra della cattedrale, produsse che veniste tolto l'altar maggiore, qual era di forma basilicale (come ditesi), e cioè con tolo sopportato da quattro colunne, miro opere atque elegantia e excitatum, dice Ughelli.

• Ora che diremo nai dell'opiniono, che di questa basilies teogono i nostri concittudini Esai che sul vecchio nessua monomento hanno onde instituire un paragone qualunque, barbara opera la chiamano, e fanno voti perchè sia distrutta (se comportasse la spessi di farre una nouva) od almanos de covista modo loro la facciata, voglio dire guasta con qualche impiallacciatura di pisatri e di colonne: e sono par quelli stessi, che trovandosi a Firezzo da Roma, e sentoso che belle chiese sono quele di Sasta Maria Novella.



Compinto il nobile edificio, sulla porta maggiore fu apposta in marmo la seguente iscrizione, che anche oggidi vi si conserva:

IOANNI . RAPTISTAE . TRAECVESORI

DOMINICYS . RYVERE . TAVRINENSIS . PRAESVL

8. R. B. CALBRINAIS . TIT . S. CLEREWITS . A. SIXSTO

IV . PONT . MAX . COLLERCTYS . RASHLCAM . RANC

VETYSILAR . COLLERCTHS . A. PYNOAMENTS . DEMOLITAM

AVCYSTIORS . ORNATY . PIE . RELIGIOSEQUE

AD .PATRIAE . DECVS . ET . REIP . CRISTIANAE . HONESTABENTUM

HLYSTHERY S. SARAYDAE . PYCHYS . 10 . CAROLO . AMEDIO

ET . BLANCIA . ETYS . MATRE . TYPTRICEGYE . REMP . AEGYO . IVEE

ADMINISTRATIVES . REVIT . ET . PHILIBERTO . II . DUCE

FUIDEM . PIRNTISSINO . INVISSISMOCVE

FÜRDEM . PIRNTISSINO . INVISSISMOCVE

DEBLICATAM . ASBOATH . ANSO . SAI . MOCCECCUIL

Oltre alla chiesa cattedrale di Torino, anche quella di Montefiascone, del cui vescovato il cardinale Della Rovere era amministratore, provò la di lui magnificenza nella ristaurazione che ne intraprese.

- di Sani Agostino, San Pietro in Montorio, del Popolo ed altre del nostro Pintelli, ne fanno le misaviglie, poi dicono essere la cità di Torino orba daflato di monumenti simiti: tanta è la forza dell'abitudine di apregiar se stessi, quando ha base nella inscienza.
- la costoro rippondo colla testimonianza di quelli architetti, che hanno

e ceretas il lydio li divor trovasi, e che tatti dodano questa nostre cattedrale, como già dobavai in da quando in cdificata, ed il cardinale Della Rotere stesso se ne inostra soddiniato in lettera diretta a Pieiro Cara (presso IV) edino), ed ciligio belle è detta da leandra Olberti, edila città nostre Daris lando Candensio Mernia dile; tempto ornotur Saneti Iolannia Beptistor aleve ex primetria christiana delacto, ut unum viz et alterum rimile in tost India repetito.

Den il correspondante della consideratio della consideratio della consideratio della considerationa delacto, ut unum viz et alterum rimile in tost India repetito.

. Dopo il sovra esposto, non so cosa per costoro si vorrebbe rispondere alle s prove, per le quali si stabilisce essere Baccio Pintelli l'architetto della nostra cattedrale, ed al consenso di persone intelligenti e di artisti sul pregio di essa come opera di arte».

Queste notizie mi vennero favorite dalla gentilezza dell'egregio architetto Promis. Intanto questo duomo si va adornando, per opera del venerevole capitolo, di eleganti figure ed ornati, del cui valore altri già scrissero. Ed essendo stato eletto arciprete della basillea Yaticana, face fabbricare alle scale di San Pietro un nobilissimo casamento, che egiti il primo abitò. Nella chiesa di Santa Maria del Popolo foce errigere una ricca el elegante cappella ad onore di essa SS. Vergine, ed insiemo del dottore san Girloamo (1). Queste ed altre opere grandiose provano abbastanza quali insigni virtù adornassero la mente ed il cuore del cardinale Domenico, ed il diritto che egli ha ad una perpetua riconoscenza.

La morte di lui avvenne in Roma l'anno 1504, il giorno primo di maggio, e non già lui Torino, siccome asseriace Francesco Agostino Della Chiesa. Riteme il vescovato di Torino sin che visse, siccome poù vedersi dal finale suo testamento, che per l'asserzione del Merinacio (2) si conserva nell'archivio della Regla Camera de Contige e quiodi errò Ughelli in dire, che avea rinnanziato nel 1489 al suò nipote coadiutore la sede Torinese. Fu seppellito in Roma, presso la cappella che avea eretto e dotato in Santa Maria del Popolo; ma le, sue spoglie vennero traslate a Torino nel 1510, e tumulate nella sua chiesa cattedrie. Sussistera già la san tomba con una onorevole iscrizione, riportata da monsignor Della Chiesa, ma da lungo tempo si è smarrita: Conservasi anche oggidi presso il reverendissimo capitolo della metropolitana un volume del soo ponteficale, miniato con grandissima magnificenza, e scritto sopra la pergamena in bellissimo carattere: di alti due volumi trovansi nell'archivio di corte.

<sup>(1)</sup> Giaconio, Vite de' pontefici e de cardinali.

<sup>(2)</sup> Pedemontium Sacrum, tom. 11, MS.

### Appenimenti politico-religiosi

-----apper--

#### LXXVIII, PROVVIDENZE CONTRO GLI ERETICI

Nei secoli del medio evo sorsero a funestar la Chiesa e la società moltissimi eretici, siccome altrove abbiamo osservato, i più famosi dei quali furono i Manichei ed i Valdesi; i primi ebbero diverse qualificazioni e nome differente, secondo le regioni in cui maggiormente serpeggiarono, ed i particolari errori che al manicheismo riunivano: in Francia si dissero Albigesi dalla città di Alby ove piantarono la sede; In Germania Catari; in Italia Patareni. Contro gli eretici si usavano certi supplizi che destano raccapriccio: talvolta condannati alle fiamme, si facevano arder vivi in mezzo di una piazza alla presenza del popolo. Ventidue Valdesi Turono abbruciati in Cuneo nel 1442 (1). Ma queste rigorose esecuzioni nel Piemonte non furono mai frequenti, come ben osserva il cavaliere Luigi Cibrario (2), e dalla Chiesa non vennero mai autorizzate. Ve ne ebbe però alcuna nella diocesi, anzi nella stessa città di Torino nel 1388, il sabbato cinque settembre, e eome tal racconto appartiene a questa storia, io qui lo inserisco con le parole dell'autore.

In quel giorno pertanto, nella chiesa cattedrale di San Giovanni, frate Antonio di Settimo, di Saviglisno, inquisitore dell'eretica pravità nella superior Lombardia e nella marca di Genora, dalla Sede Apostolica deputato, avendo fatto processo contro gli eretici Catari, Paraini, Speronisi, Leonisi, Armadisti, Cironosi, Passagini, Gioseffini, Franceschi, Bagnaroli, Comisti, Berrucaroli, Carannelli, Varini, Ortolani, Sacatensi, Albasesi, Valdesi ed ogni altra generazione di eretici, dichiarò Antonio Galossan di San Reffisele, e Jacopo Bech di Chieri

<sup>(1)</sup> Storia delle Alpi Marittime, del Gioffredo, pag. 1082.

<sup>(2)</sup> Dell'economia politica del Medio Evo, libri tre, pag. 158.

eretici relașui. Opponesasi al primo di credere ed insegnare, che colui che è signore del cielo e della terra è il drago, ossia il cattivo principio più firite del Dio del cielo; che il pane dell'eccaristia della san setta supera tutti i sacramenti della Chiesa romana; che la Santissimo Vergine concept da san Giuseppe, e che Gesì non fiu i redentor del mondo, predetto da Isais; che gli apostoli ed i santi non possono giovare a chi loro si raccomanda; che non vi ha vero papa e saccirdote fiuor della sua setta; che non vi ha paradiso no inferno, e vani sono però i suffragi per li defunti; che il dragone predetto ereò tutte le cose visibili ed invisibili, e che la Chiesa romana è regina di bugia.

Al Bech si opponera d'escre da trent' aoni della setta de Traticelli di porera vita, che s' intijolavano' apoatolire messi di Dio; di
aver portato il loro abito; d'essere stato con loro in Toscana, d'aver
udito i Catari di Schiavonia e giurata la loro credenzo, e creduto cos
essi che il demonio crèo le coso visibili, che cadde dal cielo, fa penitenza in questo mondo, e dee tomar in gloria, che l'aoina di ogni
nomo è di ogni donna è uno di quegli spiriti caduti; che non vi ha
papa fuorche in quella setta, non inferno, nè porgatorio fuorche in
questo mondo, che niuno può salvarsi fuori della setta, in cui nha si
accettano iminori di xvu vanja, che nulla vale il battesimo; che dopo
morte lo spirito entra in un altro corpo a. d'nomo o di bestia; che
l'incesto non è peccato, nè l'asura; che il demonio fece. Adama ed
Eva e gli altri uomini; che Mosè fii il maggior peccatore che fosse e
dal demonio cibbe le tavole della legge; infine che non vi ha rissurreziono
dei corpi, nè giudizio finale (7).

Di tanti mostruosi errori convinti il Galona ed il Bech, convinti inoltre di essere relgeja, sossi ricaduti nell'erecsia abiurata, il frate inquisitore dichiarò con grande, solemnità la sentenza in coi erano incorsi secondo le leggi, cio la confisca dei loro beni e l'atroce supplicio del fluore, consegnandoli a Pier Majabalia vicario di Tortino, sossia al braccio secolare, perché soggiaces-sero alle pene incorse. Da questi supplici in uso nel secoli barbari molti seritura hanno preso anna di accusare la Chiesa di barbarie e di fanatismo, facendo carico al clero di tanto sangue versato. « Ma se ci faremò ad esaminare con quiable e diligenza le pagine della storta, si vedrà che l'origine di quella

<sup>(1)</sup> Archivio arcivescovile di Torino: Protocollo 49, fol. xtvi. Cibrario, pag. 160 e 161.

« înfamia non è del medio evo; e che il maggior torto non è del « ministri della Chiesa cattolica. Comincio a notare l'ingiustizia di « coloro che, senza tener ragione de' templ, giudicano il medio evo colle idee dell'età presente: noto l'ingiustizia di quegli altri che · accusano il solo clero di un inganno che era comune a tutti : dimen-« ticando che il ciero è parte del popolo, e ritrae come il rimanente « del popolo della barbarie o della civiltà del secolo in cui vive. Noto · infine, che le maggiori crudeltà, le più nefande empietà non acca-· dono già ne' tempi d'ignoranza e di barbarie, ma nel secoll che sono s in progresso di civiltà, perchè l'uomo non è mai tanto empio e ent-· dele, come quando movendo da un falso principio, sillogizza per e giustificarne le ultime conseguenze; ed io in politica ed in religione o più temo un fanatico che sillogizzi, che un masnadiere il quale necida, Onindi osservo, che quegli imperadori medesimi, che servendo ai falsi Del, inventavano ogni di nuovi tormenti contro ai Cristiani, · poichè si rendettero alla fede di Cristo, usarono contro ai Gentili argomenti di simil natura: Nel 342, Costantino, primo imperatore e cristiano, comandò si chiudessero i templi degli idoli, ecssassero i sacrifizi, e chi contraffacesse, fosse abbattuto colla spada vendica-• trice, e le facoltà dell'ucciso cedessero al fisco, volendo che in egual pena ravvolti fossero i rettori delle provincie che tralasciassero di punire tali (1). Arcadio, Onorio e Teodosio nel 407 di-· chiararono misfatto pubblico l'eresia dei Manichei : lo paragonarono « in tal qual modo al delitto di lesa maestà; stabilirono contre ai « delinquenti la confiscazione e la morte civile; vollero si potesse procedere eziandio contro la mémoria, e che i figlinoli non succedes- sero ai padri ove perseverassero nel medesimo errore (2). E ventun « anno dopo, Téodosio e Valentiniano punirono tali cretici di morte, » perchè, soggiunge la legge, niun luogo è da lasciar loro, in cui facciano \* ingiuria perfino agli elementi (3). Si spinse poco dopo più innanzi « il rigore di siffatte leggi; perocche mantenuta la pena di morte « contro al Manichei, si stabili contro a tutti gli altri cretici pena di e esllio e di confisca, è di morte, se facessero adunanze, collette o \* battesimi; infine si comminò pena di morte a chi, conoscendo un · manicheo, nol rivelasse.... Con queste leggi inginste e crudeli dei · primi imperatori cristiani, si resse poscia il medio evo contro agli

<sup>(1)</sup> Cod. 1, x1, 1. (2) Cod. 1, v. 4. (5) Ibi legibus, 5, 12. 14, 16 etc.

« cretici che rampollavano da ogni lato, ed applicava ora le pene « meno dure, ora le più dure, secondochè le massime degli eresiarchi « pareano più o meno detestabili, ma principalmente secondo che « l'eresia era o non accompagnata da numeroso proselitismo, e see condo l'indole di questo proselifismo più o meno minacciosa, più « o meno contrarla alla pubblica sienrezza. La tolleranza non era per « certo virtú dei cattolici di quel tempo, ma non trionfava neppur nel « campo dei giudei e degli eretici. Sin dal secolo IV i gindei lapida-« vano e mettevano in altre guise a morte i convertiti. Il fanatismo « agitava gli nni, sollevava gli altri per poco che fossero possenti. Di « modo che, spesse volte, non si puniva già nell'eretico la falsità e la « corruttela de' dogmi religiosl, ma si puniva II fatto violento con cul « si cercava di mantenerla e disseminarla in altrul. Gli Albigesi, ad « esempio, non si contentavano di corrompere colle perverse dottrine « in principio del secolo XIII la Linguadocca e la Provenza, ma gua-« stavano col ferro e col fnoco le terre che non volcario raccettarli » (1). Così del pari I Valdesi, psciti dal primo loro recinto, perturbavano armata mano il marchesato di Susa, quel di Saluzzo, siccome abbiamo accennato nel corso di quest'opera, e pnossi ancor più diffusamente scorgere nel Muletti (2).

Prossimi al delitto d'eresia, e tiati quasi del medesimo colore, furono riputati i bestemmiatori e i negromanti. In Francis un re ginato di vogite e santo di costami stabili contro si bestemmiatori l'atroce soppizio della lingua forata con un ferro rovente, ed il papa credette seoratora de seer più mite. A Torino ed altrove nella monarchia di Savolia punivasi molto più ragionevolmente di semplice pena pecuniaria. Nel 1502, Anselmino di Caneo, incolpato di aver bestemmiato in Avigliana l'ostia sagrosanta e chi la portava, pagò trenta lire; nel 1569 il figlio di Morello del Ponte, gindeo fatto cristiano, accusato di apostasia, fia tassato a quaranta franchi d'oro, e quattro anni dopo un altro giudeo chiamato Aglino Ruos, abitante a Ciamberi, si ricomperò da ogni pena incorsa, per aver bestemmialo Iddio e la Santisalma Vergine, col pagamento di quattorecosti Biorità (d'oro di bnoo peso.

Contro ai negromanti, chiamati allora con vocabolo generale malefiel, e particolarmente secondo il vario instituto, matematlei, arusplei, anguri, vati, magi o caldei, statuirono leggi aanguinose gl'imperatori

(1) Cibrario, Econ. pol. del medio ero, pag. 155 e seg. (2) Tom. v1, pag. 581.

romani, perchè il teueano per insidiatori della vita, della pudicizia e delle sostanze. Costantino nel 519 promine il fuoco all'arraspice che si recassa a casa d'alcuno a gittar sue sorti; la deportazione e la confaca a chi lo avesse chiamato; e due anni dopo, dichiarò che doveano esser puniti quelli, che macchiavano contra la salute degli uomini, piegavano gli animi pudici alla libidine, ma che essenti da ogni pena fossero le medicine o le sorti innocentemente gittate nel luogli agresti, purchè le mature vindemmie non fossero dalla pioggia bagnate, e dal vento o dalla gragmota sbattute(4). Nel 1536 Costanzo e Giuliano prociamarono con la solita ambizione di parole, che dovessero tacere in perpetuo ogni curiosità d'indovinamento, e però no as cossultassero raspici, o matematie, o vatt, e addei, o magi, a pena del capo (3).

Sebbene sgrazistamente unche in questa parte abbia il medio evo, massime nel suoi ultimi periodi, seguitato le nome prescritte dal co-dice, tattavia in molti lnegli della monarchia di Savoia, e segnatamente nella diocesi di Torino, una semplice pena pecnataria colpiva il pazzo o l'impostore, che si eva dato alle arti di negromanaia. Nel 1999 una donna chiamata Pasqueta di Villafranca, pagò quaranta apòlichi multa, quia faciecha zorittegia in sisione stellarum(3). Nel 1365 Aŭtonio Carlavario accusato di aver fatto cader tempesta in Pinerolo, degendo libri di negromanzia, in ammesos per accordo a pagar quaranta forini. Nel 1386, trentadne tomini della valle di San Saturnino pagarono centoventi franchi d'oro, per aver prestato fede ad ni ni-canto che dovea guarire i loro bestiami infetti di maltitta epidemica.

Ma siffatti accordi ficcansi quando la podestà civile era la prima a cominciar l'inquisizione. Più grave rea sovente it col quel che acdevano in man della curia cclesiastica. Nel 1308 si formò processo per sortilegio contro maestro Antonio di Testo o Tresto di Moncalieri. Trattavasi di trovar una ghirianda di perle smarrita dalla nuora di Francesia Troterii, Maestro Antonio era in voce di saperne più degli altri, e fi richiesto di faria trovare per via d'incantesimi. Egli più bina socolella di sicqua benedetta, la coperse con un'altra, e vi pose attorno dedici candele accese; descrisse varie figure con una bacchetta, e fece alcuna egni di croce: poi pigii due acadele di cera, peose in terra in ecose, gle; porce sa quella il piè destro della donna.

<sup>(4)</sup> Cod. 1x, leg. 5, 4. (2) Ibid. leg. 5. (5) Conto della Castellania di Villafranca di Piemonte.

<sup>(1) ----</sup> acta constituti in vinati anta in i leidopte

che avea smarrita la ghirlanda. Questo ultimo sto dava lnogo a pessimi commenti, e la tempesta si addensava sul capo di maestro Antonio; egli richiesto dal vicario del vescovo, essendo comparsò, confessò umilmente, clin nulla sapera ne di negromanzia, ne d'altro, e che quello che avera fatto cra stato na sua invenzione, per iseroccare a quelle donne inesperte i dne fiorini. Norr ho trovato il fine di questo processo, scrive il cav. Cibrario (1).

Nel secolo xy cominciò a divolgarsi che sangano taluni far natti col demonio. Alcuni accusatori erano veri maniaci, i quali eredevano di essere stati stretti da quella infame convenzione: altri accusati erano impostori, ed altri dalla sola forza dei tormenti inducevansi a confessarsi colpevoli; e molti quindi per tre secoli perirono vittime della superstizione. Tutte queste pene erano fondate sulle leggi imperiali, ed il diritto canonico non fece altro che applicarle ai delinquenti; ma la Chiesa non ne aggravò mai il rigore, anzl cercò sempre di raddolcirlo, e comando ancora di mitigarlo in favore dei peritenti. Del rimanente bisogna ricordarsi, che la tolleranza politica non può essere virtù di civiltà incipiente, ma di civiltà perfetta; che molti di quelli che l'hanno in vari tempi invocata, la volevano per sè, e la ricusavano per gli altri. Chi più intollerante di un Calvino, che fece uccidere il Serveto, perche dissenziente da'snoi errori? Chi più intollerante dei sedicenti filosofi? Le prigioni di San Firmino, della Bastita e dei Carmelitani in Francia, nella fine del secolo scorso, che versarono a rivi il sangne sacerdotale; novanta in cento frati uccisi in un sol giorno nell'ultimo sconvolgimento delle Spagne copriranno mai sempre di obbrobrio tutti coloro, che contro gli autodafe dell'inquisizione, o contro le crudeli superstizioni del medio evo strepitano andacemente.

# LXXIX. CENNI DE' PRINCIPI DI ACAJA DELLA CASA DI SAVOIA

Una congiurra ordita in Torino da alcuni ecclesiastici di partito Gibellino; la predicazione evangelica di san Vincenzo Ferrero in questa città e diocesi; la nascita e l'educazione della beata Margarita di Savoia; diverso provvidenze emanate dal consiglio della città per

<sup>(4)</sup> Archivio arcivescovile di Torino, Protocollo xiii.

la riforma dei costumi e per l'osservanza della religione; la fondazione dell'antiversità degli studi; il passaggio per Torino di papa Martino v nel suo ritorno dal consilio di Costanza; sono tutti avvenimenti successi sotto il governo dei principi di Acaia, del ramo di Saviois; oè io potrei ommetterii senza mancare ad una parte essenziale di questa storia; ogni ragione pertanto mi obbliga a scrivere di questi principi un qualche cenno.

Il dominio de' conti di Savoia, circa il 4290, fa diviso in tre gorrari a Amedeo vi riserbò quello della Savoia, Ludovico auo fratello reggeva la baronia del Vaud, e Fliippo Ioro nipoto, perche figliado a Tommaso III, che di Amedeo e di Ludovico era fratello, otteone la contea di Torino, con tutti i paesi che la finniglia di Savoia possedeva in Piemonte, meno il marchesto di Susa(1)/Voleva Filippo he questa divisione fosse assoluta e senza veruna dipendeza di poverno di Savoia; ed in questa sua pretensione non aveva tutto il torto, imperocchè, essendo per linea primogenita discendente dal comte Tommaso I, doveva essere preferito secondo l'ordine di rappresentazione. Impagnò le armi per sostenere questi suoi diritti; così fecanora il principe Giscomo sono figliculor, ma le loro ritarprese non conseguirono il desiderato intento; sicchè il Piemonte governato dai principi di Acaia si reputò sempre dipendente dal supremo dominio dei conti. che regnarano in Savoia.

Filippo fasò la residezza di sua signoria in Pinerolo, non in Torino, e così pur fecco i tre principi suoi discendenti forse la fresca oltorosa rimembranza delfe sventure che in Torino avean soffarto Tommaso n e Bonificcio, lo indussero ad eleggerer quel soggiorno e a fissarvi la sua corte; ma qualuque altra raglone diris veglia di questa preferenza, io non la riprovo; e il dire una congettura plausibile son deve offendere chichessiasi.

Furono detti principi di Acaia per via delle nozze che esso Filippocontrasse in Roma, pel mese di febbraio 1504, con Isabella di Ville-Harduin, pronipote del famoso Golfredo di Sciampagea, che fa valoroso georricos e candido serittore di quella creciata, la quale terminò con la conquista di Gernsalemne, e con la divisione delle sopelle del greco impero. Questa sposa portava in dote il principato di Acaia; ma Assou marito, o degli altri sosi posteri di casa di Savotia poternono mai

<sup>(4)</sup> Guichenon. - Denina, Italia Occid., lib. v, cap. vt.

conseguirne il pacifico possesso; onde ne ebbero solo il titolo edi diritti. As. Filippo adunquo primo principe di Acaia di sua stirpe, d'indole guerriera com' egli era, pareva che non sapesse mai vivere in pace: ma vero è, che i potentati suoi vicini e le città stesse che si reggevano presso che indipendenti, erano per la infelicità di quei tempi in continue fazioni. In discordía coi Vercellesi, venne ad una composizione, che segui in Torino il due di ottobre nel 1313, nella chiesa di San Dalmazzo. Principe accerto ed intrepido qual egli era, senne dissipare una nera congiura che in Torino stessa erasi ordita, per levarghi il dominio di questa città e consegnarla a' nemici suoi, il marchese di Saluzzo e quel di Monferrato. Entravano nella conventicola secolari ed ecclesiastici del partito Gibellino, e capo di tutti era Giovanni Zucca, prevosto della cattedrale. Avendo Filippo riparato il colpo in buon momento, le persone ccelesiastiche vennero consegnate al proprio foro. e contro gli altri si formò criminal giudizio. Il prevosto Zucca potè salvarsi fuggendo a Milano, ove ancor vivea nel 1338(1),

Morto il principe Filippo in Pinerolo nel 1354, e tumnisto nella chiesa di frati Minori, succedette al governo Giacono, figiuolo suo primagento, nategli non da Isabella di Acais, siccome serive il Guichenon, ma da Caterina di Vienna, sua seconda moglie (2), donos primagento, mana della pece, che ebbe cara di lui, il quale era ancora in minore ella, er di tatto il principato. Sollevò i suoi sudditi da moltitulti, e pacificossi coi potentati vicini. Il principe Giacono sopoi da prima Beatrice, figiunda di Renaldo marchese di Ferrara, senza serce successione, in seconde nozza, intorno al 1540, Sibilia figlinola del siniscalco Reltrando del Balzo, signore di Cortasone, da cui nacque il principe Filippo, troppo famoso pre le guerre domestiche, e pel tragico suo fine, e insilumento nel 1552 si ammoglio con Margarita di Beauliera, che fin donas stizzosa e maligna. Dopo qua nano di quesdo matrimonio nacque il principe Amedeo, e quindi il principe Ludovico.

Cessó di vivere il principe Giacomo nel maggio del \$567 in Pinevolo, ed cho la tomba nella chiesa de' frati Minori; principe irrequieto, non fedele alle sue promesse, in continue discordie co' sorvant suoi vicini, in guerra due volte coi cutti di Savola, per non volersi riconoscere da loro dipendente, ci spirito debole, poco mancò che

<sup>(1)</sup> Storia de principi di Acaia, scritta dal cav. Datta, premiata dall'accademia, lib. 1. (2) Datta, lib. 11, cap. 1.

fosse cagione della totale rovina de snoi stati. Morendo, Isacivinfelici i suoi sudditi, continuamente travagliati dalle guerre, e, cio che più monta, Isaciv in aperta rottura suo figliuolo Filippo, che credevasi pregiudicato, per essere primogenito, ne' diritti della successione. Volendo pertanto Filippo rivendicare le sue ragioni, siccome contro del proprio padre crasi rivoltato, così alla morte di lui seguito ad impognar le armi contra la madrigon Margarita di Beaulicu, e contra i doe di lei ficiliofi.

In questa guerra domestica successero omicidii, incendii, ruberie, rapine, saccheggi ed altre ncfandità che fanno orrore. Amedeo v conte di Savoia, volendo porvi un termine e conciliare gli animi, ordinò che s'instituisse un giudizio in Rivoli, composto di più rinomati ginreconsulti, a cui le parti potessero addurre le rispettive ragioni. La madrigna era l'aecusatriec, e Filippo l'aecusato. Ottenuto un salvocondotto, andò egli a dire le sue ragioni innanzi ai giudici: egli era primogenito; ma il testamento di suo padre lo avea diseredato. Pronunziarono i giudici appartenere ad Amedeo il dominio del principato e la primogenitura, ed essere Filippo sol erede particolare, tenuto a prestare a suo fratello il ginramento di fedelta. Non accettando questa sentenza, cercò di fuggire da Rivoli con prevalersi del salvocondotto, ma nepour questo gli giovò. Morì Filippo in ottobre del 1369: se sia morto in careere, se per i gravissimi suoi disgusti, se per un disperato snicidio, o se sia stato affogato nelle acque del lago di Avigliana, lascio ad altri il dirlo: « conviene la maggior parte a « crederlo mancato di morte violenta » (1).

Dopo la morte di Filippo, tutti prestarorio il giuramento ad Amedeo suo fratello, che di sua famiglia fu il terzo principe di, Acaia. Egli sposò, inediante la disperisa accordatagli da Clemente vn, in settembre del 1380, Caterina sorella di Pietro conte di Geneva. Pensò questo sovrano di ricepitata eli liprinapto di Acaia, e già validissimi guerreschi preparativi avea fatto, e la sua spedizione era arrivata in Grecia; ma presto svani ogni sua militare impresa. La morte lo colpi nella floridissima sua età di anni trentotto, il sette di maggio 1402, ed che il sepolero nella tomba de suoi maggiori in Pinerolo, Poco prima che egdi cessasse di vivere, san Vinenzo. Pereroe era renuto in

<sup>(1)</sup> Datta, lib. ni, cap. 1.

Piemonte a predicare ai Valdesi(1). Annunzio pur la divina parola ai Torinesi, nel mese di agosto del detto anno 1402(2).

Due sole figliuole lasciò dopo di sè il principe Amedeo, l'una chiamata Matide, la quale sposò un duca di Baviera nel 4417, e per la sua dote si obbligò la città di Torino, con suo ordinato del giorno ventitrà di norceubre (3). L'altra prima di clà chianavasi Margarita, de la heata Margarita di Savoda, di coi ho seritto la vita (4). Si sposò nel 4403, il giorno diciassette di gennato, con Teodoro II duca di Monferrato, portando seco la dote di treutamila genovine, e la città ne assunse pur il pagamento (5).

Queste due principesse furono collocate in matrimonio dal loro zio Ludaviso, quarto de ultimo principe di Acaia, che regnò dopo la morte di Amedeo sino al dodici di dicembre 4418, in cui cessò di vivere in Torino. Ma le sue speglic farono tumulate in Pinerolo. Di tutti i principi di Acaia della casa di Savoi, quello che ha lasciato di sè un nome glorioso, il più benefico ai suoi popoli, il più utile alla religione, li più generoso proteggitore delle elettre, skatoti pi riprincipe Lodovico.

#### LXXX. FONDAZIONE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI IN TORINO NEL 1404

La piu grand' opera di Ludovico principe di Acaia, quella che basta a tramandare a tuttle le future generazioni con massima glori il suo nome, è la fondazione dell'aniversità degli studi in Torino. Prima di questa sapientissima Instituzione, egni Priemontese che brainava direntar giurisperito o dottore lisco, usaire dovera dal proprio paese, per recarsi ad ima di quelle università che fiorivano in Francia ed in Italia. A questo inconveniente il grandi uomo peno di riparare, ordinando nel centro de propri dominii un sistema di pubblico insegnamento, non tanto per gli studi grammaticali, quanto per le altre scienze, e questo si salatare pensiero nacque in lui dalle preghiere



<sup>(1)</sup> Bolland., ad diem 3 aprilis.

<sup>(2)</sup> Ordinati della città di Torino, vol. 43, fol. 134 retro.

<sup>(3)</sup> Vol. 1v11 degli Ordinati della città.

<sup>(4)</sup> Stampata in Torino dallo Speirani nel 1855.

<sup>(3)</sup> Vol. 131, del 1437, 10 gennaio.

che i professori di Pavia e di Piacenza gli presentarono per ottenere la facoltà di aprire pubbliche scuole nelle sue terre. Chiamò a tale intendimento da Pavia Bertolino de Bertonis per l'insegnamento della giarisprudenza, e volle che sul cominciare del mese di novembre del 1404 cominciasse le sue lezioni.

Onde non mancasse della ginsta considerazione lo studio, procurò il principe Ludovico che Benedetto xiii, da lui supposto legittimo pontefice nel grande scisma di occidente, lo erigesse con la suprema sua autorità, e concedesse privilegi ai professori e agli scolari. Aderi Benedetto alle instanze, e con sua bolla data da Marsiglia il ventiquattro ottobre 1405 approvò questa nuova università, concedendo ai maestri e agli studenti quei privilegi e quelle immunità, di cui godevano altri studi generali, e dichiarando inoltro che al rescovo spettare dovesse ogni ginrisdizione, e che alla presenza di lui o di un suo delegato dovessero conferirsi i gradi accademici (1). Dopo alcun tempo parve al principe Ludovico molto dubbioso il pontificato di Benedetto xiii, e perció di niun valore la sua bolla: volendo unindi assicurare i privilegi della nascente università; s'indirizzò a Giovanni xxIII, altro dei tre pretendenti al papato, per avere un'altra bolla. E di fatti gli fu concessa, il primo giorno di agosto 1413 (2).

Ne qui ristette il principe: bramoso che maggiormente si estendesse il lustro dello studio di Torino, spedì in Buda alla corte dell'imperatore nel 1411 due ambasciatori, Pietro Beggiamo di Savigliano suo scudiere, e Ottobono de Belloni di Valenza sul Po, giureconsulto celebre e referendario apostolico. Si maneggiarono questi due legati, e quantunque ciè che addimandavano parer potesse pregindizievole alle altre università italiane, ottennero ciò non ostante, il primo giorno, di luglio 1412, ampio privilegio imperiale, in cui fra le altre cose leggesi: « Gratiam duximus faciendam, nt in praedicta civitate Taurini « generale studium sacrae theologiae, utriusque iuris, nec non philo-· sophiae naturalis et moralis, medicinae ac artium liberalium eri-« gatur. Et ex civitate Taurini generale, studium sacrae theologiae

- « nunc et în ante perpetuis temporibus observetur; quod quidem
- « studium, eiusque praesidentes, nec non rectores, doctores, bacca-« laureos, atque officiales... Omni eo privilegio et gratia congaudeant,
  - (1) Boretti, editti antichi e nuovi.

<sup>(2)</sup> Cav. Dana, Storia dei principi di Acaia, pag. 526, e docum. lib.iv. n. itt.

- quibus Parisiense, Bononiense, Aurelianense, et Montispesulanense
- « studia generalia gandere noseuntnr... concedentes eidem Ludovico,
- principi Acaiae, suisque haeredibus et successoribus liberam facul tatem et potestatem plenariam dictum studium..... transferendi a
- dicta civitate Taurinensi ad alium locum ecclesiae et dioecesls Tau-
- dicta civitate Taurincasi ad alium locum ecclesiae el dioecesis Tau rini ex causis iustis ac rationalibus..., et dictis causis cessantibus,
- dictum studium subducatur, et redueatur ad dictam civitatem Tau-
- dictum studium subducatur, et redueatur ad dictam civilatem Tau
   rinl.....» (1).

Restituita la pace generale alla Chiesa col concilio di Costanza, c dopo la morte del principe Luthorico, essendo succedurto al governo del Plemonte Amedeo vun, volle ottenere all' università una sanzione pontificia, sopra la cui validità non potesse mai più insorgere alcuna dubbietà e contessazione. Per questo motivo mando al legittimo papa, che allora reggeva la Chiesa, Eugenio vr, una mora legazione, compesta dell'anzidetto Pietro Beggiamo e di Francesco Oggeri pur gentilinomo savriglianese; e questo postelice, con sua lettera apastolica in data di Ferrara 1448, confermava i privilegi all'università di Torino, nella più ampia e valevolo forma (2).

La sede dell'università di Torino, per cagione or delle guerre, or delle pestilenze, dovette subire diverse emigrazioni. Di il a pochi anni di sua fondazione, si traslatio a Savigliano, e da questa città fin di bel, nuovo ricondotta a Torino nel 1539. Ebbe in appresso un sicro asilo im Mondovi, deve fiori per al-lyanati anni cal pubblico insegnamento di quei maestri, che Emanuele Filiberto avea chiamati sotto' alti stipendi dalle più colte pravincie. Ma tosto che la pace ricompose i pubblici affari, invineresità fu restituita alla primitiva sua sede in Torino, il che successe per ordine dell'istesso Emanuel Filiberto, il ventidue di ottobre 1566 (3). Scrissero alcuni, che anche in Moncalieri ed in Chieri abbia a auto residenza, ma questa opinione ad altri non piacie (4).

Di questa insigne università io qui non deggio scrivere molte cose, ma sol accennarne alcune poche, per quella connessione inseparabile che viè tra il pubblico insegnamento è la religione. Non posso tuttavia ommettere alcune osservazioni, e primieramente che la città di Torino, sin

-

<sup>(1)</sup> Privilegia Almae Taurin. Universit. etc. Augustae Taurin, MULLXIX.
(2) Tenivelli, Decade II. Pictro Beggiumi.

<sup>(3)</sup> Ferrero di Lavriano.

<sup>(4)</sup> V. la nota re alla vita del Beggianni, seritta dal Tenivelli, Decade n.

dal principio dello studio generale vi pose il massimo interessamento. Essa pagava annualmente ai tempi del principe Ludovico mille e settantacinque fiorini d'oro, sia per lo stipendio dei professori, elle per altre spese: il locale per le scuole fu preso a pigione dalla città, e fu per tal nopo destinato il palazzo di Michele Borghese (1). La città destinò alcuni de' suoi sapienti per esaminare col principe gli statuti, sopra i quali la grand'opera dovea formarsi, e furono adottati, almeno in gran parte, quelli dell' università di Pavia. Quando i Cheriesi fecero maneggi, perebè presso loro fosse trasferito il pubblico insegnamento, il consiglio di Torino virilmente si oppose (2). Quando vennero le lettere ducali else trasferivano le scuole pubblielse da Torino a Mondovi, uel 1452, la città osservò le medesime (5), ma in appresso si adoperò con forte impegno e presso l'arciveseovo e presso il duca, affinebè l'università fosse ricondotta alla prima sua sede, come di fatti ottenne nel 1567(4). Vari altri provvedimenti trovansi dati dal consiglio della città per la pubblica e gratuita instruzione, che dimostrano chiaramente di quale zelo fosse animata è diretta.

Non devesi neppur tacere essere stata in ogni tempo la università degli studi riputata dai reali principi della casa di Savoia la più bella gemma della loro corona; ed averla perciò largamente protetta e favorita. Munificentissimo ristauratore della medesima, fra gli altri sovrani, sarà sempre riputato il re Vittorio Amedeo 11, avendo egli fatto costruire secondo il disegno di egregio arebitetto, il grandioso e ben compartito casamento, in cui le diverse classi ricevessero l'opportuuo insegnamento, ed una doviziosa biblioteca fosse aperta alla coltura degli animi. E mentre il materiale edificio si costrniva, indagava gli opportuni mezzi per formarne l'intellettuale e morale edifizio, informandosi curiosamente dai ministri stranieri, presso lui residenti, dai viaggiatori di varie nazioni, e per mezzo del ministri suoi residenti in altri paesi, di quanto era stabilito e praticavasi nelle più celebri università di Europa. Nè di ciò paga la gran mente del re Vittorio Amedeo, ricereò da tutte le parti gli uomini più illuminati iu tutte le scienze, alcuni ne condusse seco dal suo ritorno dalla Sicilia, ed altri

<sup>(1)</sup> Ordinati del 15 e del 27 settembre 1405.

<sup>(2)</sup> Ordinati, vol. exix, anno 1427. 29 marzo.

<sup>(3)</sup> Ordinati, vol. Exxi, anno 1452, 4 settembre.

<sup>(4)</sup> Ordinati, vol. cm, anno 1364, 9 giugno; 1567, 5 ottobre.

ne attiro con assegnamenti convenevoli, tanto che riaperta l'università nel novembre 1720, acquistà in brevissimo tempo un floridissimo risorgimento, ed un luminoso splendore anche fuori del Piemonte (1), Finalmente in agosto del 1729 pubblicò quel famoso suo regolamento, ch'era stato l'oggetto di sue considerazioni per diéci anni, e da cui le scienze, le buone lettere, la morigeratezza, la disciplina, una sana dottrina, il buon gusto risentirono maravigliosi vantaggi. E come sapeva che nelle famiglie di povera e mediocre condizione, gli acuti ingegni, senza un'alta provvidenza, non potevano venire educati e colti, a tutte le provincie del suo regno estese le paterne sue beneficenze, con instituire quel collegio che delle Provincie chiamavasi, in cui, senza aggravio dei parenti, i giovani di buon talento erano instrutti, e l'università avea frequenza, ed otteneva dottori, e anche maestri specchiatissimi.

Alle tante provvide cure dei principi di Savoia egregiamente corrispose la università di Torino, sicchè non solamente pote gareggiare con le primarie di Europa, ma in diverse epoche superarne la sapienza e lo splendore, sì per la dottrina dei professori, che pel numero dei colti studenti, e più ancora per la santa disciplina che gli uni e gli altri fedelmente osservavano. I primi professori di leggi furono Cristoforo Castiglione e Signorino Omodei, di decretali Bertolino Duyna, di sacra teologia due frati di San Domenico genovesi, ossia l'uno di Genova, l'altre di Rapallo, « Tra la fine del secolo xv e il principio « del secolo seguente, essa era in tal credito, che nel 1505 il famoso

- « Erasmo di Rotterdamo volle in essa farsi laurear teologo (2). In que-
- « sti ultimi tempi, scrive Ludovico Della Chiesa, fioriva lo studio di « Torino per lettori eccellenti, tra i quali erano Costanzo Roggero,
- « Ambrogio Vignate, Cristoforo dei Nicelli, Giacomino di San Giorgio
- « e Gianantonio Ponsiglione, e più di tutti Pietro Cara vercellese, giu-
- « risperito ed oratore insigne, la cui fama era si grande che, mentre
- « leggeva ragione civile, avea scolari non pure di ogni provincia ita-
- « liana, ma di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, di Lamagna, di Da-
- « nimarca e perfin di Moscovia, paese allora si barbaro » (3).
  - (1) Denina, Italia Occidentale, lib. xv, cap. vr.
  - (2) Denina, Italia Occidentale, lib. xv, cap. vr.
- (3) Conte Prospero Balbo, Lezioni accademiche intorno alla storia della regia università di Torino, lezione i e preliminare.

Dopo la riforma del re Vittorio Amedeo, nel secolo ultimamente scorso, la università brillò similmente di purissima luce; e contenendomi entro i limitl di cose e persone sacre, accenno l'abate Giuseppe Pasini, chiamato da Padova a professore delle divine scritture, l'abate Berardi di Oneglia ne' sacri canoni, le cul opere possono competero con le migliori che siano mai uscite da Bologna, da Lovanio e da Roma, nella filosofia morale il padre Casati teatino e poi vescovo di Mondovì, Glacinto Sigismondo Gerdil barnabita e poi cardinale di Santa Chiesa, la cui gloria non potrassi mai più oscurare, nella teologia scolastica il padre Casto Innocenzo Ansaldi, le di cui produzioni sono sempre riputatissime, nelle sagre scritture e nelle lingue orientall l'ernditissimo Giovanni Francesco Marchini vercellese, nella morale cristiana Giovanni Antonio Ghio, del quale io fui discepolo; antore del trattato De actibus humanis, forse l'unico libro di morale cattolica che gl' Inglesi dopo la loro separazione abbiano tradotto nella loro lingua. Se taccio d'altri, non è per mancanza di giusta stima, ma per i limiti che non deggio oltrepassare; e forse mi accuserà alcuno di averli già troppo estesi; peraltro io son persuaso che il dilungarsi alquanto per render giustizia e riconoscenza a chi la merita, non incontri biasimo che presso gli ingrati,

LXXXI. IL PRINCIPE LUDOVICO DI ACAIA AL CONCILIO DI COSTANZA PER L'ESTINZIONE DELLO SCISMA, ED ACCOGLIMENTO CHE FECE IN TORINO A PAPA MARTINO V

Un grandissimo disordine desolò e divise la Chiesa nel secolo decimoquarto, l'ostinatissimo scisma, per cal di tre che si dicerano romani pontelici, non potevasi conoscere chi fosse il legittimo, se Gregorio xu, se Benedetto Xui o Giovanni Xxiii. Era veramente uno scandalo, che non volesse alcun di loro rinunziare alla sacra tiara per restitoire alla Chiesa quella pace, che da tutti i fedeii ed in modo speciale dai vescori e dai buoni principi di que tempi caldamente sì desiderava. Di tutti i sovaria dell'Europa, l'imperatore Sigismondo mostrossi il più zelante, e de 'principi taliani si distinsero il marchese di Monferrato e Ludovico principe di Acaia, non grandi per vasto dominio, ma i più riputati per la saviezza.

Per estinguere lo scisma erasi intimato un concilio generale in Costanza, e di fatto ivi si radunò e si cominciò in novembre del 1414. A questo ŝinodo intervenne il principe Ludovico, e pienamente di accordo con l'imperatore ŝigismondo e con gli ambascitori degli-altri sovrani, si adoperò con efficacia presso i prelati, e vescovi della clinica, che finalmente Gregorio e Giovanni avendo rinumziato al biodittili, e Benedetto essendo stato deposto, sis fecesi donoclavo per procedero alla legittima elezione di un pontefice. Brigavano tuttavia alcuni cardiniti ambatiosi che aspiravano al papato; ma il principe Ludovico con asvia destrezza (2) ne voltò le orgogliose idee, onda senza raggiri fosse eletto un papa a tutti accetto, e da tutti riconoscituto. Tale fu infatti Oddone Colopna romano, che assume il nome di Martino v, perchè eletto vel giorno di san Martino di Tours, undici novembre 1417. Usati al nuovo pontefice gli ossequi di sua speciale venerazione, il principe Ludovico se ne ritornò ne suoi stati in Piemonte.

Terminato felicemente il generale concilio, papa Martino vestito degli abiti pontificali, ed accompagnato con solennissimo festeggiamento (2), parti da Costanza e venne a Sciaffusa, poscia a Berna, ed indi a Geneva, ove alcon tempo si trattenne, e finalmente nel mese di settembre 1418, traversando la Savola, entrò in Piemonte per incamminarsi gradatamente a Roma. In Torino (u accolto dal principe Ludovico, dalla sua corte e da tutti i cittadini con massima esultazione e con onori presso che divini. Venne alloggiato nel castello, dove i principi di Acaia solean fare la loro dimora, quando non la pigliavano nei pubblici alberghi: Questo castello alla vennta del papa Martino v trovavasi rifabbricato, non che abbellito di nua piazza formatagli davanti per opera del principe Ludovico, in occasione delle sue nozze con Bona di Savoia, che però trasse il nome, secondo il parer di molti, di palazzo di Madama: palatium domnae. Più settimane si fermò in Torino il romano pontefice, con arricchire la città di molte grazie e privilegi, e donare molta pecunia per una costruzione in pietra del ponte di Po; il qual ponte veramente in allora si edificò, e rimase sino al principlo di questo secolo (3).

Dal dominio de' principi di Acaia s' innoltro Martino v in quelle

<sup>(1)</sup> Guichenon, Louis, prince d'Acaja.

<sup>(2)</sup> Beechetti, Storia ecclesiastico, all'anno 1418, lib. vi, n. v.

<sup>(3)</sup> Pingone, Aug. Tourin., pag. 39. Ferrero di Lavriano, parte 11, lib.111, pag. 272, ed Annotazioni pag. 564.

del marchesato di Monterrato, ove venne accolto da Teodoro II e dalla piissima sua consorle, la beata Margarita di Savoia, con divotissima solennità, con la comitiva dei grandi di quella corte, dei decurioni della città, e di tutti gli ecclesiastici secolari e regolari. Questo festevolissimo ricevimento segui in Trion nella porta verso Po, detta allora di Baffa, ed oggidi di Casale. Dodici nobili personaggi furono estinati a reggere sopra la persona del pontelle un riceo ed elegante baldacchino, mentre veniva accompagnato processionalmente alla chiesa primaria sotto il titolo di San Bartolomeo. Dopo di aver pernottato in Trion nel grandicos palazzo del conte di San Giorgio, la mattina seguente Martino v col suo seguito prese la via di Vercelli (1).

#### LXXXII. AMEDEO VIII, DUCA DI SAVOIA, COL NOME DI PAPA FELICE V

Alla morte di Ladovico di Savoia, principe della Morea e di Acaia, cenira chiamato a quella successione Amedeo viti, e per titolo incontestabile di agnazione, e per volontà del defunto principe, ed anche pel desiderio de' popoli del Piemonte che lo proclamarono loro suvrano. Egli divento per questa successione di gran Junga più potenta che niuno fosse stato de' suoi predecessori; egli foi il primo a portare il titolo di duca di Savoia, della quale dignità fu rivestito nel 1416 con pompose solemità in Ciamberi, mentre ivi trovavasi di passeggio a Lione l'imperatore Sigismondo. Amato da' suoi, temuto dai potentati vicial, ricercato dagli stranieri, mostrossi valoroso in guerra, più ancora inclinato alla pace, e saggio legislatore di sua nazione. Per queste cd altre egregie sue qualità, in bereo tempo si videro i suoi stati i più floridi e avventurosi di tutta l'Italia.

Ma le prosperità mondane non bastavano al cuore di Ancdeo vita. Rimasto vedovo nel 1428 per la morte di Maria di Borgogna sua moglie amatissigna, disceses volontariamente dal trono l'anno 1435, rimuziandolo a Ludovico suo figliuol primogenito, coll'obbligo di far a lui ricorso nelle gravi emergenze; quindi coa ammirazione di tutti si

<sup>(4)</sup> Ioau. Andreae Irici, Ic. ac Theol. Tridinessis rerum patriae, lib. 111, pag. 155, Mediol. MDCCKLA, typ. Palat.

condusse a far vita cenobitica nel monistero di Ripaglia, presso a Tonone : il qual convento avea egli stesso fatto edificare per un certo numero di religiosi Agostinianl. Quivi prese l'abito di romito in compagnia di sei prudenti ed attempati cavalieri dell'ordine di San Manrizio, che fu allora da lui instituito. « Era questo abito una tonaca di « grossa lana, di color cinericcio, legata con cintura di cuoio che « lasciavasi andar giù sino ai piedi , un mantello succinto , ed un « cappuccio dell' istesso panno ond' era l'abito. I capelli e la barba « doveano in appresso lasciarsi lunghi ed incolti, e già il Duca gli avea « da qualche tempo lasciati crescere. In mano, ciascono degli ere-« miti portava un bastone curvo per quella parte onde s'impugna, qual « si crede che usassero di portare gli antichi pastori e i primi romiti « cristiani. Solamente nell'aurea croce ché ciascheduno di loro por-« tava appesa al collo, volle conservare un seguo, della natia nobiltà « e grandezza » (1). In questa forma di vivere egli passò cinque anni nell' orazione e considerazione delle cose celesti, nè più si occupò in politica se non per opere di pace, che tornassero a vantaggio dei popoli : di fatto egli dal suo cenoblo fu ancora il mediatore della pace di Arras, che pose fine alle sanguiuose guerre che infuriavano tra Francia e Inghilterra. Ma la sorte di questo principe non era ancor compiuta: le sue grandi azioni, la stessa sua solitudine, il puovo tenor di vita penitente che conduceva, gli acquistarono un tal innalzamento, che fu l'ammirazione dell'Europa.

Reggeva di quei teinpi la Chiesa papa Eugenio 1v, il quale avea radonato, nel 1431, un generale concilio in Basilea. Le prime sessioni di questo sinodo si tennero in valida e legitima-fornia, para avendo poi il papa per ginste ragioni ordinato la traslazione del concilio in una città d'Italia, nacquero dispareri; gravissimi fra quei prelati, volendo gli uni essere doctil alla voce del supremo pastore è partire, volendo gli ultri rimanere în Basilea e continnare il concilio, sotto colore, che essendo stato canonicamente congregato, niuna autorità, nol poteva più disclogicire e trasferire altrove. Le scissure giupsero a tal eccesso, che i prelati e i departai delle diverse nazioni superstiti in Basilea attentarono di deporre dal pontificato Eugenio rv, citario a comparire alla loro radunanza, e quindi dichiarario scismalico e decaduto dalla dignità apaple. Commesso questo errore, vennero ad

un secondo non meno perverso, con procedere all'elezione di un altro pottelice. Ordinarono con tal iniendimento un conclave colla magiore solennia possibile, diretto dal cardinale Ladovico Almanno, arcivescoro d'Arles, perconaggio, meno questo suo disordine, di somina riputazione e di carattere irrepretusbile, piissinoe el inseme dottissimo. L'esito di questo conclave fu veramente soprendente, e tale che nimo non l'avrebbe mai immaginato; il principe romitto di Ripaglia, Amedea sun, fin nominato papa: e certamente le grandi suè virtit, l'amor soo alla solitudine, il tenor di vita penitente che là conduceva, indussero gli elettori a dargli i suffingi per questo innalzamento.

Incontanente furono, spediti col cardinale d'Arles, alcuni prelati di quel sinodo a portargli l'avviso di sua elezione, e persuaderlo ad acconsentirvi. Altamente sorpreso resto Amedeo a questo anapazio, e la prima sua risposta fu un aperto rifiuto della tiara che gli si offeriva, allegando non aver lasciato un peso per addossarsene un assai maggiere, oltrechè conosceva troppo bene in quale odiosa contesa si troverebbe impegnato, vivendo e sedendo in Roma Eugenio IV. Ma in fine l'esempio del concilio di Costanza, l'autorità del Gersone che attribuiva al concilio l'autorità suprema, l'essere negli stati di Savoia, di Francia, di Spagna ed in gran parte dell'Alemagna riconosciuto perecumenico e legittimo il concilio di Basilea, tutte queste ragioni avvalorate a viva voce dal cardinale di Arles, indussero il principe ad accettare la dignità che gli si offeriva. Non vi è motivo di tacciarlo di ambizione, ma forse anche lo mossero le instanazioni di Guglielmo Bolomerio, già suo segretario di confidenza, che, sotto l'apparenza del bene della Chiesa, desiderava di vodere il suo signore crescere in dignità, per la speranza che avea di profittarne (1). Dichiarato adunque il consentimento suo, assunse il nome di Felice y l'anno 1459; Passò quindi con tutta la corte di Ripaglia alla vicinissima città di Tonone, da dove, dati gli ordini convenienti alle cose degli stati suoi, incamminossi a Busilea. Con sommo applanso fu qui ricevuto, e cominciando dalla tonsura per gli ordini maggiori, fu consecrato vescovo e coronato papa da quel concilio(2). Lo assisterano in questa fanzione, oltre i prelati e i deputati delle nazioni, anche i suol cavalieri

<sup>(4)</sup> Monstrelet, Histoire de France, 10m, 11, chap. 165.

<sup>(2)</sup> Spondano, Becchetti, Fleury, Guichenon ecc., all'anno 1458 e seg.

HURRA SELLE GREEK OF SALES

altri stettero neutrali, tanto che le cose si rischtarissero.

La chiesa di Torino lo riconobbe per papa legittimo, e la città lo
gratifico con molti sussidi (1).

Intanto usci di vita papa Eugenio iv, e gli succedea il cardinale di Sarzana col nome di Niccolò v. l'anno 1447, Pontefice pio, gindizioso e dotto, s'insinuò presso i principi con soavità e con fervido zelo per estinguere lo scisma, e vi riuscì ottlmamente. Ludovico duca di Savoia, figliuolo di Felice v, contribuì quanto mai ogni altro, affinchè suo padre non avesse il biasimo ed il nome di antipapa; anche molto vi si adoperò la beata Margarita di Savoia, di piente altro più desiderosa che della pace della Chiesa. Al desiderii del duca Ludovico si unirono pur quelli di Carlo vu re di Francia; ed ambedue questi principi a tal effetto tennero colloquio in Lione. Solamente si ebbe a badare che la cessione non ferisse l'onore di Felice v, ne quello del concilio. Ma papa Niecolò era ben disposto a qualunque accordo di convenienza, purche l'unità della Chiesa fosse salva, ed un sol gregge ed un sol pastore fosse riconosciuto. Convalidò egli pertanto gli atti di Felice v, e riconobbe per legittimi i cardinali da lul creati; e lui stesso fu dichiarato decano del sacro collegio, vescovo di Sabina, e legato a lutere perpetno in Lombardia, in Savoia e nella Svizzera, per modo che dopo il papa teneva il primo grado nella Chiesa romana, Sublime; commovente e adattata fu l'allocuzione che, deponendo la tiara, Felice v indirizzò ai prelati di sua corte e ai padri del concllio in Losanna, il giorno nono di aprile 1449 : « e di questa sua rinunzia « si ebbe per tutto il mondo cristiano una generale allegrezza, si « pubblicò da ciasenn lato la moderazione di Amedeo, la fermezza

<sup>(1)</sup> O'dinati del 1540, 50 giugno.

« di Niccolo v, la saviezza del re di Francia(1), e quella non minore di Ludovico duca di Savoia » (2).

In Roma si fecero solenni processioni di ringraziamento, ed il principe Amedeo, ognora più contento di sna magnanima risoluzione, ritornò a santificarsi nella diletta sua solitudine di Ripaglia. Terminò i giorni suoi in odore di santità, dice Flenry (5), non in Ripaglia l'anno 1459, il giorno diciassette di gennaio, come scrive questo storico, ma in Ginevra, nel convento, detto del Palazzó, dei frati predicatori, verso il mezzogiorno del giovedi sette di gennaio 1451. All'indomanifu portato alla chiesa cattedrale di San Pietro, ove in quella mattina eli si celebrarono trecento messe: nel sabbato fo portato in lettiga da Ginevra a Ripaglia, e colà l'istesso giorno seppellito in mezzo del coro (4). Fu illustrato da Dio di più miracoli, dei quali si conservano le deposizioni giurate negli archivi di corte. Quindi l'anno 1576, al principio del mese di dicembre, nella circostanza che gli eretici profanavano la chiesa ed il romitaggio di Ripaglia, fu trasferito il suo corpo a Torino, ove fu ricevuto con somma onorificenza, essendo usciti incontro per l'accompagnamento sino alla porta di Palazzo lo arcivescovo di Torino Gerolamo Della Rovere, il nunzio apostolico, tutto il clero secolare e regolare, il duca Emanuele Filiberto con tutti i grandl di sua corte, oltre alla moltitudine dei cittadini. Nel sotterranei della metropolitana furono deposte quelle spoglie, ove giacquero

(1) Fleury, lib. 110, s.

(2) Documenti, sigilli e monete appartenenti alla Storia della monarchia di Savoia, raccolti da Luigi Cibrario e Domenico Casimiro Promis, - Torino, stamperia Reale, moccexxxiii.

Questi due egregi scrittori, avendo raccolto particolari notizie intorno alla elezione di Amèdeo viii in sommo pontefice, osservano alla pag. 88, « potersi · raccogliere ch'egli, non per altro abbis accettato quella dignità, che per · aver poscia modo di render la pace alla Chiesa, scendendone volontariaa mente. Noi pensiamo di poterio fondatamente argomentare dalle difficoltà che oppose al cambiar nome ed abito, ed al tagliarsi la barba, difficoltà che « in un principe di tanto senno, semplice di costumi e lontano da ogui bur-· banza, non sembrano potersi diversamente interpretare. Volca quel savio, e che, quando avesse assestate-le cose allora travagliatissimo della Chiesa, e « troncato alla radice lo scisma, toruando coll'istesso nome, abito e colla lupga

· barba alla suz diletta solitudine, non paresse ch'egli ne fosse uscito mai ». (3) Lib. 110, num. vevus.

(4) Archivio Camerale,

sino al 1854, in cui il regnante Carlo Alberto le feve elevare e collocare nella cappella della santissima Sindone, ove gli porrà un nobile monumento marmoreo, che è stato affidato allo scalpello del celebre Cacciatori.

# LXXXIII. MIRACOLO DELL'OSTIA BUCARISTICA

nyvenuto in Torino, il giorno 6 di giugno 1453

- I documenti che comprovano il miracolo dell'Osfia eccarisito, a vivenoto nel centro della città di Torino nel 1455, il giorno sei di giugno, sono stati raccolti e pubblicati con talve tanta diligenza dal canonico e teologo collegiato Giovanni Angelo Colombo, rettore della reneranda congregazione de Corpus Domini; illustrati poscia dal canonico e por teologo collegiato, socio dell'istessa congregazione, cicimente De-Negri (1), e inamente dal marchese Tanerceli Falletti di Barolo, passato a migitor vita nell'anno 1853, il giorno quattro di settembre (2), ch' io dovendo di questo miracolo formar qui un articolo, non so far altro di meglio che prevalermi opportunamente delle studiose loro fatiche, e connettere le parole di questi illustri scrittori, con le giuste de analoghe citazioni.
- . Correva l'auno 1455, e Renato daca, d'Angiò disegnava calare in Italia con tremita cinquecento cavalli, quando Ladovico viri, duca di Savoia, glic ontrastò il passo ne suoi stati. Per questa opposizione o per certe altre vertenza tra Ludovico e il Delfino di Francia, farono messi à sacco que 'villaggi che stavano sul confine degli stati del Piòmote verso il Delfinato, fra 'quali Exilles o Issilie, ultima terra della provincia di Susa(5). Lo questi saccheggiamenti e fu uno chetolise in a cgiesia de Issiglici il reliquiario d'argento ove era il saccatissimo Corpos so Domini e lo iuvilappò in certe balle, le quali gittò sopra un mullo, e

<sup>(1)</sup> Cenni Storico-critici sopra l'insigne miracolo della Santissima Ostia, ecc.
Torino 1857, stamperia Botta.
(2) Cenni diretti alla Gioventi intorno ai fotti religiosi successi in Torino.

<sup>(2)</sup> Cenni diretti alla Gioventii intorno ai fotti religiosi successi in Torino. Marietti, 1856.

<sup>(5)</sup> Muratori, all'anno 1455, Guichenen, Histoire ginia ogique ecc.

veneado per Susa, Avigliana e Rivole, ginnse alta città di Turino.
 Quanda il mullo fu intrato in porta Sussina per gratia e volunttà de
 Dio nostro se fermò insino che innanci la Giesa di Santo Silvestro,

« e yvi se gitto a terra, e furono disligate le balle per voluntà de « Dio senza adjuto humano ed usi fori il vero Corpus Domini eum il

reliquiario in laere miraculosamente eum grande spleudore et ragij
 che paria il sole. Vedendo questo un prete domandató Bartolo-

meo Cneono presto ando dal Reverendissimo signor Ludovico Romagnano eviscopo d'essa città di Turina, il quale Reverendissimo

magnano episcopo d'essa città di Turinn, il quale Reverendissimo
 Episcopo subito venete con tutto il clero del domo, camonicij e

« religiosi che si frovoreno cum la cruce et quando esso Reveren-« dissimo episcopo fu gionto in esso luoco, caschando il reliquiario in « terro, rimase il Corpus Domini in laere enm grandi ragii rispien-

« derti, il Reverendissimo episcopo s'inginocelitò in terra cum tutti

« li astanti et adorando la santa hostia como vero Dio nostro Redem-« ptore fece portare uno calice e presente tutto il popolo la santa hostia

« discese nel calice et cum grande devntione honore et reverentia lo « portò alla Giesa catedrale accompagnato dalli signorij canonicij e

« religiosì cum molti magnifici et nobili cittadini, fra li quali erano « questi in testimanio, cioè Patrino Gorzano: Petrino Daero: Gaspa-

« rino Miolero: Martino Bellanda: Filippo Valle: Georgio Gastaldo, « il speciale M.r. Michaele Burry: Gioanni Falconino: Bonifatio Cas-

« sano: Bartolomeo Carrarino: il nobile M.r. Murriero de Millano, e « molti altri magnifiel cittadini di essa inclita città, et in Giesa ca-« thedrale si fece un belissimo Tabernaculo il quale è stato insino che

thedrale si fece un belissimo Tabernaculo il quale è stato insino che
 si è fatto il Domo novo. In commemoratione del qual iniraculo fu
 ordinato e statuito che la octava de la festa del gloriusissimo Corpus

Domini ogni anno si facesse la processione generale, e si santificasse
 essa ottava et cosi da poi se fatto e observato in tuto il vescovato

a di Turino et essa inclita città ha fatto fare in esso proprio luoco uno a tabernaculo, ed yvi se creeta una devota compagnia in honore del

Labernaculo, ed yvi se crecta una devota compagnia in honore dei
 Santissimo Saeramento.
 Collazionato per me Thomasso Valle cittadino di Turino.

« Collazionato per me Thomasso Valle cittadino di Turino, « Nodaro Ducale, et per fede et testimonio di la verita me

« sono sottoscritto manualmente sottoscritto \_\_\_\_

« Valle Nodaro » (1).

(1) Archivio della Città.

Questa scrittura rapisce l'animo di chiunque la legge, e certamente non può desiderarsi più autentica nella sna forma, nè più candida nell'esposizione del fatto, nè più esatta nelle particolari circostanze. La fama di un tanto prodigio non poteva rimanere, e non rimase ristretta fra le mura di Torino. Molti dei circostanti paesi vennero ad adorare Gesu Sacramentato, e implorarne i favori nel luogo che eletto aveasi a speciale culto, e se ne partirono consolati. Fra le molte grazie che l'ospite divino si compiacque di accordare da questo nuovo trono di misericordia, merita di essere riferita l'instantanea guarigione' da triennale podagra di certo Tommaso Soleri alias de Leone, il quale, nel 1454, cioè l'anno Immediato dopo il miracolo venne da Rivarolo ad adorare l'ostia prodigiosa per farvi celebrare una messa del Santissimo Sagramento, ed efferirvi una torchia di tre libbre in adempimento del voto fatto, « allorchè udi ed intese il mira-« colo di recente avvenuto del Corpo di Cristo prodigiosamente a ritrovato ed uscito dal bagaglio in eni era con altri oggetti furtivi « legato ». Parole son queste letteralmente tradotte dalla deposizione giurata del medesimo Soleri, ricevuta dal canonico Giovanni De-Solis et De-Virlis, munito a tal nono dell'autorità di pubblico notalo, in presenza di tre contemporanei testimoni (1).

Desiderasi i decarioni della città, che vira sempre si mattenesse la memoria dell' avvenimento prodejigno, a i radimarsono a consiglio il giorno trentuno di luglio 1524, e deliberarono di far fabricare una cappella vicina alla chiesa di San Silveitro in onore e commenderatione del Corpo di Cristo, vici miraccolasamente trocota. Il quale decetto sussiste nel suo originale, ed io medesimo bi potuto riscontrardo, nel volume varv degli ordinati della Città decomento preziolassimo, percibe scritto in un tempo, in cal potevano vivere ancora testimoni oculari del prodigio, e tutti i cittadini per certa e sicurissima ne aveano la recentissima memoria dagl' immediali loro padri. Di questo decreto porfarono copia i decurioni della città alla caria arcivesco-vice, domandando la permissione di riegece un oratorio del Carpo del Signore: e la concedora di fatti monsignor Bernardino De Prato, arvivescoro di Atore, e vicario generale del cittiale Innoceazo Cibo.

<sup>(</sup>f) Atto capitolare dei canonici del Duomo, dell'undici di ottobre 1438, di cui conservansi copic autentiche, e negli archivi della Città, ed in quelli della Congregazione dei canonici teologi del Corpus Domini.

arcirescovo di Torino, per la seguente ragione: « Quod iamdudum « transeuntibus quibusdant salmis , seu ballis mercium per ipsom « ciritatem ex Gallia Transalpina venientibus, în quibus reconditum erat sacrosanetum Eucaristica searamentum corporis Bomini nostri « Jesu Christi în quodam tabernaculo ecc. » Tali sono le espressioni che leggonsi nella carta originale della curia arcivescovile del 1521, accordando la licenza richiesta dai sindaci della citia (1).

Sul finire del secolo medesimo, essendo la città desolata dalla guerra e dalla pestilenza, radunati a consiglio i decurioni, si strinsero con voto di edificare un nuoro tempio di più ampia e magnifica forma, che non era la cretta cappella. Ebbero perciò ricorso a monsignor Carlo Broglia allora arcivescovo, «i quale informato appieno dello stappendo e verissimo miracolo suddetto si per le antique autentiche «scritture da plui viste e lette, che per debite e legitiune informazioni», assecondi il pio loro disegno. A questo nuovo tempio si gettarono le fondamenta l'anno 1607, e sopra la prima pietra, bespendetta da esso monsignore arcivescovo, venne incisa la seguente incrizione:

### MEMORIAE . AUGUSTISSIMI . MUNERIS AUGUSTA . TAURINORUM . SACRAT ANNO , MDCVII (4)

Stavano assistenti alla socra inaugurazione il duen Carlo Emnonele I, i sindaci e i decurioni di città, l'architetto Ascanio Vittozzi, autore del disegno, con moltissimi altri del clero e della primaria nobiltà. Per opera poi del conte Alfieri, anch'esso decurione, fin perfezionato il disegno, e la chiessa è riuscita una delle più belle e ricche di Torino, quale coggidi si vede e da tutti divotamente si frequents.

Dopo tanti sicurissimi monumenti, che all'ultima evidenna comprovano il miracolo dell'ostia Eucaristica, nenimeno i critici più schifilitosi troveranno cosa da, opporre, l'empis temerità degli eretici resta copfusa, la religione dei bucoi fedeli avvalorata, e la città di Torino vie più illustre. La santa romana Sede, dopo le più severe e giuste dissamiee, ha riconosciuto ultimamente la verità del prodigioso.

<sup>(1)</sup> Archivio arcivescovile; Torelli, tom. 1, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Em. Thesauri Inscriptiones, Vonetiis, 1679, page 87.

avvenimento, e, previo il parere della ascra congregazione dei Riti, la adcordato nel 1855 l'Officio proprio per la festa solita a celebrarsi nel giorno sesto di giugno: questa pontificia concessione la coronato i piissimi desiderii del clero, della città o della reale corte di Savoia, e pone un perpetto sigilio ad oggii ulteriore disquisizione.

#### LXXXIV. PIE CONFRATERNITE DEL LAICI

Le pie adunanze dei secolari, con altro nome confraternite, deggionsi attribuire alla fervida pietà di que' buoni fedeli, che volevano animarsi alle opere di religione è al generoso soccorso verso i prossimi. Il secolo nono cominciò a vedere tali pie società, dirette a far offerte al tempio, mantener ivi la luminaria, accompagnar alla sepoltura i defunti, dar limosine e attendere ad altri esercizi di pietà, per guadagnarsi merito presso Dio (1). Ma tali adunanze erano imperfette sul loro cominciare, da nessun sodo regulamento condotte, e molto rare iu Italia, « Io però, dice Muratori, non contraddirei a chi volesse so-« stenere, che la rinnovazione o instituzione di queste debbasi rife-« rire all'anno 1260, parendo a me che queste sieno nate dalla novità « dei flagellanti, o dalle sacre missioni di piissimi religiosi ». Nel qual esercizio di apostolica predicazione, si segnalo in Bologna l'anno 1223 fra Giovanni da Vicenza, dell'ordine dei Predicatori, nomo in concetto di molta santità. Dotato egli d'una rara ed efficace eloquenza, talmente seppe placare, parte con le fervorose sue concioni, parte con divote processioni, gli animi discordi e feroci di quei cittadini, che i più d'essi condusse alla penitenza e concordia. Desideroso inoltre di stabilire la pace fra i principi e le città della Lombardia che malamente erano divise per le furiose fazioni de' Guelfi e de' Gibellini, gli uni nemici e gli altri fautori dell'imperio, invitò ad ascultar la sua predica i cittadini di Brescia, di Mantova, di Trevigi, di Vicenza, di Ferrara, Bologna, Moderia, Parma e Reggio; e tutti di fatto convennero in un luogo presso l'Adige, e furono in tanto namero, che riputossi di quattrocento e più mila. Cosa che parrebbe incredibile ai giorni nostri, se il Muratori non avesse pubblicato lo stromento della pace che ne segui (2). Ora siccome più predicatori di tal merito

<sup>(1)</sup> Muratori, Antichità italiane: dissertazione 71. (2) Dissert. citata.

comparvero in quel secolo, ed i popoli accorreano in forma di religiose processioni ad ndirli, così ne avvenne, che dettesi principio a molte società, legate per la unione degli animi e di opere di religione.

Un altro celebre spettacolo di pubblica penitenza succedette nelll'annu 1260. Trovandosi l'Italia immersa nelle scelleraggini, e percessa da liu con frequenti imondazioni, tremunti, carestie e pestilenze, pensarono i popoli alla penitenza. Grande escapio cominciarono a darne gli ablanta di Perugia i unua forma non mai per allora intesa: i nobili egualmente che si plebei, giovani e vecelni; i più teneri fancinilia nocora, con le papelle igunde vedenasi camminare a due a due processionalmente, l'agellandosi a sangue con nan lunga e dura striscia di cuoio: entravano nelle chiese, giravano per le città e per le campagne a centinaia, a migliala, gridando pentenza, e la facevano eglino di fatto, battendosi spietatamente. Nua si può dire quanto bano frutta si raccogliesse da quella gran commozione di popoli: tune fere omnes discordes ad concordiam redeienti: unururii et rapitares mule obbata restiture festimobant etc., così precisamente un autore di quei tempi pirotato dall'annalista italiano.

L'esempio dei cittadini di Perugia fu presto imitato da tutti i popoli italiani, e marciarono da una città all' altra con questo rito. « Cioè « il popolo di una città, a doè a doe, vestiti di sacco; e coi piedi nudi, « coll'immagine del crocifisso innanzi, processionalmente andava al-« l'altra città, e di nuovo l'altro popolo ad un'altra colla stessa ma-« niera di penitenza, implorando la pacce la remissione delle ingiurie. « I Bolognesi, per esempio, in più di ventinila persone, sul fine di e ottobre con i loro confaloni, battendosi e cantando le laudi di Dio, e ed alcune rozze canzonetle, vennero a Modena. Fino a Castello « Lenne andarono a riceverli i Modenesi, e gl'introdussero in città: « Nella cattedrale rinnovarono la disciplina, e le lor preci e grida, e e ricevato un reficiamento dai cittadini, se ne tornarono alle case « loro, I cittadini di Modena poscia fecero altrettanto, grandi e pic-« cioli, il podestà compreso ed il vescovo, ed era un giorno di la-« nedi, in cui occorren la festa di Tutti-Santi, preceduti da un grande confalone, e flagellandusi per la città e per le vie, vennero a Reggio, « quelli di Reggio a Parma, e così successivamente si praticò nella « Lombardia ed in altre città della Ligaria e del Piemonte. Da questa « pia novità presero origine molte delle moderne confraternite; im-« perciocchè essendosi fitto negli animi della gente, che il disciplinarsi

« era un atto molto saintevole di penitenza, e bollendo in essi l'ardore « della religione, formarono delle pie società sotto i propri confaloni, « con far poscia varie processioni cantando cose di Dio, e con raunarsi « ne' di festivi alla lor chiesa ; dove, facendo la disciplina e implo-« rando la divina misericordia, esercitavano altri attl di religione ». Queste pie società volgarmente chiamavansi Compagnie dei Battuti. Ogni nmana Instituzione, siccome suole degenerare dal suo buon cominciamento, così queste società in progresso di tempo diventarono inquiete e viziose. San Carlo Borromeo, per l'illuminato suo zelo, le riparo con ottimi provvedimenti, e conservando la esse tutto ciò ch'eravi di lodevole, distrusse gli abusi, e più ancora altre nuove ne formò, senza l'obbligo di flagellarsi. Le saggie sue riforme vennero generalmente adottate in tutta l'Italia, e quindi non vi è parrocchia clie almeno una di queste società non abbia instituito. Anche quelle di Torino soggiacquero in diversi tempi a savissimi regolamenti; e però promuovono il bene, e non contrastano con i diritti parrocchiali, siccome altrove con troppo scandalo è accaduto. La più antica nnione di disciplinati, di cui nel Torelli ho ritrovato memoria, è quella che fu stabilita nella chiesuola di Santa Caterina, l'anno 1511; segue indi quella di Santa Croce, fondata nel 1343, in un picciol oratorio vicino alla porta Palatina, dappoi trasferita nella chiesa parrocchiale di San Paulo, ora Basilica magistrale; che nel 1729 fu cretta in regia arciconfraternita de' Ss. Manrizio e Lazzaro; quella del Santissimo nome di Gesu, che nel 1545, in seguito alle commoventi esortazioni di san Bernardino da Siena, venne instituita nella chiesa parrocchiale de' santi Processo e Martiniano. Trent'anni più tardi formossi nella chiesa pure parrocchiale di San Silvestro la confraternita dello Spirito Santo, la quale recatasi processionalmente a Roma nel 1700, vi fu aggregata a quella dell'istesso nome colà esistente, e riccvette poi da pietosa lascita l'incarico di mantenere un ospizio per i catecnmeni che vengono alla fede cattolica. Quindi un anno dopo, cioè nel 1576, ebbe origine la confratenita della Santissima Trinità, nella chiesa di San Pietro de Curte Ducis, ossia della corte degli antichi duchi Longobardi , oggidi nella contrada del Gallo, Trasferita poscia da questa chiesa in quella antichissima di Sant'Aguese in principlo di Doragrossa, già parrocchia e basilica nel 1103, si dedicò particolarmente ad accogliere i pellegrini. Non tardarono in seguito a sorgere quattro altre confraternite, cioè quella di San Giovanni



Decollato, detta della Misericordia, instituita nel 1578, per soccorrere i carcerati, od assistere ai condannati al patibolo; quella del
titolo della Santissima Annunziata, che, smembrata dall'antica del
Santissimo Nome di Gesì, si stabili da prima nella parrocchiale di
San Marco l'amon 1580, nel luogo ovo eggidi di a piazza Vittorio, e
poscia si trasferi nel 1649 entro alla porta della città, all'attuale
sua chiesa, che fece appositamente costrurre, e porta il suo nome;
finalmente le due della Santissima Sindone e di San Rocco, erette lo
sesse giorno quindici di lugio 1598, di cei la prima, dopo di aver
anche tenuto la chiesa di San Pietro del Gallo, venne a prender cura
dello spedale de pazzarelli nel tempi posteriori al piantilimo igrandimento di Torino; e la seconda, applicatasi all'opera miscriordiposa
di seppellire i morti abbandonati, tien ora la sua sede nell'antica
chiesa parrocchiale de 28. Stelena e Gregori ol'a

# LXXXV, ORDINATI DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' DI TORINO PER LA RIFORMA DEI COSTUMI

Certi storici serivendo de costumi antichi, alle volte li commendano eccessivamente, altri invece li deprimono sino agli abissi, e rare volte contengonsi in quella giusta mediocrità, che egualquente il fene cei il male discuopre. Per questa via di mezo mi sembra particolarmento dibbasi procedere, truttandosi de secoli xiv e va nella diocesi di Torino, ed aggiungerei anelle dell'intiero Piemonte, e questo mio parere è appoggiato ai molti e vari ordinati del consiglio della città, i quali lo consolatato.

E primieramente fio osservato, che imanzi alla fondazione dell'università, i decurioni di quie Itanpi, o come allora diceransi, i sapienti, per riparare alla comune ignoranza del basso popolo, radunatisi a consiglio, il giorno tre di ottobre 13545, feecro utilissimi provvedimenti, per montenere un pubblico insegnamento gratatic (2).

I santi giorni festivi erano pur troppo profanati, sia colle intemperanze nelle bettole, sia con lavori meccanici; per lo che radunatisi

<sup>(1)</sup> Cenni diretti alla gioventii intorno ai fatti religiosi, del marebese Taneredi di Barolo, pag. 69. Torelli, dall'archiv, arciv., vol. 1.

<sup>(2)</sup> Vol. iv degli ordinati.

i sapienti medesimi, il giorno quinto di settembre 1421, vi posero salutare riparazione con ottimi statuti, e cessarono gli abusi (1).

Certi ecclesiastici vivcano trascurati del proprio do vere. Possedendo molti benedeti, non volevano contribiure ai più urgenti pubblici bioggi della popolazione, sotto colore che ped diritto di 'immunisi non erain't lemati. Ba qui procedeva un perpetuo conflitto tra il sacerdazio e la potesta secolare; ne potevasi mai concerdare il diritto dell'una e dell'altra parte, senza frapporvisi l'autorità del vescovo. A questo fine congregatosi il consiglio del comune, nel giorno otto novembre 1455, e nel giorno sedici di maggio 1456, e lesse alcani sapineti, percibe appunto col vescovo, senza ledere i privilegi del clero, si ottenesse un valcevole sussidio nelle pubblible ristanziazioni (2).

Il disordine però, d'ogni altro peggiore, procedeva dal giuoco di azzardo e dalle usure. Chi volcva tenere pubblicamente banco di questi giuochi, compravasi il privilegio mediante il pagamento di una certa somma di danaro, la quale tornava ad utilità del principe di Acaia, che aveva imposto una gabella ai giuocatori. Ottenuta la licenza. il baneo 'stava 'aperto, e il giuoco azzardoso era frequentatissimo; e da qui nascevano bestemmic orrende, furti domestici, risse sanguinose e rovine di famiglie. Tristi tempi veramente e rei costumi, Commossi da tanti mali i sapienti della città, fecero calde istanze a Filippo di Acaia per l'abolizione del giuoco, ed il principe rinunziò affatto ad ogni suo diritto, si per le richieste di essi decurioni, che per quelle del vescovo Tedisio, prelato zelantissimo pel bene del suo gregge. Più severo mostravasi nel 1360 il conte Amedeo vi, detto il Verde, contro ai giuocatori, allorchè avendo per la guerra insorta fra lui ed il principe Giacomo di Acaia, preso per breve tempo possesso di Torino, egli accoglieva favorevolmente in Moncalieri gli ambaseiatori del comune. Antonio Mosso, Enrichetto Borghesio, Becuto dei Becuti e Niccolino Malcavaleri, Imperciocche nell'onorevole patente d'immunita che dava loro e di conferma dei privilegi antichi, ordinava, fra le altre cose, che fosse proibito sotto pena di ragguardevoli multe il giuocare a verun giuoco in qualunque luogo ed in qualsivoglia tempo. Poi ne' famosi statuti ch'egli pronulgava lo stesso anno per la città di Torino, fu confermata con tutto rigore questa proibizione. eccettuando solo dal divieto il giorno del SS. Natale, e i due giorni

, (1) Vol. 15.

(2) LXVIII.



seguenti, per non derogare ad una antica consuctadine. Contro i bestemmiatori di Dio e della SS. Vergine vennero intimate graziapene, nelle quali incorrevano eziandio coloro che avessero bestemmiato contra san Giovanni Battista, veneratissimo protettore della città.

Non meno comune e rovinoso era l'eccesso delle usure, insaziabili essendo coloro che davano il danaro a mutuo, in modo che il pegno da loro ricevato si avea per intieramente perduto. All'ingordigia degli nsurari bisognava necessariamente soggiacere, attesa l'estrema rarità dell'oro; e così sempre più restringendosi il contante nelle mani di alcuni pochi, si moltiplicavano le miserie delle famiglie, e facevansi rieconi i banchieri e gli ebrei. Non eessavano intanto I prelati della Chiesa di annunziare le divine maledizioni contra questi assassini delle altrui sostanze, e se non poterono in tutto sradicare siffatta genia, ottennero però molte volte un notabile miglioramento. Abbiamo detto altrove, che il vescovo di Torino Gnido Canale, giunse a trarre dalla restituzione delle usure e dalla condanna degli usurai tali somme, che n' ebbe in abbondanza per erigere e dotare uno spedale in Pinerolo. Il conte Amedeo vi, nei succennati statuti per la città di Torino, severamente proibi il ricevere o togliere qualsivoglia peguo da un debitore senza licenza del giudice, lasciando ai soli osti la facolta di fermare i forestieri sinchè avessero pagato il debito incontrato nell'osteria; così pure fu vietato ai giudici il dare udienza agli usprari, o il promunejar sentenza ad essi favorevole in qualunque materia di nsura, anche quando il patto fosse giurato ed il debito riconosciuto, Il principe Ludovico di Acaia, con lettere del 1441, vietava agli ebrei il preudere più d'un denaro per fiorino alla settimana, ed il molestare i debitori , salvo una volta all'anno, ed il trarre usura dal prodotto delle usure. Però sulla fine di quel secolo permettevasi agli chrei la ragione del trentatrè per cento.

Per liberare i poveri da usure si esorbitanti, pensarono i decurioni della città, che efficacissimo rimedio sarebbe stata l'erezione dell'opera chiamata il Monte di Pieta, Avutone adonque il permesso dal duca Carlo III, fecero eglino del pubblico denaro un enpitale, e pestolo nello mani di un depositario del Monte, imprestarunio in diverse partite per unanno gratuitameute ai poveri abitanti, pel loro bisogno solamente, assicurata però la restituzione con pegni convenienti. Indi per l'economiai stabilirono un consiglio di esi presidenti permetui.

cioè l'arcivescovo, il guardiano dei frati dell'osservanza, il presidente del senato, il giudice della città e i due sindaci, i quali composero saggi regolamenti, dettati per tutti gli uffiziali nell'amministrazione del Monte. Ebbe la prima origine quest'opera benefica il venticinque di aprile 1510, e grandissimo sollievo ne senti tutto il popolo minuto: la quale instituzione essendosi propagata prestamente in Vercelli ed in altre città d' Italia, la sperienza di più secoli ha chiaramente dimostrato, quanto utile vantaggio ne ricavi la povera gente (1),

lutorno alle corruttele del secolo decimoquinto, osserveremo che Iddio per sua miscricordia suscitò diversi uomini apostolici. I musti con voce evangelica e santissimi esempi fecero rifiorire la faccia della Chiesa, divisa dallo scisma ed infetta di enormi brutture. Il Piemonte e seguatamente la diocesi di Torino ebbero questi santi operari, che certamente sbandito il vizio, fecero risorgere la pietà eristiana e pongo da prima san Vincenzo Ferrero; Scrivendo di lui i Bollandisti (2) notano con le parole del Ranzano che descendit in Italiam, et universus regiones et urbes Pedemontium lustrans .... demum venit Genuam, e percorse tutta la riviera. Il Teoli, altro diligente scrittore della vita del santo, afferina, aver egli predicato in Piemonte, ma incerto è l' anno (3); afferma di più che « predicò in Torino; ma non è potuto e pervenire a mia notizia cosa ivi operasse» (4). Ma se gli scrittori del Ferrero non seppero finora precisare il tempo della venuta sua in Torino, noi invece crediamo di poterne accertare fuori d'ogni dubbio l'anno, il mese, e parte delle sue opere maravigliuse, attenendoci fedelmente agli ordinati del comune di essa città. Imperciocche leggesi nei medesimi, che l'anno 1402, il giorno diciassette di agosto (5), essendosi radunato il consiglio de' sapienti, si fece la proposta di dare qualche soccorso al frate Vincenzo predicatore, il quale faceva tanto profitto nelle anime: ma questa proposta non fu per allora deliberata. Radunatisi per la seconda volta, il giorno tre settembre del medesimo anno, si fece la limosina di una carrata di vino al frate Vincenzo dell'ordine de' predicatori (6): è danque cosa certissima, che almeno dalla metà di agosto sino al quattro del mese successivo, san Vincenzo

<sup>(1)</sup> Ferrero di Lavriano: Storio di Torino, parte n e lib. v. e annot. 17. (2) Ad diem quintam aprilis. (5) Lib. 11, tratt. 17, cap 11.

<sup>(4)</sup> Lib. r, tratt. m, cap. x.

<sup>(8)</sup> Vol. xzar, foglio 143.

<sup>(6)</sup> Foglio 134, retro.

dimorò in questa città, ove il fervidissimo sno zelo non istavo czioso; o tutti i citadini accorrevano ad udire le sante sue predicazioni, con infinita loro compunzione. Predicò anche in Torino, nel 1489, alla corte della duclessa. Bianca di Savoia il heato Angelo Carfetti de chirasso (1), e per la sna dottrina e per la santità del suo vivere sendo riputatissimo, i grandi ed i piccoli accorreano ad ascoltario, con indicibile miglioramento del pubblico costurio.

Non meno insigne în questo seculo fu san Bernardino da Siena: Agt'ingordi usurai de'tempi suoi intimò nelle sue concioni le maledizioni divine; nelle ferocissime fazioni del partiti Gueffo e Gibellino si adoperò stupendamente per richiamare i popoli alla pace e alla penienza, e le assidue sue fatiche, avvalorate da Dio con miracoli strepitosi, produssero un ottimo cambiamento. Ne partecipò copio-samente anche il Piemonte, giacche abbiamo di lui presso i Bollanditi, che Gallima Cisalpinam exzarrens ecc, la quale cosa avvenne intorno all'amo 4456 (2). Che la citta e diocesi di Torino abbia percorso questo unon apostolico, si deduce da un decreto del comuc, il quale ordinò, essendo già egli morto e giorificato da Dio con la canonizzazione, che per l'avvenire la festa di lui fosse celebrata in Torino (3).

Si scosse pur grandemente la città alle veennenti predicazioni di frate Giacono Bassolari giòtniano, che in Venezia ed altrore avea già menato di sè tanto strepito. Venuto a Torino nel 1458 a predicare la parola di Dio, inveriva caldamente contra i hosetaste estambatori, contra l'immodesto e estandisoro vestire delle femmine, e più ancora contra quelle di mala vita, che nescivano per le vie, ricercando con una sifrontatezza troppo vituperevole chi di esse non aveva pensiero. Annanziando i divini castighi, se la città non vi poneva un valevole provvedimento, il fervido suo zelo fa seconatato. Il comune radunatos in ell'anno medesimo, il gioroto tredici di narzo, deliberò sulle restinenta mulidri, che le donne cosservassero modestia, le merciti fumoro rigiorosamente protibite di passeggiare fuori la porta di Susa, loggo ordinario di loro diporto, nè più di lasciarsi vedere in longli pobblici; e con altro ordinato del ventotto di marzo, intimò severe pene contra i bestemmiatori. Parranno fore a certuni stranezze

<sup>(1)</sup> Archivio camerale, conto di Ruffino di Murris.

<sup>(2)</sup> Bolland., ad diem 20 maii. (3) Ordinato del 19 maggio 1431.

questi provvedimenti, senza riflettere che, quando trattasi di pubbilica moralità, le più sicure precouzioni non posson mai riputarsi troppo rigorose, e che il comune di Torino avea sempre esserciato il diritto di provvedere con appositi statuti alla moralità e all'ordige dei cittadini.

Nel tempo medesimo si accettarono i frati Agostiniani entro la città, loro assegnandosi un convento e la chiesa di San Cristofaro.

### LIBRO SECONDO

che contiene la serie degli arrivescori

.

#### Secoli XVI e XVII

LXXXVI, Giovanui Ludaviro Della Rovere, vecoro di Terrino nel 1801.

— LXXVII, Giovanni Franceso Della Rovere, primo acriveovono del 1818.

— LXXXVIII, Claudin di Seysol, 'arrivveovo nel 1817.

— LXXXVI, Claudin di Seysol, 'arrivveovo nel 1817.

LXXXVI, Inconcenno cardinile Gilo, nel 1820. — XC. Cesare Usdimare Gilo, nel 1848. — XCI, Cardinale Inico Ayalov, nel 1865. — XCII. Gerolamo cardinale Della Rovere, nel 1866. — XCIII, Cardo Broggia, nel 1892. — XCIV, Eliberto Millet, nel 1619. — XCV. Giovannoi Busista Ferre, nel 1866. — XCVI. Antonio Provasa di Golggon, nel 1859. — XCVIII. Giulio Cesare Bergera, nel 1692. — XCVIII. Michele Beggiamo, nel 1662. — XCXI. Michele Ataniosi Vibio, nel 1690.

## Avvenimenti religiosi nel secoli xvi e xvii

C. Attentati degli crettici in Torimo; opposizioni della città si nor tentativi, della vueranda cempagnia di San Paolo, – Ci. La catulica religione protetta dal duca Emanuele Filiberto — Cill. Traslazione della Pinterio reportativi di Torino, – Cill. Traslazione della SS. Sindone da Gamberia i Torino, e pellegrinaggio di san Carlo Borromeo a Torino per vuerenzia. — Cill. Traslazione della SS. Sindone da Gamberia i Torino, e pellegrinaggio di san Carlo Borromeo a Torino per vuerenzia. — Cil. Traslazione delle reliquie di san Mustrizio. — Ci. A titto della contra di Carlo di

LXXXVI, GIOVANNI LUDOVICO DELLA ROVERE, VESCOVO NEL 1501

Giovanni Ludovico Della Rovere, liglinolo di Giacomo de' conti di Vinovo, nipote del cardinale Domenico, di cui poco sopra abbiamo ragionate, ben istrutto negli studi sacri in Roma, fit ereato governatore della Mule Adriana, prolegato della marca di Ancona, protonotario apostolico, e nel 1497 eletto alla coadintoria del vescovo di Torinu: la quale sede egli consegui definitivamente alla morte del cardinale suo zio, nel 1501. Della quale dignità adempiva Giovanni Ludovico tutti i doveri con vigilanza e con l'esercizin delle viriù pastorali, futraprese incontanente la visita della diocesi, ed in più lnoghi, specialmente nelle valli degli eretici; la esegni egli in persona con molta fatica. Quindi radanci il simula diocesano nella chiesa metropolitana nel giorno primo di aprile, dell'auno Indicato 1501, dato not alle stampe nell' anno seguente 1509 (1). I decrett di questo concilia, la numera di ottantagnattro, parte rignardano I semplici chierici. parte i beneficiati e i rettori delle anime, ed in parte la plebe; e tutti dimistrano la gran mente, non meno che l'ardente zelo del prelato in ridurre gli ecclesiastici, sla negli abiti che nelle aziuni, ad un vivere veramente sacerdotale; nè clò con esartazioni generall, ma con ordinì precisi, con l'intimazione di pene pecuniarie e spirituali, secondo la gravità e frequenza delle trasgressioni. Gli usurai, i bestemmiatori, i conenbinari, i pubblici peccatori di diverse specie; quelli che non adempivano al precetto della Pasqua, dovevano essere deminziati entro un prescritto termine alla curia vescovile; ed il prelato riservavasi di procedere contro ai medesimi. In somma può dirsi con sicorezza, che questo sinodo rimetteva tutta la ecclesiastica disciplina in quella osservanza, che fu poi solennemente ordinata dal concillo di Trénto: ed alcuni particulari abusi che riprova il simodo intorno all'amministrazione del sagramento della penitenza, furono poi condamati sotto la pena della scomunica maggiore da Benedetto xiv nelle apostoliebe sae bolle. Sapiente nel dar buone leggi, monsignor Giovanni Ludovico, mostrossi non meno diligente nell'esigerne l'adempimento. e nel castigarne i contravventori.

Dopo la celebrazione del sinodo, la cosa più importante che noi trovisimi nella sua vita, è l'elezione che egli fece di Gioranni Francesco Della Ruvere, son nipute, e preposto della chiesa estelerdie a sito veservo coadintore: la quale elezione fit approvata di papa Giulio II, il giorno dieci di maggio 1504. Nell'anno segmente dovette so-tenere i suoi diritti contra Bernardino Liganaa, abate di San Maurd.

<sup>(1)</sup> Vernazza, Lezioni sopra la stampa, pag. 32.

ossis di Pulcherada, il quale, sull'esemplo di molti altri abati suoi predecessori, pretendeva aottraris di ogni giuristizione del vescovo di Orino. Sia per questa causa che per altre, il vescovo portossi a Roma, ove dimorando, autorizzò Baldassare Bernetto, nativo di Vigone, preposito di Pinerolo ed arcivescovo di Laodicea, a consacrare la nuova chiesa cattedrale di Torino, siccome egli fece il giorno ventuno di settembre 1505. Una nuova contess assettò frattanto il preposito generale della congregazione di Ouk, intimando a' parrochi del distretto della sua abazia di non più obbedire agli ordini del vescovo di Torino, e, dichiarandoli a se stesso unicamente soggetti; ma tale pretensione fu prestamente riconosciuta nignista e riprovata, ma tale pretensione fu prestamente riconosciuta nignista e riprovata.

In Roma continuando la sua diturca monsignor Giovanni Ludavico Della Ruvère, incuntrovi i la morte nel mese di agosto 1510: il suo cadovere, siccome avea ordinato nel suo testancato, fu traslato a Torino nnitamente a quello del cardinale Domenico suo zio, e nella chiesa cattedrale ebbe sepoltura con questo berre epitafio:

10 . LVDOVICVS . RVVERE . EPISCOPVS . TAVRINENSIS
AGRI . PICENI . PROLEGATVS . PALATII . PONTIFICII . RECTOR
MOLIS . ADRIANAE . PRAEFECTVS . HIC . PRO . TEMPORE

L'anno seguente alla morte di questo prelato, la diocesi di Torino fu spogliata di cinquantacinque pievanie o parrocchie per l'erezione di un vescovado in Saluzzo, Questa erezione si fece sulle istanza della marchesana Margarita di Foix, vedova del marchese Ludovico 1, con decreto di papa Giulio 11, nel concistoro tenuto il ventisci di ottobre 4514(4).

LXXXVII. GIOVANNI FRANCESCO DELLA ROVERE, PRIMO ARCIVESCOVO DI TORINO NEL 1515

Giovanni Francesco Della Rovere, figliuolo di Stefano dei conti di Vinovo, fratello di Antonio vescovo di Agen, nipote, da canto di padre, del vescovo di Torino Giovanni Ludovico, e suo successore nella medesima sede, da canto di madre, nipote di due cardinali, cioè di Leonardo, del titulo di Santa Susanna, e di Clemente, del titulo di dodici Santi Apostoli, e per la stessa congiunzione di affinità, proninote

<sup>(1)</sup> Mulčiti, tom. vi. pag. 19.

di papa Giulio 11, venne alla luce circa il 1489. Coltissima ebbe l'educazione, quale conveniva alla nobiltà de' suoi natali, e alla dignità di tanti personaggi suoi parenti. Percorse nella sua giovinezza le università di Roma, di Siena e di Perngia, ove sotto abilissimi maestri si applicò alto studio del diritto civile e canonico con assidua diligenza. Gli esempi domestici, nou meno che le disposizioni dell'animo suo, avendolo mosso ad abbracciare lo stato ecclesiastico, se ne ritornò in patria, in cui ebbe presto ingresso alle dignità; da prima in quella di preposito nel capitolo di sua cattedrale, e nel 1504 a quella di vescovo coadjutore del prelato spo zio... con futura successione: la quale promozione noi abbiamo fatta, diceva Giulio 11 nel pontificio suo breve, per la saviezza de' costumi di lui, e per la sua scienza dei saeri canoni : ob eius scientiam vitaeque honestatem. Non contava allora Giovanni Francesco che l'età di circa sedici anni; gli concedeva però il papa il privilegio di non essere obbligato a ricevere che dopo sette anni gli ordini sacri, affinchè potesse ancor meglio inoltrarsi nelle scienze. Ma di tale indulto non volle egli per si lungo tempo prevalersi, giacche da certi documenti appare, che consegni il sacerdozio intorno all'anno 1509, vigesimo dell'età sua, e l'ottava di Pasqua celebrò il primo sagrifizio in castel S. Angelo in Roma (1).

Gii onori e le dignità vennero tanto rapidamente sulla persona del giovine prelato, che a giorno d'eggi painon incredibili, di qualunque bella virti voglia supporci dottos. Nell'amos stesso 4510, to creato prefetto di Castel S. Angelo dal medesimo papa Giulio n: nel seguente 1511, il giorno ottavo di settembre, prelato domestico e referendario dell'ana e dell'altra segnatura, e preposito di San Dalmazzo di Torino: nel 1512 abate del monstero di Anjes dell'ordine cisterciegae, diocesi di Geneva nella Savoia; e più ancora ottenne il priorato di Sant'Andrea di Torino, è l'Officio di gran penitenziere in Roma.

In questa città soggiornando monsignor Giovanni Francesco, applicato a tante inemblenze, governava la diocesi di Turino, dopo la morte del vescovo son zio, per mezzo di Gugletno Bardino soa vicario generale, per molta dottrina e pietà ragguardevole. Intanto si preparò a ricevere la consecrazione episcopale, dolla quale fu insignito certamente prima del giorno ventitrè di luglio, col particolare privilegio degli onori e delle divise arcivescovili, che gli concedea papa Lome x,

<sup>(1)</sup> Ughelli e Meiranesia, MS.

successore di Giulio II. În forza di questo speciale indulto, monsignor Giovanoi Francesco Della Rovere dichiaravasi « affatto esente da ogci e giurisdizione de atonità dell'arcivescovo di Hilmo, alla santa desde u unicamente soggetto, con facultà di portare nella propria chièvas e diocesi la croce inalberata, di usare del pallio nelle sacre funzioni, e e di concedere in nome del romanio pontefeo indulgenza pienaria e nel giurno che avrebbe ecclebrato la prima messa nella chiesa soa catudorile, a tutti coloro che essa chiesa avesser visitato: le quali e onnoessioni però eranto personali, e da durare per intro quel tempo choi il prolato avesse retto la Chiesa di Torrino». Tal è il tenore delle lettera apossicile, date nel giorno indicato cuntiri huglio 1515.

Adorno di tante facoltà ed onorificenze, monsignor Giuvanni Francesco deliberossi di partire da Roma per veniro alla sua sedez Arrivato in Piemonte verso il conhoicar del mesa di maggio 1514, andòa fermarsi a Vinovo, feudo di sua nobilissima gente, e da qui fece intendere, per mezzo di dine soni famigliari, ai sapienti della città, obe nel giorno ventinove di quel mesa arrebbe fatto il soleme inguino dalla porta di Susa. E realmente con himinosa pompa fu riscontrato ed accolto si dal clero che dagli ordini della città, compimentato a nome di tatti col seguente poetico componimento da Vinosnos Trucco.

## Reverendissimo in Christo Patri Domino IOANNI FRANCISCO RUVERE Episcopo Taurinensi Eamdem urbom ingredienti

VINCENTIUS TRUCHIUS

humiliter obvigns

Tandem venisti, Praesul dignissime noster, Qui merito mitra tempora culta tegis. Adventum faciantque tuum suprena heatum Nunina; sis felix, autrea seela ferent. Digneris patrios in none intrare penates, Dignerisque tuos tempus in omne lares. Et ut Caesarcos sam dignos ferre triumphos, Corpus et ingenium Caesaris instar habana. Fama est argento tua, virtus digitor auro, Religione pia, par tibi nemo veni. Iam per te morum vivet doctrina salubris, Rector eris noster, regula legis, iter. Nune omnes igitur pro te pia vota precamur, Ut nobis possis Praesal et esse diu.

## MATERIAL CONTRACTOR

Degno pastor, che al popol tuo giulivo Ti mostri alfiu della tiara adorno, Deh il Ciel sorrida al tuo aspettato arrivo E a noi l'età dell'or farà ritoruo. Vien nelle patric mura, ove votivo Prego facciam che fermo abbi soggiorno, Poiche di Cesare hai l'aspetto e il cuore, Gradisci oggi il trionfal Cesareo onore, La fama tua, la tua virtude eccede Il pregio dell'argento e quel dell'oro. Pieta pari alla tua l'orbe or non vede, Ne di sacre dottrine egual tesoro. Scorta queste a noi fieno, e dol tuo piede Sull'orme tutti stamperan le loro. Resta, tai fanno or voti i figli tuoi, Che il Ciel si presto non' t'invidii a noi.

La prima cura a cui si applicò dopo il suo ingresso monsiguor Giovano, l'arracceo Della Riovere, lu la convocazione del sindo diocesano, che egli celebrò di fatti nell'anno medesimo il giorno undiei diottobre, dato alle staupe per magistrum Nicolaum de Binedillis, rut Allend. detemb., come legges alle 'ultimo foglio'. Dopo la celebrazione

- , Il decreto vigesimo primo di questo sinodo contiene i casi riservati nella diocesi di Torino, e noi qui abbiamo divisato d'inserirli, per lasciare una giusta memoria della disciplina ecelesiastica che di quei tempi osservavasi.
- Excommunicali quavis excommunicatione lata aut ab homine per quamvis constitutionem, aut ab iure: haereticis eredentes, fautores corumdem, cum eiusdem participantes seienter, illusque defendentes.
- II. Committentes incestum in tertio gradu, ant etiam proximiori consanguineitatis vel affinitatis: cum muliere professa regularem observantiam adulterium perpetrantes.

del sinodo, sulla fine di quell'anno, o certamente sul principio del segnente 1515, fece ritorno a Roma per intervenire al concilio

- III. Contrahentes de facto matrimonium cum alia, prima uxore adhuc vivente, et etiam de converso.
- IV. Suscipientes ordine.n saerum, vel regularem ingredientes religionem sine licentia uxoris, vel ipsa invita post sequutam carnalem copulam.
- V. Coninges alterius mortem cum effectu machinantes.
- VI. Mulieres ex aliò viro filium concipientes, quemque vir proprius filium sunm esse credidierit, atque ut suum autrierit, vel sibi alienum partum supponentes, atque ad id consilium, favorem, atque auxilium dantes.
  VII. Defloratores virginum vi oppressarum aut vi raptarum: perimentes
- VII. Defloratores virginum vi oppressarum aut vi raptarum: perimentes propriam prolem studiose vel etiam negligenter.
  VIII. Matrimonium elandestine contrabentes: sterilitatem quomodolibet, aut
- abortum in aliquo, vel in se inso procurantes.

  IX. Perpetrantes sponte, tacto, praecepto, consilió, exhortatione, vel alio
- quovis modo homicidium. X. Commutantes votum, vel etiam iuramentum: perpetrantes illa erimina,
- pro quibus solemuis poenitentia est iniungenda.

  XI. Simoniaei quovis modo, mentalibus exceptis; detinentes illicite beneficium ecclesiasticum, aut bona, sive iura ecclesiastica.
- XII. Inecudiarii, atque famosi latrones: sacrilegium committentes et ecclesiam publice polluentes sangninis aut seminis effusione.
- XIII. Violatores ecclesiasticae libertalis: tonsurati, vel promoti ad ordines ab aliena episcopo, proprio incoasullo: eclebrantes cum excommaniato, auspenso autetiam interdite: praesbyteri in foro poeniteatia delictum aibi defectum rivichantes: cum sacris vestibus solemniter et publice in ordine quein on habarel celebrantes.
- XIV. Clerici, fornicatores publici, ant concubinarii manifesti: elerici recipientes in coemeterio ecelesiae, vel in ecelesia scienter alicuius excommunicati, aut suspensi, vel etiam interdicti corpus sepelientes.
- XV. Abutentes hostia saera, oleo, yel chrismate: sortilegi, divini, et doemonum incantantores.
- XVI. Falsum testimonium proferentes, vel falsantes, aut falsari procurantes instrumentum vel sigillum alienum, vel literas in al cuius praciudicium.
- XVII. Patri vel matri corporalem enormem iniuriam irrogantes. XVIII. Publice blasphemantes Deum, vel sanctos ciusdem.
- XIX. Suspensi, excommunicati, vel interdicti, aut suarum constitutionum transgressores.

Ad alcuni de' succennati delitti, oltre alla riserva, era iuflitta la scomunica, come può vedersi nel decreto ventitre del sinodo.

loteranesse v., che papa Ginlio Ir avas convocato e principiato nel 1519, e Leono x volle per mollè cagioni prosgonire e conchindere. A molte sessioni del concillo di Laterano trovossi presente il vescovo di Torino, conorato e distinto dal papa ced titulo di giudice, cossia per uno dei veninquatto giudici sinodali, il quale officio gli fin asseguata non per la regione dell'età, nè per il diritti di sua chiesa, ma pintesto per il personali suoi meriti.

Ed appunto a riguardo ed in premio de medesimi, più oltre volle procedere papa Leone, crigendo la cattedrale di Torrino a chiesa me-tropolitano, con separarla affatto da, ogni giurisdizione di quella di Milano, e con segettarle a comprovinciali i vescovadi di Mondovi e di Verca. - Ni sibbiamo fatto questa erezione, serivea il pontefice, - per certe ragionevoli cagioni, col consiglio dei nostri fratelli, i cardinali di santa romana Chiesa; e primo arcivescovo della nuova metropolitana di Torino abbiamo constituita floviami Francesco. Della Rovere, il quale lodevolmente finora l'ha governata come proprio vescova - Queste holle apostoliche sono date il giorno diciassette di maggio 1511, e si possono leggere estesamente presso Ighelli, Francesco Agostino Della Chiesa(1), e l'abate Ferrero di Lavriano (2).

No qui ristava la benevolenza di Leone x, avendo animo risoluto di promiovere il novello arcivescovo al sacro collegio dei cardinali, e così di fatto sarebbe avventto, se la morte non direttavasi a lorgice dal mondo il prelato. Essendosi egli recato, per non so qual cagione a Bologna, cessò ivi di vivere, siopreso da cocentissima febbre nel principiar del mese di dicembre 1516. Cosa veramente rimarchevole, che il primo arcivescovio di Torino non abbia vissuto oltre i ventissi ambi di età, dopo efica una noni sias nelevazione, e alla vigilia di essere creato cardinale. Il Pingone e Francesco Agostino Della Chiesa ascenacio 1515 la morte di questo primo arcivescovio; Egledia posticipa all'anno 1517; ma tutti questi scrittori, hen osserva il Meiranesio (7), sicconne in altre particolarità della vita di questo prescho, così anche nell'epopa della morte di lin erramon everlamente. El infatti noi troviamo nelle carte dell'archivia capitolare di San Giovanni, che nell' uttimo ziono del mese til dicembre 1516 si venne

<sup>(1)</sup> Pag. 71, 77. (2) Parte II, lib. rv, nelle Annote pag. 651 e seg.

<sup>5)</sup> Pedemont. Sucrum, purs 2, tom u, MS.

alla elezione del vicario capitolare goierale, per la morte dell'arcivescoro Giovanni Francesco Della Rorere: ex insignis sabularii capitularis documentis habemus, die ultima mensis decembris, anni 1316, electum fuisse capitularem vicarium ob mortem Ioannis Francisci Rusere archieniscoi.

Il cadavere di lui, per la pia cura dei suoi fratelli, venne traslato a Torino, e nella metropolitana chiesa seppellito, con la seguente inscrizione, riportata da Monsignor Della Chiesa.

IOAN . FRANCISCYS . RYVERE . IVLII . II . PONTIF . MAX . PRONEPOS TAVBINI . PRIMYS . ARCHIRENSCOPYS . ARCIS . ADRIANAE . PRAEFECTYS SACROSANCTI . LATERANENSIS . CONCILII . EX . XXIV . BECERNENTIBYS DIVINI . HYMANIQYE . IVEIS . PERITISSIMYS

PERVSIO . SENIS . AC . BOMA . TESTIBYS . VBI . ACERBIME
DE . HIS . OMNIBYS . XX . ANNYW . AGENS . CONGRESSYS . EST
LEONI . X . COETVI . CABBIN . INSERERE . CYPIENTI . CARISS.

HIC. EX. BONONIA. VEI. PATO. PROH. DOLOR. OBILT PIETATE. FRATRYM. ADDVCTVS. JACET

Di questo, epissão non trovasi oggidi nella chiesa metropolitana alcuna memoria, smarrita nel. correr degli anni; però vi sussiste un altra inserzisione, la quale ricorda col mome del primo arcivescorvo di Torino, quello par anche di tutti i vescosi suoi antecessori, che erano seschi di sua famiglia; ed à del tenos esgenete:

PRAS . TEMPORE

#### POSTERITATI

IOAN . DOMIN . BEYERE . CARD . 9 . CLEMENTIS
AVG. YAVRIN . PRAESVE D. DIGNISSIAYS . BASILICAN . BANG . ORNATISS
D . PRAESVESOH . A . FYNDAMENTIS . BEKLIT
HOAN . LYBOVICYS . NYVERE . SVCCESSOR . DOMINICI
PRA. RALTHASSAMS . BERNETHYM . LANDIC . ARCHEP. XI. KAL, OCT . MOV

CONSECRAVIT

IOAN FRANCISCYS RVERE 1 V PERITISSIM'S

IOAN LYDOVICI SUCCESSOR IVILL 13 PONTH MAN PROMEPOS

IN METROPOLIM A LEGONE X

ENGL RE IN PRIMAY A RECIEFESCOVEN, MERITO

CREARI . OBTINVIT

LXXXVIII. CLAUDIO DI SEYSSEL, ARCIVESCOVO L'ANNO 1517

Alla morte di monsignor Giovanni Francesco Della Rovere, primo arcivescovo di Torino, segnita come sopra abbiam veduto sul finir dell'anno 1516, insorse tra Leone papa x e Carlo III duca di Savoia, una lieve discordia per l'elezione del successore. Mandava il papa le apostoliche bolle ad Innocenzo cardinale Cibo, genovese, e nipote suo da canto di madre, il primo giorno di marzo 1516, con le quali Il ereava metropolitano di Torino; le quali lettere pontificie si conservano anche oggidi nell'archivio capitolare. Una tal nomina dispiaceva al duca Carlo III, il quale desiderava per arcivescovo Clandio di Seyssel, personaggio insigne, vescovo in allora di Marsiglia, e legato suo alla corte di Ludovico XII, re di Francia, Nel tempo di questa vertenza, la città e diocesi di Torino fu governata da un vicario capitolare, Barnaba dei Provana, come chiaramente risulta dalle carte sì dell'archivio arcivescovile che capitolare; checchè dicano in contrario Ughelli (1), Francesco Agustino Della Chiesa (2) e Ferrero di Lavriano (5). Intanto si fecero delle trattative, per le quali si convenne di buona intelligenza, che munsignor di Sevssel rinunziava al cardinale Innocenzo Cibo il vescovado di Marsiglia, ed il cardinale resignava al Seyssel ogni sno diritto sopra la Chiesa di Torigo, riservandosi però la facoltà detta di regresso, ossia di ritorno a quella sede nella morte di lui. Così convenuti i due prelati, furono anche consenzienti e papa Leone e il duca Carlo.

Ottenne adunque Clandio di Seyssel la chiesa metropolitana di Torino, il giorno notici di marzo del 1817. Egli era noto in Aix nella Savoia, e perciò in latino è detto Claudiua de Aquir. Suo padre fu Claudio di Aix, marceciallo e cavalierò rispettevolissimo, che nel giorno dedici di maggio 1857 avea sposto Amedea Plal Chambre. Se Claudio arcivescovo sia nato di questo matrimonio, o por altrimenti, è cosa molto dolibbinasi quasi tutte le biografie il dicono figiinolo naturale del marceciallo; e questo difetto di nascita, se pur vi fu, venne riparato con insigni incriti persionali. Volendo dargli suo padre una coltissima educazione, sanadolo alto studio di Torino, o ve: il giovane

(2) Pag. 77.



<sup>(1)</sup> Ital. S., Archiep. Taur., col. 1060.

<sup>(3)</sup> Istoria di Torino, n, pag. 514 e 635.

Claudio în uditore del celebratissimo Giovanni Mayno, il quale dettava il diritlo civile ed ecelesiastico. Si applicò l'ingegnoso scolare a questa seicura con tale assidinià, che mon sol riporto far tutti somma lode, ma di più fu giudicato aldissimo a dettare quella facoltà egli atesso. Da principio spiegava le sue feriani soltanto nella scipola dopo il megzodi; ma essendo caduto infermo nel 1487, e dopo sei mesi passato a nigliori vita, discobino Micheduti di San Giorgio, fu eletto in sua vece a quella cattelar di giurispruelera nelle lezioni del mattino: nel quale insegnamento meritossi universulmente la riputazione di vidrorsissimo professore. Però alla sun dottrina non fu sempre congiunta la temperanza de' costumi, avendolo sedotto le passioni della gioventi per aleun tempo; dei quali errori concepi dapojo un pentimento tivissimo e perpetuo, sicoma epapre dal finale suo testamento, in cui ripete con David: Delicta intentulis mer, ne memineria,

Domine. Vestito l'abito ecclesiastico, senza però ancor ricevere gli ordini sagri, fu investito dell'arcidiaconato nella cattedrale di Mondovi, e nominato consigliere ducale in Ciamberi : le quali dignità egli possedeva nel giorno dieci di novembre 1497(1). Dal l'iemonte passò in Francin; e qui è da sapersi, che la reggente lo stato del Pienonte e della Sayoia, Bianca di Monferrato, vedova del duca Carlo I; è madre del duea pupillo Carlo Giovanni Amedeo, detto Carlo 11 « aveva « nominate al vescovado di Ginevra Antonio di Campione, già ve-« scovo di Mondovi, e il papa gli aveva fatto spedire le solite bolle. « Ma il capitola di Ginevra, ad instigazione del conte Della Cham-« bre, elesse Carlo di Seyssel di lui parente, a cui essendo-dal papa « negate le bolle, il conte Della Chambre, di ciò sdeguato, sollevo « un partito nella Savoia contro la reggente, occupo Ciamberi , e fu « vicino ad entrar per forza in Ginevra, col pretesto di mettere il « Seyssel al possesso del vescovado. Ma il conte di Bressa, chiamato « dalla reggente, presto vi accorse, ripigliò Ciamberi, entrò in Giue-« vra, mise al possesso Antonio di Campione, assedio il castello di Aix, « e costrinse il conte Della Chambre ad abbandonare le sue terre e « ritirarsi in Francia » (2). Ando con loi involto nelle medesime sventure anche il nostro Claudio di Seyssel, il quale per alcun tempo

<sup>(1)</sup> Geneulogia della famigia di Segnel, rettificata dal Torelli con le carte dell'archivio arcive scovile. (2) Denina. Italia Occid., hb. vu. pag. cv.

entrò nell'esercito delle truppe francesi, e milito da valoroso soldato; la quale particolarità non nega il Meiranesio.

Il merito di Seyssel în prestamente conosciuto în Francia dal famoso cardinale Giorgio di Amboise, il quale ne pario assivi astuagiosamente a Ludovico XII, e questo monarca essendo entrato col suo escreito în Milano il giorno sei di ottobre 1499 (1), il Seyssel trovossi purb in quella città, ed ivi sulle ilanaze di quel e ottono dal papa la nomina ed amministrazione del vescovado di Ludi; la qual chiesa egli tenne sino all'anno 1519, senza però farri residenza, ne ricevere per allora la consecrazione episcopale.

Continuando a dimorare nella corte di quel sovrano, sempre più si apprezzarono i sublimi suoi talenti, che però nel 1506 fu mandato ambaseiatore ad Enrico vit, re d'Inghilterra; dopo la qual legazione, ossia nel 4508, gli fu asseguata la carica di referendario del re, e maestro delle richieste : ed essendo rimasta vacante la chiesa di Marsiglia per la morte del vescovo Rufour, L'udovico xir fece intendere a quel capitolo di procedere all'elezione del Seyssel, e quei canonici di fatto lo elessero nel 1509, certamente prima del quattro di Juglio. Contuttoció nou prese possesso di quella sede se non l'anno 4515 (2). Intanto l'imperatore Massimiliano avendo convocato un congresso in Treverl, nel giorno undici di aprile 1512, Claudio di Seyssel fu giudicato il più abile negoziatore della Francia per assistervi, Ed in qualità par di oratore di quel regno intervenue al concilio di Laterano v nel 1314. Nell'anno appresso, ricevata la consecrazione epistariale, andò in Marsiglia, a prender possesso di quel vescovado, ed in ancor risedeva nel cominciar dell'anno 1516. Ma presto una nuova legazione lo conduceva a Torino alla corte del duea Carlo III; e qui una nuova dignità lo aspettava. Essendo morto, come sopra si disse, alla fine di quell'anno monsignor Giovanni Francesco Della Rovere, il duca di Savoia facea istanza a Leone x, che non il cardinale Cibo, ma Glaudio di Seyssel fosse preferitò al governo della metropolitana di Torino; e così avvenne il giorno 11 di marzo 1517, convenuti i dueprelati della permutazione delle loro sedi, ed il Seyssel consegui l'onore del pallio il giorno tre di giugno.

Non erano trascorsi dicci giorni da che aveva egli assunto il possesso di sua chiesa, che si presentarono a lui due eretici Valdesi, i

<sup>(1)</sup> Murateri, Annali.

<sup>(2)</sup> Gallia Christiana, Iom, 1, col. 666.

quali addimandarono di essere riceruti nella Chiesa cattolica. « Aven« doli noi accolti colla maggior buona grazia, cusì scrive egli medo« simo inel suo. libro contra quei settari, ed laterrogati della luro
dottriga e della cegione per cui si morevano da bibbindonnita,
« conosciuta la sincerità dello loro disposizioni, noi ci siomo prestati.
« a ricervere la loro abiura, e la fecero eglino realmente nelle nostre
« mani con molte lagrine».

Nella festa di san Giovanni Battista avendo divisato di celebrare la prima messa pontificale, fu tale e tanta l'affluenza delle genti che vennero a Torino da tutte la parti della diocesi, che la chiesa metropolitana non essendo capace di contenerlo, fu necessario di erigere all'aperto un altare posticcio, e cusì suddisfare alla comune divozione di lucrare l'indulgenza, che Leone papa x avea conceduto a tutti quanti vi avessero religiosamente assistito. Fra i concorrenti alla sacra funzione trovaronsi due Valdesi, diversi dai succennati, nativi della valle di Pragellato, i quali nell'osservare la maestà del divin culte ed il decoro de'sacri riti, sentironsi talmente commossi, che eccitanduli la divina grazia, deliberarono incontanente di farsi cattolici. Era l'ora del mezzodi, e s'incamminarono senza indugio alla chiesa di San Domenico in cerca dell'inquisitore, che di que'tempi era il padre Parnelio, oriundo della preclara famiglia de' conti di Piussasco. Avendolo ritrovato, chiesero privata udienza; ma siccome il buon religioso ritornava in quel momento dalla funzione pontificale, ed erosi trovato fra la calca del popolo, al sole scoperto, bagnato di sudore per essere di una corporatura assai pingue, così rimandò i due forestieri, che non conosceva, all'udienza dopo il vespro. Li rivide all'ora indicata, ed avendoli di molte cose interrogati, consibbe else erano Valdesi, i quali volevano convettirsi : stati sino a quell'ora in chicsa, benche affatto digiuni, per non perdere l'opportunità di parlargli. A questo racconte rimase sommamente penetratu il padre inquisitore, sì pel rimorso di se stesso di non averli esauditi alla prima ricerca, che per la compassione di presto reficiarli di buon alimento. Gli accolse pertanto con cuore aperto, e mostrando troppo certi contrassegni della loro conversione, gli ammise all'abiura dell'eresia e all'assoluzione di ogni pena.

Questi avvenimenti dettero un fortissimo impulso a monsignor arcivescovo di Seyssel di recarsi egli stesso in quel paese a procurare il ravvedimento di tutti quegli abitanti. E di fatto pochi mesi appresso, e probabilmente iu agosto o settembre di quel primo anno di suo arcivescovado, si mise in viaggio, nè fermò il suo corso nelle valli di Lucerna e di Angrogna, ma più oltre si estese in quella di Prageliato, nelle ultime gole delle alpi che separano il Delfinato dall'Italia, che in parte appartenevano al territorio di Francia, ed in parte al marchesato di Saluzzo, le une e le altre comprese nella diocesi di Torino: Inter ipsas alpium quae Galliam ab Italia disterminant, tam in Regia Delfmalique, quam Saluciensi ditione. In quei siti dunque si alpestri ed orridi, per que' sentieri, ove se il passo falla. si precipita a rompicollo, insinuossi monsignor arcivescovo, girando da tutti gli angoli, ed usando verso quelle povere genti di ogni più dolce maniera. Non vi era memoria, che verun del suoi predecessori si fosse tanto inoltrato; perocche sebbene gli altri vescuvi, e segnatamente monsignor Ludovico di Romagnano nel 1453, avessero percurso le valii di Lucerna e di Angrogna, tuttavia quella di Pragellato la gran parte era rimasta senza la presenza del pastore. Il vanlaggio che ritrasse monsignor di Seyssel da questa visita in

lnoghi si scoscesi, è inestimabile per la cattolica religione, nè mal si dirà, dicendosi essere stato un vantaggio perpetuo. Imperocche, oftre all' aver moderata negli animi di quei montanari la trista prevenzione che eransi impressa dei vescovi cattolici, fornito siccome egli era di vastissime cognizioni e di un discernimento giudiziosissimo, studio di conoscere tutti gli errori di quella gente, nè ciò di passaggio, ma con perseveranza, ne sol da alcuni pochi alpigiani, ma da tutti, or divisi or insieme raccolti; e quindi andava esplorando la via più facile per riconduril sulla via della verità. « Io conobbi per me medesimo, così « egli serive, che la disputa formule con quella sorte di gente sarebbe « inutile, ed usar bisognava un altro metodo: ií enim (Valdenses) de « quibus loquimur haeretici non eo sunt ingenio atque doctrina prae-« diti ut cum aliis (haeretiels) conferri ulla ratione possint : namone « ignarum est atque bellumom hoe genus hominum, neque ad disog-« tationes antum ». Dopo questa osservazione, giudicò doversi usare altri mezzi di più facile persuasione, dei quali non è qui mio uffizio lungamente ragionare, tanto più che si possono leggere nel trattato che espressamente compose contro i Valdesi, e questo libro è veramente di una utilità perpetua alla religione.

Finita questa visita, il duca Carlo III volle alla sua corte l'arcivéscovo di Seyssel, nominandolo consigliere ducale; ed essendosl quel sovrano ne' mesi di ottobre, novembre e dicembre portato nella Savoia e nglla svizzera, l'arcivescovo gli sasiateva negli affari di tatto e nella predizione dei provvedimenti più intrafeitati. Ritornato dappol alla residenza in Torino, occupava tutto il tempo, che gli lasciavano libero i doveri della prapria diocesi, sudio serivere libri , a segnatamento i suo trattato De Dinne Previolentia, e l'altro hono più insigne da noi indicato contra i Valdesi col litolo: Claudii Segnettii sighandiensi, Archipriscopi Tuivinnasia odersas errores al terme Faldensium trafetatus, che fu stampato in Parigi nel 1520. Di quest'opera fecerò uni llustre encomio Bossuci, Natile Alessandro ed altri insigni letterati; e oshin ritoricesce che oggifti di esemplari ne sono trafissimi. L'anico che io abbia piotato vedero, ò quello che possiede il chiarissimo cavaliere Domenico Promis, bibliotecario della privata liberta di S. M:

Net comporre libri utilissimi, nella vigilanza del suo gregge e nello esercizio dell'orazione, l'egregio prelalo consumo i rimanenti suoi giorni. Informatosi di gravissimo morbo, detto il finale suo testamento il giorno diciassette di maggio 1520, in cui fra le altre sue disposizioni, ordinava che si costruisse una cappella al fianco della chiesa metropolitana, in cul i canonici nel tempo d'inverno potessero assistore al coro. Ricordossi dei poveri, che aveva sempre amato come suoi figliuoli, con ractomandare al consiglio della città, che per quattro giorni si vendessero cento sacchi di grano a minor prezzo di quello che solevasi vendere nel pubblico mercato, ossia venticinque sacchi per ogni sabbato di quattro settimane; la quale largizione di sue limosino abmento il giorno venticinque di maggio. Finalmente, cesso di vivere nel giorno trigesimo di questo mese, sull'ora del mezzodi, cioè in quell'ora medesima in cui nel giorno antecedente egli ayea detto agli astanti che sarebbe morto. Non si tosto divolgossi per la città la nolizia di sua perdita, che universalmente fu compianto, perchè in realtà da tutti era amatissimo. Del giorno preciso di suamorte noi abbiamo certissima memoria nell'archivio della regia camera dei Conti, dice il Meiranésio (1), e perciò errarono quegli scrittori che la segnarono nel primo giorno di giugno. I snoi funerali furono celebrati con grande solennità per ordine di Andrea Provana, protonotaro apostolico e signor della Novalesa, e di Giovanni Gromis arcipretedella chicsa di Vercelli, e vicario generale di quella di Torino. Frate-Taddeo di Lione, dell'ordine degli eremiti di Santo Agostino, recitò: presente il cadavere, die prima iunii, l'orazione funebre, nella quale

<sup>(1)</sup> Pedem. S., tom. u. MS.

975

loda il defunto prelato e per avere apeso tutte le ore che gli sopravanzavano dalle occupazioni del proprio ministero, nello studio e nell'orazione; per aver asputo trar profitto anche dal tempo in cui stava a menas, si a pranzo ehe a cena, con ottime letture, con provocare i soni commensali a ragionamenti di crindizione: lo chiama

« vero padre della patria, ed il fido Acate del duca Carlo III »; e nel

fine dell'orazione aggiunge il seguente epitafio:

CLAYBIYS - ROC - TVMVLO - SEYSSELLYS - CLAYDITYR

INGESS , DOCTORYM , SPEENBOR , PONTIFICTMOVE , DECYS
OVI , SINYL , HYMANA , IMMESSA , BIVINAQVE , BOCTYS
NEC , MINYS , INGENDO , IVEE , PERITYS , FRAT
REGIYS , ORATOR , QYONDAM , QYEM , BOMA , LOQYENTEM
MIRATA , ET , CAESAR , TERRA , BRITANNA SIMYL
VIRTYTIS , VERAE , SPECYLYM , PIETATIS , AMATOR
ABBITER , ET , PACIS , IVSTITLAGUYE , TENAX
INTEGER , ET , PAVERSS , MIVMILES , MODERATYS , HONSETYS
SOBRIYS , ET , VERAX , MYNIPICYSQVE , FVIT
AD , SYMMYM , OMNIGERA , PRAESIY , VIETYTE , CORYGANS
LVUENTES , TERRAS , LIQUIT , ET ASTA TENET

Celebrati i funerali dell'ottimo pastore, gli fu data sepultara nella sacrestia della metropolitana, da cui, costrutta che fu la cappella alfanco della medesima, da lui stesso ordinata, le sue spoglie furono trasferite e rinchinse nel mausoleo di marmo, che la pia riconoscenza dei canonici gli avea eretto. L'arcivescovo è rappresentato distasse sulla tomba, con la mitra in capo ed in abito pontificate: sulla seba è scolpita in basso riliero una fenice sul rogo, col motto: et mea pelle circumdabor rursum; e vi è apposta la seguente iscrizione, nella quale il Meiranesio trova errato l'anno della morte.

LYD. XII. FRANCORYM. REGIS. A. REQVESTARVM
MAGISTRO. PRO. EODEM. AD OMNES. FERE. CHRISTIANOS
PRINCIPES. ORATORI. ELOQVENTISSIMO. LAVREM
ADMINISTRATORI. MASSILIAE. PRAENYLI

TAVRINORUM ARCHIEPISCOPO . I . C . CONSYMMATISSIMO
ATQVE , HVIVS , SACELLI , FYSRATORI , COLLEGIUM , CANONICORUM
PIENTISSIMO , PATRI , P.

OBHIT , CAL , HVIII , MOXX

2



Nel castello di Sommariva trovasi oggidi collocata sopra la cappella una lapide in marmo, che il marchese Seyssel di Aix ha fatto trasportare dalla Sovoia, ed anticamente esistera nella canonica di Aix presso la chiesa collegiata, per esser Aix antico feudo della famiglia, la quale avea diritto di nominare i canonici. Questa lapide presenta lo stemma geniticio, col bastone pastorale e mitra, e la data del 1510, certamente perche ivi fu apposta da Claudio di Seyssel, che in tal anno era già eletto vescovo di Marsiglia, ed avea particolarmente beneficato quella collegiata, che ora più in on esiste.

Aggiungeremo per ultimo il catalogo delle opere stampate ed inedite di questo egregio prelato, il più copioso scrittore di quanti hanno retto la Chiesa torinese.

- 1. Speculum Fendorum: Basileae 1566, in-8.0
- Aliquot Repetitiones in Iure Civili: Lugduni 4555, in-fol., nella raccolta imitolata: Repetitiones iuris civilis.
- Moralis Explicatio Evangelii Lucae: Missus est Angelus ecc.: Parigi 4544, in-4°. Ouest'opera fa parte della seguente.
- In tria priora Lucae capita de triplici statu Viatoris, commentarium: Taurini, 4548, in-4°.
- 5. De Divina Providentia tractatus: Parisiis 4548.
- Adversus errores et seetam Valdensium, tract.: Parisiis 1520, in-4°: quest'opera pregevolissima fu dall'autore tradotta in francese, e venne stampata in Lione da Pierre Marcehal, senza data.
- 7. De Officio Regis, libri duo : ma io non so ove siano stampati.
- Commentaria sive tractatus in Legem Salicam Fraucorum: Parisiis an. 4340 e 4537.
- 9. Commentaria in totum ius civile: Parisiis 1343.
- 40. La Victoire de Louis xii contre les Vénitiens, et la bataille d'Agnadel en Lombardie en 1308: Parigi 1310.
- 44. Histoire singulière de Louis xu: Parigi 4508 e 4587, in-8°.
- La grande nonarchie de France: Parigi 1819, 1840, 4848, 4837: tradotta in latino con questo titolo: De republica Gallerum, libri due, latine versi a Ioanne SIridano Argentorati, 4848. Un MS. di quest' opera trovasi al nº 402, nella regia biblioteca di Torino.
- Histoire ecclesiastique d'Ensèbe, évêque de Césarée, faiete françoise par Claude de Seyssel: Parigi 1354, e ristampata nel 1379.
- Histoire eccleiiastique en deux livres, qui suivent celle d'Eusèbe, depuit Constantin jusqu'à la mort de Théodose le Grand, traduite du latin de Ruffin : Parigi 4355, in-ottavo.

- Les histoires de Justin, translatées du latin: Parigi, Vascosan 1559, in-fol.
   Histoire de Thucydide, de la guerre qui fut entre les Peloponnésiens et Athéniens, traduite du gree. Parigi 1527, ristamp. nel 1539, in-folio.
- Histoire des successeurs d'Alexandre le Grand, extraite de Diodore Sicilien, et quelque peu de Vies écrites par Plutarque, le tout translaté par Clauda de Seyssel. Parigi 1350, in-folio, ristampata nel 1343, in-16.º
- 18. Appian Mexandrin, historien gree, des Guerres des Romains, translatées en françois. Lione 1344, in-folio.
- Les mots dorez de Sénéque le philosophe, et des quatres vertus cardinales, translatés du latin. Lione 1380 in-8.º
- Histoire du voyage que fit Cyrus à l'aceoutre du Roy de Perse Artazers von frère, contenue en upt livres, écrit par Xenophon, auteur gree, traduit premièrement en lain par Jean Lascorie, et du latin en vulgaire françois par Claude de Seguel. Parigi 4329, in-folio.

Nella hiblioteca dell'università di Torino conservasi di questo arcivescovo diversi manoscritti, che tutti appartengono al secolo xv1, oltre a quello che noi abbiamo indicato al numero 12, e qui ne daremo la nota nelle precise parole che ci fu consegnata:

« Codex 425 membranaceus, habens folia 489, saeculi xvr, elegantissime scriptus et literis initialibus aureis ubique ornatis, continet Thucydidis historiam a Delphino Claudio de Seyssel, massiliensi episcopo, cuius stemma gentilitium est initio appietum, in sermonem gallicum e graceo translatam. Est primum epistola ad Ludovicum Galliarum regem, deinde capitum, rerumque memorabilium edenkus, postca praefatio Leonardi Aretini gallico sermone reddita. Fedisopra al numero 16.

« Cod. 126 membranecus, constans foliis 405, saeculi xv. pella civilia exhibet Appiani Alexandrini ex interpretatione laudati Claudii de Seyssel: fol. 1, est tabella legum promulgationem miro artificio referens: capitum autem initia variis coloribus pieta sunt. Vedi sopra al numero 18.

« Codex 127 membranaceus, habens folia 279, sacculi xvı, et characteris elegantia, et ornamentorum varietate praestantissimus. Eiusdem Appiani Alexandrini Punica, Parthica, Heirca, Beltica, Illirica et Syriaca bella continet, interprete Claudio de Seyssel. Praemittiur epistola ad Ludovicum xu Galliarum regem, enius effigies initio codicis depicta conspicitur, una cum duobus stemmatis, altero regis, altero episcopi.



- « Dialogo tra i due re di Francia, Ludovico XI e Ludovico XII.
- In quest'opera investigò l'autore quale di questi principi abbia usato migliori mezzi per reggere i popoli. MS. che ha scoperto il cav. ab. Gazzera, e che quanto prima vedrà la luce.

#### LXXXIX, INNNOCENZO CARDINALE CIBO, ARCIVESCOVO NEL 1520

Alla morte dell'arcivescovo Claudio di Seyssel, la chiesa metropolitana di Torino fu devoluta al cardinale Innocenzo Cibo che, rinunziandola col diritto di regresso, quasi subito di averla la prima volta conseguita, ricuperolla il giorno quattro di luglio 1520. Egli era figliuolo di Francesco conte di Anguillara e di Maddalena de' Medici, sorella di Leone x. Fu creato cardinale dallo zio pontefice nell'età troppo giovanile di ventidue anni; e nella di lui creazione papa Leone disse: quod ab Innocentio accepi, Innocentio restituo; cioè, siccome io ricevei la sacra porpora da papa Innocenzo viii, così ad Innocenzo suo nipote io la rimetto. Oltre alla dignità cardinalizia, fu investito del governo di molte, anzi di troppe chiese veseovili, di quella di Marsiglia in Francia, di Ventimiglia e di Savona in Liguria, di Mariana e di Accia in Corsica, e di più altre ancora; ebbe l'arciveseovado di Beziers, di Messina, di Genova, e per due volte quello di Torino; fu legato in Bologna, e governatore di più città nello stato ecclesiastico. Di qualunque vasto sapere ed ardente zelo vogliasi supporre fornito il cardinale Innocenzo Cibo, non puossi mai comprendere come un uomo solo valesse a ben reggere tante disparate diocesi, da tutte vivendo lontano.

In Torino deputò sno vicario e coadiutore Bernardino del Prato, arcivescoro di Atene, poi nel 1557 Antonio Della Rovere, vescovo Agenense e preposito di Torino, ed indi Filippo De Mari, nobile Genorese e vescovo di Ventimiglia; prelati per vero dire tutti tre di sommo merito pel loro sapere e per la pastorale vigilanza. Desi-deravano i sindaci e decurioni della città di Torino di fabbricare una chiesnola nel sito medesimo ove era avvenuto l'insigne miracolo del-Postia eucaristica, di cni abbiamo ragionato nell'articolo Lxxxi, ed avendo a questo fine sporte le loro istanze al cardinale arcivescovo, il suo vicario Del Prato concedeva nel 1594, il giorno trenta di maggio, pega più nanpia facollà, la quale può leggera per esteso presso i goga più nanpia facollà, i a quale può leggera per esteso presso.

Ferrero di Lavriano (1). Volendo di più esso vicario vescovile in altro modo riconoscere i sentimenti religiosi di eui erano animati i sitgori della Città, loro accordava nel 4527 il giuspatronato della chiesa di Santa Maria di Loreto, oggidi detta la Madonna di Campagna, ed il consiglio decurionale, fabbricatovi un convento, lo conecdeva ai frati cappuecini (2).

Godevano i vescovi ed arcivescovi di Torino il privilegio delle annate e dello spoglio, ossia di applicare alla loro mensa le rendite dei beneficii non concistoriali vacanti, e di più i beni mobili degli ceclesiastici loro diocesani, che venivano a morte senza averne fatto dispossitione testamentaria. Ai tempi del cardinale arcivescoro Cibo, vonuto in Torino un certo Bernardino Arelio, eol titolo di collettore apostolico di tali rendite in tutto il Piemonte, volle attribuirsi anche in questa diocesi simil diritto. Si dolse di questo abaso il cardinale arcivescoro presso la Santa Sede, ed il papa Clemente vit mandava da Viterbo nel 1528 un breve, eon cui sotto le più severe pene non sol inibiva all'Arelio il riseuotere nella diocesi di Torino le annate dei benefizi e lo spoglio degli ceclesiastici, ma di più costringevalo a restituire alla mensa vescovite tutto il danaro che avea riscosso (5).

Abbiamo osservato altrove, che frequenti contese insogerano tra gii abati di San Mielele Della Chiasa ed i vescovi di Torino, intorno ai diritti di giarisdizione. Questa vertenza si rinnovò per lo borgo, ora città di Cariganno, tra monsignore Pietro Francesco Ferreo ve scovo di Vercelli, abate Della Chiasa, ed il nostro areivescovo. Volendo questi mantenere i diritti di sua chiesa, fece spedire dalla saera Rota le lettere eitatorie contra l'abate Ferrero nel 1557 (4).

L'ospedale di San Giovanni, si per la mancanza delle antiche sue rendite, ehe per cagione delle guerre, le quali avean cacciate dalle loro case tante persone, era oramai ridotto all'impossibilità di più ricevere la moltitudine degli infermi e tutti soccorretii. In queste strettezzo velonelo la pia generosità del comma di Torino sovvenire ai poveri un aiuto pari al bisogno, fece donazione all'ospedale di tutti i beni ed averi delle dodici confrarie certte in Torino, che consisterano in cento e più caso e di moltismi poderi, vigne, campi, boschi vano in cento e più caso e di moltismi poderi, vigne, campi, boschi

<sup>(1)</sup> Istoria di Torino, tom. u, pag. 449.

<sup>(2)</sup> Lavriano, luogo citato, pag. 669.

<sup>(5)</sup> Lavriano, luogo citato, pag. 667.

<sup>(1)</sup> Mciranesio, MS.

e prati. Questi redditi delle confrarie erano amministrati dal comune, che deputava perciò agni sano quattro rettori, tutti del corpo della città (1). « L'arcivescovo Cibo volendo pur anche concorrervi con la « sua pastorale provvidenza, obbligossi verso l'ospedale al paga-

sua pastorale provvidenza, obbligosi verso l'ospedale al paga mento annuo di molti scudi d'oro, come appare per istromento del
 primo settembre 1544, cioè di pagare in caduna settimana scuti due

« d'oro del sole, sacchi due di grano, carra due di legna, e carra dodici

« di vino cadun anno all'ospedale di San Giovanni, costituendo malle-

« vadori in perpetuo di questa promessa i beni medesimi del vesco-« vado. Tratti dall'esempio del loro pastore, si obbligarono pur anche

« in quello istromento l'abate di San Salvatore ed il priore di Sant'An-

« drea, di pagare all'espedale medesimo ogni anno sacchi dodici di « grano, carra due di vino, e dieci di legna caduno, ed il prevesto

di San Dalmazzo sacchi otto di grano, carra una di vino, e cinque

Date le opportune provvidenze a sollevare i poveri e gl'infermi, si applicò il cardinale arcivescoro alla riparazione degli abusi ele troppo malamente crassi insinuati nel culto divino e nei ministri della Chiesa. Ottimo cooperatore fu il suo vicario generale e vicegerente in tutta la diocesi, monsignor Filippo De Mari, patrizio genovese e vescoro di Ventinuiglia. Ciò che abbia operato di grande questo egregio prelato a vantaggio della religione, non puossi saper meglio che dalla usita pastorale ch'egli intraprese nel 1545, e terminò nell'anno seguente con una relazione in cui dice così: - besiderando noi di

« soddisfare almeno in qualche parte all'officio, che per divina Prov-« videnza ci è stato imposto, ci siamo rivolti, nei due anni ora sca-

« duti, alla sacra visita di questa diocesi di Torino, la quale abbiamo

« trascorsa, insegnando da per tutto sana dottrina, dando ammoni-

zioni salutari, correggendo i viziosi, ed anche sgridando e minac ciando i delinquenti, secondo che la gravità delle cosc e le circo-

stanze dei tempi richiedevano. Con sommo nostro dolore abbiamo
 noi trovato in questa visita molti parrochi e rettori di anime (cosa

« che non possiamo palesare senza rossore) non solo ignoranti affatto

« della disciplina ecclesiastica ed incapaci a predicare la parola di

« Dio, ma di più talmente negligenti del proprio dovere, oziosi e

<sup>(1)</sup> Lavriane, luego citato, pag. 555 c 696.

<sup>(2)</sup> Ove sopra, pag. 697.

« mancanti di libri, che possono chiamarsi alberi sterili che occupano « indarno la vigna del Signore. A tanta loro ignoranza e trasenra-« taggine essendo nostro debito di mettere un pronto ed efficace « riparo, si per salvare le anime dei pastori medesimi, che quelle del « gregge loro affidato, siamo intimamente persuasl che, se in questo « nostro officio fossimo noi stessi rilassati, Iddio medesimo el chie-« derebbe strettissimo conto di tutti i disordini che serpeggiano nella « diocesi. Non possiamo pertanto tacere, non dissimulare; e pen-« sando all' opportuno rimedio, siamo di fermo avviso, non dover noi « prescrivere nuove leggi, nè imporre severi statuti, ma solo ripro-« durre e rimettere in pratica le costituzioni antiche, ordinate già « da' vescovi nostri predecessori, sì per la riforma del costami che per « l'estirpazione dell'eresie. Tal è il provvedimento che noi giudi-« chiamo il più ntile e necessario, e diremo Il più prudente. Ben sap-« piamo le sipodali costituzioni essere cadute non sol in disuso, ma « presso molti in totale dimenticanza, o ciò sia per negligenza e forse « ancora per avarizia dei parrochi, o sia più anche per Incuria di « alcuni nostri predecessori (la qual cosa noi diciamo non per inginria, « ma con venia); imperocchè avendo eglino pretermesso o troppo « ritardato l'officio loro della visita pastorale, e di sorvegliare con « gli occhi propri allo stato della diocesi, nè avendo punito i trasgres-« sori delle costituzioni di quelle multe che conveniva, di qui è av-« venuto, che pochissimi parrochi le leggano, non curinsi di saperle, « anzi nemmeno le ritengano presso loro, e così Ignorandole, non « possono spiegarle al popolo, nè dei suoi doveri Istruirlo. Ed în-« tanto va crescendo sempre più di giorno in giorno la necessità « di ben saperle ed esattamente eseguirle. E per verità in questi « nostri tempi, più assai che negli altri passati appariscono in « gran numero falsi profeti, cresiarchi e nemici della cattolica « Chicsa, e questi non già in paesi da noi lontani, ma bensi nei nostri « più vicini, in quelli medesimi che a noi confinano. Anzi nel nostro « Piemonte stanno occulti e ci vanno insidiando, aspettando a gnisa « di leone che rugge e cerca la preda per divorarla, opportuno in-« contro di sedurre gl'incauti alle loro cresie e guadagnarli alla « malvagia loro setta. So bene che bisogna mettersi in guardia dai « loro artifizi e resistere alle loro seduzioni ; ma come potra resistervi « e combatterli colui che non è instrutto delle proprie leggi e difeso

« non è con lo scudo di una fede illuminata? Mossi noi pertanto da

- « siffatte ragioni, abbiamo fermamente stabilito di richiamare alla
- « primiera dignità ed osservanza le costituzioni medesime, in maniera
- « tale, che i parrocli tutti della diocesi le abbiano nelle mani per
- « istruirsi essi medesimi delle proprie obbligazioni, e quindi ben am-
- « maestrare i popoli loro commessi. Le quali nostre determina-
- « zioni se eglino praticheranno con fedeltà e diligenza, grandemente
- « ci confidiamo, che coloro i quali dalle moderne cresie fossero stati
- « pervertiti, riconosceranno il loro errore, e gli altri che per buona
- « sorte si sono preservati immuni dalla seduzione, sempre più vigi-
- « lanti e fermi si fortificheranno nella fede cattolica. Il valido aiuto
- « in somma di queste costituzioni sinodali sarà il rimedio più accon-
- « cio ai mali presenti, sinatantochè nuovi poderosi soccorsi ci ven-« gano da quel concilio generale (1), che già convocato e principiato
- al bene della Chiesa universale, voglia il Signore presto condurre
- al bene della Chiesa universale, voglia il Signore presto condurr
   a propizio compimento ».

Così ordinava Monsignor Filippo De-Mari, vicegerente in Torino del cardinale arcivescovo Innocenzo Cibo, nel primo giorno di giugno del 1547. In conformità di questi suoi ordini, fece rivedere le sinodali costituzioni, già date dai suoi predecessori Giovanni Ludovico, e Giovanni Francesco Della Rovere, e ben purgate da ogni errore e ridotte ad ottima forma per opera di Clemente Bogliano, patrizio torinese, dottissimo giurisperito, e sacerdote di vita integerrima, si diedero alle stampe in Torino, in elegante carattere nella tipografia dell'onorevole Martino Cravosto, che da Venezia era venuto a stabilirsi in questa città, e videro la luce l'anno 1547, il giorno dieci di settembre. Tutti gli esemplari furono consegnati al segretario della curia arcivescovile, che li vendeva a modicissimo prezzo di un fiorino, senza aggravio del clero. Alla fine del libro si aggiunse l'orazione domenicale e il simbolo degli apostoli con dotte e chiare dilucidazioni, dedotte da ottimi autori cattolici. E finalmente ordinò a tutti i rettori delle anime di provvedersi di questo libro, con obbligo di spiegarne un qualche articolo ogni domenica ai loro popoli, anche nel dialetto del paese, onde tutti ben imparando quelle sicure dottrine, le mettessero in pratica. E questi ordini santissimi bisognò ben eseguirli, giacchè il prelato continuamente sorvegliava a ciaschedun parroco con inesorabile severita,

(I) Di Trento.

Così ristabilita l'ecelesiastica disciplina in tutta la diocesi, il cardinale arcivescovo deliberò di consegnare la sua sede ad un successorè; e la rinunziò di fatti nel 1549 a Cesare Usdimare suo nipote. Abbenchè Innocenzo Cibo non abbia fatto mai la sua residenza nella sede di Torino, tuttavia sarà sempre riputato uno dei pastori più benemeriti della medesima: primicramente, perchè al dir del Lavriano, dava il cuore e le mani a tutte quelle opere di pietà che lo zelo de' nostri Torinesi si faceva ad imprendere (1). Fu egli inoltre oculatissimo a scegliere e costituire al governo spirituale della diocesi dottissimi e zelantissimi vicari generali e suoi luogotenenti che operavano tante egregie cosc, quante ne avrebbe potuto imprendere egli stesso, Tempi infelicissimi furono quelli del suo governo; giacchè i Francesi s' impadronirono del Piemonte: l'ottimo duca Carlo na fu costretto ad abbandonare Torino, e questa città, per non rimanere distrutta. dovette aprire le porte all'esercito di Francesco 1, il quale nel 1536 in agosto la incorporò al suo regno.

Dopo la rinunzia che fece della chiesa di Torino , il cardinale Innocenzo Cibo non sopravvisse che circa un anno, e moltissime altre cose si potrebbero qui aggiungere alla gloria di lui. Noi, in altra opera nostra, abbiamo raccontato ciù che operò nell'arcivescovado di Genova (3); ma chi ne desidera migliori notizie, deve consultare il Ciaconio (3).

Non possiamo però qui astenerei dal dire, che la sapienza e virti di lut tenne soggette alla Santa Sede moltissime città dello stato ecclesiastico, sicelè non cadessero sotto il giogo degli imperiali, mentre Clemente vui dall'esercito di Carlo v fa rinchiuso nel Castello S. Angolo. In quella orribile desolizione dello stato ecclesiastico ed atrocissimo saccheggio di Roma, quasi tatti i cardinali erano di avviso di trasferire, come glia altra volta, l'apostolica sede in Avignone. In questo divissimento del sacro collegio, il cardinale Innoceazo Cibo rianimò con vivissimo discorso il coraggio dei suoi confratelli, facendo loro sperare vicina la liberazione del papa contro ogni speranza credettero alle sue parole, e si confortarono nelle loro pene: e l'evento presto mostrò che egli profondamente conoscera gli affari e gli

<sup>(1)</sup> Luogo citato, pag. 666.

<sup>(2)</sup> Storia di Genova e della Liguria, cap. 1v, xxvi.

<sup>(3)</sup> Tom. III, pag. 541.

uomini. Ne ebbe la giusta lode; e giustamente si scrisse, che tutta l'Italia, anzi la Chiesa fu riconoscente alla fermezza di lui, se la cattedra papale più non si mosse dal Vaticano.

Une attro grande croismo dimostrò il canlinale Cibo, allorache andato a Firenze per sedare i tumulti civili che cagionarono lo ammazzamento di Alessandro de' Medici, dopo di aver composte le discordie, fio offerto a lui e ai suoi parenti il dominio del gran directo di Toscana. Lo ricusò costantemente Innocenzo, si per sè, che per li suoi, altra cosa non addimandando in permio di sue fatiche, so non che alla famiglia Medica fosse restituto, e da quel principi altra riconoscenza non impose, se non che, regnando, osservatsero uns incorrotta giusticia, e dai propri sudditi la facessero pur osservat inticaquantanove anni, il giorno tredici di aprie 15:50, e nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva era seppellito, con questa iscrizione:

## D . O . M

INNOCENTIO . CIBO . IANVENSI . DIACONO . GARDINALI RONIFACII . IX . THOMACELLI . PONTIFICIS . MAXIMI . AGNATO

INNOCENTII . VIII . PONTIF . MAXIMI . NEPOTI

LEONIS . X . PONTIFICIS . MAX . SORORIS . GERMANAE . FILIO CLEMENTIS . VII . PONTIFICIS . MAX . SORORIS . PATRVELIS . FILIO VIXIT . AN . LVIII . MEN . VII . DIEB. XIX

CARDINALIS . XXXVII . AN . FVIT
DECESSIT . IDIB . APRIL . AN . MDL . SVI , POSVERE
VIVITE . VT . MORITURI

XC. CESARE USDIMARE CIBO, ARCIVESCOVO NEL 1549

Cesarc, figlinolo di Francesco L'adimare, patrixio genorese, adottato uella nobilissima famiglia Cibo, e però da aleuni scrittori detto Cesare Cibo, e da altri ancora Cesare Ceisuarc, nipote, per parte di madre, del cardinale Innocenzo Cibo, dopo di essere stato vescovo di Mariana in Corsica, fu successore di 1ui nella sede arcivescovile di Torino(1) il giorno ventidue di giugno del 1549, nominato da papa Paolo nr; ma

<sup>(1)</sup> Meiranesio, MS.

essendo dopo pochi mesi passato a miglior vita questo pontefice, le bolle arcivescovili furono spedite da Giulio III il ventidue di febbraio del 1550. E siccome di quel tempo la città di Torino cra soggetta al governo francese, e riputavasi una città di quel regno, mandò il papa le sue lettere ad Enrico 11, nelle quali caldamente gli raccomandava il nuovo arcivescovo, affinchè liberamente potesse esercitare il pastorale suo officio. Altre lettere spediva papa Giulio ni contra que' vassalli dell'arcivescovado, i gnali per essere nnovi sudditi della Francia, ricusavano di prestare all'arcivescovo l'antico ginramento di sommissione e di omaggio, obbligandoli il pontefice a questo dovere, con minaccia di censure. Successore e nipote del cardinale Cibo, l'arcivescovo Cosarc Usdimare, non imitò sempre i generosi esempi di liberalità che l'arcivescovo zio gli avea lasciati, anzi «disapprovando l'obbligazione gratnita del « suo antecessore verso l'ospedale di San Giovanni, si diede ragione

- « di negargli tutto quel soccorso, che dal cardinale Cibo gli era stato
- « con molta pietà promesso, e perfin che visse avea pagato. Se « ne richiamarono i rettori del nostro spedale al consiglio del re
- « (essendo di que' tempi l'augusta città sotto il dominio di Francia),
- « e con sentenza del diciassette di gennaio dell'anno 1556, venne
- « condannato l'arcivescovo all'osservanza di quanto cra stato pat-« tuito nell' istrumento del primo settembre 1541; ma ritroso il nostro
- « prelato, pareagli non dover obbedire alle decisioni del consiglio
- « regio. La tenacità del vescovo obbligò i rettori dell'ospedale a portar
- « le loro querele al re Enrico, il quale comandò al suo consiglio, resi-
- « dente in Torino, di procedere in odio del vescovo contro i beni e
- « frutti del vescovado per l'esecuzione della mentovata sentenza,
- « come si pare dalle lettere del medesimo, scritte a Fontanablo il
- « ventisette giugno 1556 » (1). Un'altra discordia insorse tra l'arcivescovo l'sdimare e il consiglio

della città, e la principale cagione derivò dalle precauzioni che il consiglio medesimo giudico dover usare contro gli eretici che alzarono la fronte baldanzosa in Torino dopo la morte di Francesco 1, avvenuta nel 1547 nel mese di marzo, « La nostra città, scrive il succen-« nato autore, sempre mai zelante del servigio di Dio, stava medi-

- « tando nuove maniere onde opporsi a queste cresie nascenti, e dopo
- « aver provveduto a proprie spese di più sacerdoti, che con la
  - (1) Lavriano, luogo citato. pag. 697.

- « purità de'dogmi e sagri ragionamenti si affaticavano cadon giorno « dalle eattedre e dai pergami in mantener viva nel petto de' suoi
- « cittadini la fede eattoliea, volle obbligare anche il suo vescovo
- « Cesare Usdimare (ove egli non avesse voluto pascere colla parota
- « di Dio la sua greggia) a mantenere a spese del vescovado sagri ora-
- « tori nella eattedrale, per dar sulla voce a coloro che sparlavano
- « della Chiesa romana, e per ismentire altamente davanti al popolo
- le loro menzogne \* (1): Comunque non ignorasse l'arcivescovo il proprio dovere di anunziare, abbisognando, e per se stesso e per altri la parola di Dio, gli parca non esser tenuto delle rendite della propria mensa a fissare lo stipendio ai sacerdoti per la predicazione evangelica. Il fatto è, che il consiglio della città insistendo nello sue ortinazioni, fece ricorso al re di Francia, e venne • la sentenza regia
  - « promulgata a favor della città di Torino, il primo di aprile 1550,
  - « nella quale si legge condannato l'arcivescovo o suo suffraganco a « prediear al popolo, o provvedere di predieatori a costo dell'arei-
  - e vescovado ». Ordinarit, atque ordinat, quod archiepiscopus Taurinensis, seu cius suffragancus, et Locum-tenens tenebitur verbum Dei praedicare populo secundum sibi incumbentia in ecclesia metropolitana, et de idoneo concionatore providere, sumptibus ipsius archiepisco-

Altri provvedimenti emanò il eonsiglio civico contro gli eretici, che vie più si moltiplicavano, non dalla Francia soltanto, ma dall' Italia, da esi rifuggivano tutti gli apostati ed uomini perversi, amanti del libertinaggio. Si eelebrava frattanto in Trento il concilio generale; ed essendovi intervennto l'arcivescoro Usdimare, finiva it id vivere

## XCI. INICO AVALOS CARDINALE ARCIVESCOVO NEL 1565

Inico Avalos, spaguuolo, figliuolo di Alfonso marchese del Vasto, edi Maria di Aragoma, la quale era figlia del duea di Muntallo, fu cavaliere di San Giacomo, e cancelliere del regno di Napoli; ed avendo abbracciato lo stato ecclesiastico, Pio papa vi o cerò cardinale diacomo del titolo di Santa Luccia Tamon 1564, indi preto del titolo di

(1) Pag. 558,

patus (2).

addi ventisei di dicembre 1569.

(2) .Irchiv. Civit., luogo citato, pag. 706.

Santo Adriano, ed arcivescovo di Torino nel 1565. Però a questa chiesa non venne mai, ne rimane veruna notizia che abbia operato qualche cosa per la medesima. Avendola dopo un anon rimuniata, fu promosso al governo di più altre chiese, e cessò di vivere nel 1601. Tutti gli storici che di lui hanno scritto, e segnatamente il Ciaconio, hanno sommamente lodato la modestia, l'ingegno, la aspienza sua: Ughelli in pochissime parole il dice: tum magnitudine animi, fum moram candore, cardinalis i plate insignas se menorandus.

## XCII. GEROLAMO DELLA BOVERE, CARDINALE ED ARCIVESCOVO NEL 1564

Mentre la città e diocesi di Torino, verso la metà del secolo xvr, pendeva all'externa desolazione, ai per gli affri civili e militari, che per le cose della religione, Iddio, il quale anche ne' giorni di sua giustizia ricordasi della misericordia sua , saucitava due altissimi personaggi, il primo de' quali, il dica Emanuele Filherto, era destinato a rialtare gloriosamente il truno de' suoi avi; ed il secondo riparava santamente a' danni della Chiesa e allo splendore del sacerdozio. Tal era il eardinale Gerolamo della Rovere, eletto arcivescoro di Torino nel 1564.

Egll era nato in questa eittà nel 1530 da Lelio Rovere de' signori di Vinovo e da Anna de' conti di Piossasco, ed era nipote di monsignor Giovanni Francesco della Rovere, primo arcivescovo di questa eliiesa. Imparate le belle lettere in patria, fu mandato, sebbene in età infantile, allo studio di ginrisprudenza in Padova ed in Pavia; e, siecome egli era un portento di naturale ingegno, riuscì in questa scienza con tal successo ed ammirazione, che, non ancor compinti i nove anni, tenne nna pubblica disputa, ed una orazione egli compose che vide le stampe nel 1539. L'anno seguente, soggiornando in Pavia, dettò un libro di poesie latine che furono Impresse In Padova, con questo titolo: Hyeronimi a Ruvere annum agentis x carmina: Patavii MDXL. La fama di un tanto ingegno si diffuse rapidamente non solo in Italia, ma presso tutte le colte nazioni. Francesco 1, re di Francia, lo chiamò a Parigi, e qui perfezionando il giovinetto i suoi studi, fu ascritto al libro de' più celebri dottori di quella università, e poco tempo dopo, eioè nel 1547, essendo morto quel monarca, venne preferito fra tutti i nazionali a recitare l'orazione funebre nei solenni funerali. Non contava allora Gerolamo che diciassette anni. La qual orazione, dettata in lingua francese, venne subitamente impressa, ed incontrò tal plasuo che, morto dappoi nel 1759 Earico II, parimente prescello Gerolamo Della Rovere a dettarne un'altra in lode dell'estinto re, che similmente vide subito la pubblica luce. Era però gia vescoro di Tolone quando fece l'elogio funebre di Enrico II, proposto appunto da questo principe a quella sede.

Intanto essendo succeduto nel trono di Francia Carlo 1x, mandava in suo ambasciadore monsignor Gerolamo Della Rovere alla corte del duca Emanuele Filibérto, ed i Torinesi, nel trattare con questo giovine prelato loro concilitation, non potevano che amarlo e stimardo assissimo, rapiti non so se più dallo spiendore di tanti soio liumi, o dal dovizioso corredo di sue virti. Ne sol i volgari uomini lo amavano ed ammiravano grandemente, mai più distitui personaggi della centre, e con essi il duca medesimo, tanto che il domandarono a loro racivescoro, ed tempo appunto che il cardinale Inico Avalos faceva la sua rinunzia alla sede di Torino. Allo istanze della città c ai desiderii del principe prestando favorevote ndienza papa l'io v, trasferiva dalla chiesa di Tolone alla metropolitana di Torino monsignor Gerolamo Della Rovere nel 1564; e con suo breve dava avviso ai signori della città di questa traslazione (1).

Non sì tosto della Chiesa torinese fu investito monsignor Gerolamo, che applicossi con tutte le forze sue alta santificazione del clero, alia salvezza dei popoli, alla distruzione dell'eresie e all'osservanza dei sacri canoni, cominciando nella propria condotta a dar esempio di tutte le virità. Il monastero di San Pietro, oggidi di Santa Croce, che credevasi esente dall'ordinario, riconobbe la di lui giurisdizione, o quella badessa gli giurio obbodienza nel 1566. Il duca Emanuele Filiberto nell'anno medesimo volendo fabbricare al decoro e alla difesa della patria una ben agguerrita cittadella, domando all'arcirescoro che volesse benedire coi sagri riti la pietra fondamentale, ed il prelato si prestava volonteroso a questa pia funzione, il giorno quindici marzo. Nella terra di Caraglio, la eui chiesa porrocchiale era unita alla mensa arcirescovile, molti cretici esivinisti perturbavano l'essercitio della fede estatolica y del quale dissordire informato monsoli.

<sup>(1)</sup> Lavriano, pag. 757.

Gerolano, subitamente portossi coli al conforto dei buoni e al disinganno degli crranti. Invitò gli eretici ad una pubblica disputa, ed eglino avendola accettata, ben presto molti rinanendo confusi alla forza delle ragioni e al vigore dell'eloquenza sua, fecero l'abiura. Trovossi presente a questa disputati il duce Emanuele Filiberto, che ne restò soddisfattissimo. Da Caraglio passarono i due personaggi a Rossano, terra non molto distante, e qui ancora trovaudosi molti infetti di eresia, alcuni si convertirono, e gli altri pertinaci furono sbanditi da quel luogo per ordine del religiosissimo principe, affinchò non potessero più sedvure gl'innocenti (1.).

Nell'anno seguente 1567, monsignor arcivescovo intraprese la seara visita nella valle di Stura, e tutta la percore con diligentissima rigilanza, toglicado inveterati abusi, ed infiammando ad una saggia sollocitudine i parroehi. S'inoltrò a Castel Delfano, nelle parrocchie della quale castellania molti eretici dal vicino territorio francese eransi insinuati, e per la loro conversione grandemente affaticossi, or con privati colloqui, or con pubblicho dispute, ed or con veementi prediche; ma sempre usando tale soavità di parole ed morevolezza di maniere, che anche coloro i quali non vollero arrendersi, non poterno mai irritarsi contra la sua persona, anzi da tutti riscosse riverenza ed affezione.

I meriti dell'arcivescoro Gerolamo Dello Rovere diventando di giorno in giorno più Imminosi, il daca Emanuele Filiberto lo creò cancelliere dell'Ordine Supremo della SS. Nunziata I anno 1569, ed il papa san Pio v, con breve del sette aprile 1574, gli concesse anno plassima facoltà di visitare tanto nella citica quanto nella diocesi tutte le cliese gentilizie e militari, per qualuoque titolo esenti e privilegiate, si delle monache che dei regolari, i quali aveano annessa cura di anime, con piena giurisdizione d'imporre naovi ordini, di correggere tutto ciù che vizioso avesse conosciuto, di panire i disobbedienti con le censure ecclesiastiche; e quindi con altro breve del mese di ngosto dell'anno medesimo, la facoltà gli accordava di adoperarsi presso tutte le comuni e i signori delle terre di sua diocesi, nflicchè fossero chiamati sacerdoti di scienza e virtia adorni, i quali nel decorso dell'anno, o almeno in tempo di quaresima, predicassero ai popoli la vertià della fede e della morale cristiana.

<sup>(1)</sup> Rorenco, Memorie Storiche dell' introduzione dell' eresie ecc., pag. 75.

Intanto bisognava scuotere ed infervorare i parrochi, ed a costoro particolarmente rivolgendo le sue cure, siccome far deve ogni vescovo, li radnnava il diciannove di aprile 1575, nella chiesa metropolitana al sinodo diocesano, in cui tutto ciò che appartiene all'amministrazione dei sacramenti, alla predicazione della parola di Dio, all'insegnamento della dottrina cristiana, al decoro de' sacri templi, all'onestà dei chierici, alla fuga degli spettacoli e delle danze, alla residenza dei beneficiati, alla retta amministrazione dei beneficii, al numero e alla santificazione delle feste, alle pie confraternite dei secolari, al diritto delle sepulture e alle pene canoniche, in saviamente spiegato c fermamente stabilito. Emanarono da questo sinodo per la prima volta alcune disposizioni, che di allora in poi non furono più dimenticate, anzi perseverano oggidi con anmento di perfezione, e primieramente volle che tutti i sacerdoti della diocesi si radunassero una volta il mese in dato luogo, per conferire della morale, ed instruirsi vicendevolmente del governo delle anime, e perchè queste conferenze non deviassero dal retto instituto, diversi saggi regolamenti egli prescrisse (1). In secondo luogo rammenta di aver eretto in Torino il seminario dei chierici, secondo la mente del concilio di Trento; al quale stabilimento diede pur una norma sicura per lo spirituale e temporale governo. E finalmente ordinò a tutti i parrochi di tenere distinti i registri parrocchiali, della qual cosa si sa che molti rettori di anime, prima di quel concilio non avevano cura. Certissima cosa è, che questo sinodo sopra tntti gli altri antecedenti apportò non solo alla diocesi un massimo vantaggio, ma una luminosa luce a tutto il Piemonte; e gli arcivescovi successori, segnatamente Broglia, Milliet e Bergera lo tennero per norma delle nnove costituzioni che promnlgarono in appresso. Oltre al sinodo diocesano, riferisce Francesco Agostino Della Chiesa, aver celebrato monsignore Gerolamo Della Rovere un sinodo provinciale: io l'ho studiosamente ricercato, scrive il Mciranesio, ma senza poterne rinvenire un esemplare; forse altri più avventnrati di me nn giorno lo ritroveranno.

Diverse chiese si eressero in Torino sotto il governo del duca Emanuele Filiberto e di monsignor Della Rovere, la più illustre delle quali fin destinata per i padri Gesaiti, ad onore dei santi martiri della città: cominciossi il cilificio nel 1377, e l'arcivescovo coi sacri riti benedetta

<sup>(1)</sup> Titolo II, art, xxIV c seg.

la prima pietra, ponevala nelle fondamenta il religiosissimo principe, e quando dopo pochi anni il asgro tempio fa terminato, vi si trasferivano con solemissimo accompagnamento le reliquie di que's santi protettori. Più altre sare traslazioni si fecero a' tempi di questo prelato, quella della Santa Sindose da Ciamberi a Torino, quella di san Manrizio e de'santi Tebei suoi commilitoni dal Vallese nel duomo di San Giovanni, quella di Felice v ne'sotternaci di essa chiesa metropolitana; e qui sollanto le accenniamo per riserbame un diffuso racconto in tanti articoli particolari.

Venne a morire sulla fine d'agosto 1580 il magnanimo duca Emnucle l'iliherto, e fu assiduamente assistito dall'ottimo pastore, da cui ricevette con sensi di vera pictà i conforti della religione, e morendo, gli raccomandava il successore suo figlinolo. Fu questi Carlo Emanuele 1, il quale non meno del padre amico e protettore di monsignor Gerolamo, faceva istanza presso Sisto papa v, nel 1586, affinchè della romana porpora lo decorasse: dignità altissima, la quale peraltro non invaniva il pio arcivescovo, avvezzo da lungo tempo al disprezzo delle umane grandezze. A titolo cardinalizio ebbe dappoi la chiesa di san Pietro in rinentir, la quale era gli stata assegnata a'cardinali di sua famiglia, e conceduta a lui, fu ristanrata vagamente, non badando egli al denaro di cui cra piuttosto prodigo, ogni qual volta trattavasi del culto di Dio e del successo agli infelici. Eletto a cardinale protettore de'frati minori conventuali, promosse grandemente l'osservana e lo splendore di tutto l'ordine.

Desiderando il jduca Carlo Emanucle di fabbricarsi una reggia, trovò che il palazzo arcivescovile, che in allora esisteva accanto alla chiesa metropolitana, gli conveniva: il cardinale arcivescovo, munito dell'autorità pontificia, giudicò di accondiscendere al desiderio del principe, ricevendone in prezzo, nel 1587, quindicimila scudi, somma molto eccedente al valore del sito e del casamento. In questa maniera ambedue le parti rimascro pienamente soddisiatte. Altre onvenzioni stipulò l'insigne prelato con diversi signori e feudatari, mosso dal dovere di mantenere e migliorare le rendite di sua mensa della sua chiesa; ma qui non le riporto, perche non mi sembrano al giorno d'oggi considerevoli in se stesse, nè utili a l'egglori; però chi vuole tivader reacolte podo consultare il Metianessio nel suo MS.

Dirò invece a gloria di questo arcivescovo e cardinale, essere egli stato grandemente stimato ed amato da tutti i dotti e santi nomini de'tempi snoi, e particolarmente da san Carlo Borromeo e da san Fi-Ilppo Neri, il quale nel fondare la sua congregazione dell'Oratorio « conferì le constituzioni della medesima con persone sì di spirito, « come di scienza e di prudenza, cd in particolare con Gerolamo « cardinal Della Rovere, arcivescovo di Torino, nomo dottissimo c « di grandissimo giudizio ». Tal è l'attestato che ne lasciò lo scrittore della vita di esso santo (1). Intervenne al conclave, in eni fu eletto a sommo pontefice Urbano vu nel 1589, a quello in cui fu creato Gregorio xiv nel 1590, indi al successivo in cui fu esaltato Innocenzo ix nel 1591; e questo pontefice essendo vissuto anche pochissimo, si radunò il conclave nel 1592. Universale era il desiderio che il nostro cardinale arcivescovo fosse promosso alla sede di san Pietro: ut omnium votis pontifex exoptaretur, scrive Ughelli. Tal e tanta era la pubblica estimazione che aveasi del suo merito; ma Iddio gli preparava nel mezzo del conclave un'altra gloria, chiamandolo a sè snlla fine di gennalo 1592, raccomandandogli l'anima nelle ultime agonie il cardinale Ippolito Aldobrandini, che dopo quattro giorni fu Papa col nome di Clemente viti. De' suoi beni ebbero gran parte i poveri: gli abiti suoi pontificiali furono legati alla chiesa metropolitana di Torino; il suo cadavere giacque seppellito pella chiesa del suo titolo cardinalizio con questa iscrizione, assai inferiore a'suoi meriti:

HIERONYMO . DE . RVVERE . TIT . SANCTI . PETRI . AD . VINCYLA PERSEYT . CARDINALI . ARCHIEPISCOPO . TAYRINENSI QUI . A . PVERITIA . ADMIRABILIS . INGENII . LINGVARCM . SCIENTIAE BLOQVENTIAE . PAPDENTIAE . AC. DOCTHINGE . INSIGNE . DEDIT . DOCTMENTYM

VIRTVTISQVE . ET . NOMINIS . SVI . CELEBRITATE . ITA . SEMPER
APVD . MAGNOS . PRINCIPES . ET . NATIONES . CLARVIT
VT . VLLO . VNOVAM . HONORIS . GRADV

D.O.M

NON . DIGNISSIMVS . HABERETVR
LAELIVS . ET , IVLIVS . FRATRES . PATRVO . OPTIMO . PP.
VIXIT . ANNOS . LXI . MENSES . XI . DIES . XXVI

OBIIT , SEPTIMO , KALEND , FEBRUAR , DVM , COMIT , PONTIF IN , CONCLAVI , INTERESSET , MOXCII

(1) Bacei, lib. 1, cap. x1x, 5.

A'tempi di monsignore Gerolamo Della Rovere, papa Gregorio xui mandò a generale visitatore del Piemonte col titolo di delegato appstolico Angelo Peruzio veseoro Sorsinatensis. I decretti di sua visita sono compresi in quarantaquattro capitoli, stampati in Torino per Niccolò Bevilaque, nel MuxXXVIII.

A compimento di questo articolo inserisco una lettera di monsignore Della Rovère, scritta prima che fosse arcivescovo, al duea Emanuele Filiherto, dalla quale si seorge il sno modo di vedere ed ordinare le cose ecclessistiche di que tempi: e stata or ora scoperta nell'archivio camerale dal cavaliere L. Cibrario, il quale avendomene gentilmente mandata copia, merita d'essere conosciuta in quest'opera.

# « Seren. mo Sig.re Sig.re et P.rone mio Sing.mo

- « Seguendo la vista di V. A. con la Santià di nostro Signore, come già gli scrissi di Monforte et hora mi pare d'intendere che pussa succedere: si potrebbero trattare alenne cosè appartenenti à benefitio suo, et prima rimovare et stabilire il privileggii et indulti concessi dalla Santa Sedita Asottolire et Predecessori di sua Santità alla serenissima Casa di Savoja, et principalmente della nominatione à chiscis et monasterii.
- « Inoltre per mantenere l'unione et abbidienza dell'autorità Apostolica in maggior osservanza, che sua Santità ad Instonza di V. A. sottoponga tutti li vescorati che sono nel suo dominio di quà dal monti à l'arcivescovato della Tarentasa: et quelli che sono di da' monti, all'arcivescovato di Turino, la qual cesa oltra la riputatione dei Stati di V. A. portarà questa commodità, che in ogni occasione, che gli paresse di convocare li Vestovi et Prelati dei suo dominio à qualche congregatione si potrà fare senza ricorrere da altri che dal loro metropolitano; cioè dall'Arcivescovo della Tarantasa di quà da' monti, e da quello di Turino in Piemonte, et negli altri Stati di V. A.
- « Di questo ei è l'esempio freseo di Papa Paulo quarto il quale eresse Cambray in arcivescovato levatolo dalla saggettione dell'Arcivescovo di Reims. El Pocessione di questa dimanda si potria prendere dalla erettione nuova che V. A. vuol fare di quei vescovati di certe terre principali, come Chambery et Conio, l'uno di quà, l'altro di là da' monti.

- Si potria tentare anora con destrezza che tante bunon abbatie et Priorati essenti dai Vescovi issoro ridutti alla nibidienza di essi vescovi: non essendo quasi di menore importanza quello che depende dalle dette Badie et Priorati, che dalli Vescovati proprii, et già si sa, che l'essentione è quella che la cansati molti disordini, essendo difficiel di ricorrere per ogni accidente che habbia bisugno di rimedio, piu lontano che dal suo Vescovo. Oltra che queste essentioni quasi tutte si conocedettero in tempo di divisione: come appare per alcuni concilii, che hanno voluto ridurle. et dove non si potessero tutte levar via, tentisi almeno di quelle che sarà possibile.
- « Ancora maggiormente per la diffesa di unta la christianità contra gl'infedeli non sarà fuori di proposito et molto honorevole a V. A. di proporre destramente a Sua Sanitià che trattasse con gl'altri Principi Christiani una buona et santa lega; et creare generale dell'armata christiana V. A. et non vi è altra via piu ispediente per invitare i signori Venitiani a fargli qualche satisfattione che di vederla potente per mare et con authorità. Di piu facendo questo viaggio peaserò che V. A. forsi giudicherà hone di avvisare questa corona, di haverlo a fare: et la pregarà di fargli intendere cio che potesse trattare in beneficio di essa con Sua Santità. Il che sarà di qua molto grato, et conserverà buona intelligenza che desidera di mantenersi.
- « Et perchè le cose del Concilio pajono assai raffreddate: havendo sempre mira al ben pubblico, et alla quiete Christiana, crederei che facendone V. A. destramente instanza con Sua Santità ne riportasse honore et merito presso a Dio, et à gli huomeni dico, per trattarne con l'Imperatore e i Principi di Alemagna, li quali si mostrano duri in molte conditioni, et oltra di questo tal prattica non potria se non giovare à mantenere l'intrinsichezza che ho ricordata con altre mie, et a preparare et dispor gli animi per l'avvenire. Et giovaria ancora per le cose dei Svizzari vedendola viva nelle pratiche dell'Alemagna, et in particolare per l'unione della religione: et sarebbe opera conforme al molto et singulare valor suo: et imitation vera de'suoi chiarissimi progenitori li quali sì come non si riposavano mai con la spada in guerra contro nemici; così non quictavano in pace con li negotij et prattiche a unione della santa chiesia col sacro imperio; acquistando per questa via la riputatione di valorosissimi insiemo et religiosissimi et prudentissimi Principi; siccome un giorno nelle nostre historie longo tempo fa ordite spero con l'ajuto di Iddio far

palese al mondo. Mando a V. A. un libro con l'autorità della Reina Madre, il quale pruova la minorità del Re, et ci servirà oltra quello ch'ho ricordato nelle Instruttioni del signor di Parella che non ci combattano con la minorità di Sua Maestà.

« Il presente latore Secretaro di Madama Serenissima diria a V. A. degli editti assai fatti qui nuovamente et di . . . . altre nuove: et io rimettoadomi a lui per un poca d'indispositione, baciarò le mani di V. A. pregandogli prospertis et accrescimento di stato à essaltance della Suu Serenissima Persona che nostro Signor Dio conservi:

- « Di Fontanableo alli 20 di agosto del 1569.
- " Di V. A.

Al Ser. mo et Supremo mio Signore Monsignor il Duca di Savoia Principe di Piemonte.

> Humilis.<sup>mo</sup> et Devotis.<sup>mo</sup> Vassallo et Servitore obbligatis.<sup>mo</sup> Hiero <sup>a</sup> El.<sup>mo</sup> di Tolone,

## XCIII, CARLO BROGLIA ABCIVESCOVO NEL 1592.

Al cardinale Gerolamo Della Rovere successo nella cliesa metropolitana di Torino Carlo Breglia, nato in Chieri nel 1552, il cui podre cliamavasi Giovanni, de'signori di Santena, famiglia per molti rispetti nobilissima. Lo studio e gli esercizi della religione occuparono lodevolmente la sua giorinezza. Arcnado vestito l'abito elericale, fu cletto nel 1591 ad abate di Fruttanzia, e l'anno seguente all'arcivescovado di Torino, consecrato in Roma, nella festa di sant'Andrea apostolo, da Agostino Valerio vescovo di Verona. Il primo suo decreto pastorale riguarda alla santificazione delle feste, vietando si sarti, ai fabbri, gli artisti, a' barbitosoria, a'carrozazieri, a'conduccuti carri, di esercitare in verun modo il loro mestiere o lavoro. Proibiva similmente a'neguzianti di tenere aperta bottega e di vendere qualsivoglia merce, eccetto le vettovaglie necessarie per-quel giorno, nelle ore prescritte; la quale proibizione estendevasi a'venditori de'libri, delle carte da gioco, delle immagini, che nel giorno festivo non potevansi esporre. Era sol permesso il vendere frutta ed erbaggi che in giorno di festa portavansi dalla eampagna, ma eiò pure alle ore fissate ne' pubblici luoghi della città. Macinare il grano, portarlo a' molini, stacciare la farina, cuocere il pane erano cose tutte similmente proibite, meno il euso in cui più feste fossero state consecutive e la pubblica necessità avesse richiesto altrimenti; del qual pubblico bisogno solo all'arciveseovo competeva il giudicare, e concedere qualche mitigazione della legge. I trasgressori di questo editto venivano multati con la pena pecuniaria di venticinque scudi da applicarsi ad opere pie, oltre ad altre pene. E promulgando l'osservanza di questi ordini, Pottimo pastore non introduceva alcuna rigorosa novità, che anzi dichiarava di mettere e conservare in vigore le costituzioni sinodali de'suoi predecessori, e segnatamente quelle del cardinale Della Rovere, D'altronde gli ordinati della Città di Torino, fatti nel secolo precedente, erano appieno conformi a questo decreto (1).

(1) L'ordinato della Città intorno alla santificazione delle feste, del cinque ettembre 1921, è del tenore seguente: « En primo super ordinando ne paeta, « convenciones, instrumenta ac consilium et alie mercandic ficut in die domininico, sed celebrentur ut a Deo est ordinatum et ab Ecclesia, et etiam de et « saper facto appunecarum providentur.

 In reformationes cuius consilii facto partito per suprascriptum dominum
 locum tenentem ad tabulas albas ta ingras, ut moris est, plaenit ipsis credendariis et inter ipsorum maiorum partem obtentum et reformatum extitis
 videlicet de et super contentis in dicta prima proposita.

Voucies de Supée conceins in due pain proportati.

Varie Stum dierem dominierem celebrari deleant ut convenit et decet, et quad nulle apoltece panoreum in dietsi dichos dominieris ce ciam e in pain settivitatis paste triginis Marie, uce etaim in festivitatius apostorierem celebrarie et alian sinistici partici propostorierem et aliantim festivitatis Beats Virginis Marie, uce etaim in festivitatius apostorierem et aliantim estivitatius solorinuim quiomolibrit apreiri paste conceini delea d

Il secondo editto pastorale di monsignor Carlo Broglia, pubbli-

cato il giorno diciannove di febbraio dell'anno medesimo, concerne all'astinenza del digiuno quaresimale, sopra la quale osservanza, rinnovando le antiche sinodali costituzioni, e specialmente quelle di monsignor Gerolamo della Rovere, dichiara per l'intiero corso della quaresima giusta le leggi della Chiesa, proibito l'uso delle carni, delle uova e de' latticinii a tutti e singoli i suoi diocesant, meno a quelli che per la sola ragione d'infermità riportassero o da lui o dal suo vicario generale scritta una speciale dispensa, e per gli abitanti della

« ptis draperiis ut supra. Speciarii vero et retagliatores vendere debeant et « possint inter corum apothecas et non extra, nec super corum bancho pu-« blice, aliter sint in pena infrascripta. Et vendere possint inter dictas corum. « apothecas, ut snpra cuilibet emere volenti sine pena in aliis dietis diebus « supra specificatis. « Et si forsitan essent aliqui ex ipsis sie ementibus accusati per ouriam

asserendo forsitan cos venire contra predicta ordinamenta quod tune et co « easu credatur iuramento sie ementis et quod facto sacramento non possit « contra taleni personam procedi nec in aliquo condennari occazione predicta. « Et si ficret super hoc aliqua condennatio, sit ipso iure nulla. Et licitum sit « cuilibet de Taurino et ibi habitanti recuperare pecunias in dietis diebus si « poterit, et etiam solvere aliis habere debentibus licite et impune. Item « quod nullus notarius cuiuscumque condicionis existat, audeat vel presumat · in dictis diebus prohibitis recipere aliqua instrumenta exceptis instrumentis

« testamentorum, et instrumentis que reciperentur occasione pacis et con-· cordie de quibns esset, vel fuisset orta discordia. Item quod nullus labo-« rator euiuseumque condicionis existat, audeat vel presumat se locare in

« suprascriptis diebus ante sonum campane que pulsabitur pro vesperis. · Item quod quecumque alia victualia comeditiva et bibitiva possint vendi « in dictis diebus libere et impune.

« Item quod non intelligantur eodem modo esse in aliqua pena illi qui « adaquantur corum prata in dictis diebus.

· Omnes enim alie res culuscumque gradus existant restare et remanere-« debeant in corum statu prout acthenus crat consuctum.

« Et qui contra predicta ordinamenta venerint seu quomodolibet attenta-« verint, modo causa et forma quibus supra, penam decem solidorum eur-« sibilium incurrant pro quolibet et qualibet vice.

· Que pena si committatur, tercia pars domino applicetur, tercia pars ponti « Padi et tercia pars accusatori ». Ordinati della Città di Torino, vol. 60, fol. 144, 5 settembre 1421.

diocesi la consegnissero in simil forma dal vicario foraneo; la qualc liccuza protesta che non si sarebbe mai accordata se non previa la fede del parroco e del medico, i quali congiuntamente deponessero della verità e del bisogno della domanda. Era similmente proibito in tempo di quaresima il vendere qualunque siasi specie di carne e latticinii, eccetto quelli pochissimi che a ciò fossero stati autorizzati o da lui stesso, o da' sindaci della città o dai direttori degli ospedali, colla riserva di non usare della facoltà se non verso coloro che avessero portata scritta la permissione ottenuta da'superiori di poterne comprare. Nella diocesi richiedevasi l'autorizzazione del vicario foraneo o almeno quella del parroco. I violatori di questo decreto erano condannati di gravi pene pecuniarie e canoniche. Rinnovava nel medesimo editto la fedele osservanza del digiono, meno a quelli che per l'età o malattia, o per altro giusto impedimento crano dispensati; nè poteva chicchesiasi essere giudice della propria impotenza, ma richiedevasi perciò il parere del medico ed il consenso del parroco, Conchiudeva il prelato la sua lettera, caldamente tutti esortando ad assistere alla santa messa ogni giorno feriale, ad ascoltare quotidianamente la divina parola, a frequentare ogni domenica i sacramenti della penitenza e dell'encaristia. Se questi de-. creti si confrontano con la pratica d'oggi giorno, veramente ci confondono: c tuttavia in allora si osservavano universalmente, nè certo trovavasi alcuno che all'aperto ardisse di trasgredirli.

Il terzo decreto dell'arcivescovo Broglia, in data del cinque di marzo del modesimo anno, determina le qualità e disposizioni necessarie de'chierici per essere ammessi agli ordini minori e maggiori, fissando sopra questo particolare unto il prescritto dal comcillo di Trento. Esige che tutti i chierici portino gli abiti di color nero, e la veste tallare o sottana; che tutti siansi escrettati in huoni studi, nel servizio alle chiese, nell'insegnamento del, catechismo, e più altre particolari osservanze prescrive, che troppo lunga cosa sarebbe. sebbeno noi mutile l'enumerarle.

Dopo questi editti incominciò l'ottimo arcivescovo la visita della dilocesi, che avendo proseguita con assidua vigilanza e terminata nel 1593, tenne il primo suo sinodo, ne'giorni nove, dieci ed undici di maggio. Molte disposizioni di questo sinodo sono una conferma di quelle che i suoi antecessori e segnatamente monsignor Gerolamo Della Rovere aveano prescritto; però alcune nuove vi si trovano, o Della Rovere aveano prescritto; però alcune nuove vi si trovano,

e segnatamente che i missionari nelle valli degli eretici, e i curati nelle loro parrocchie debbano valersi del eatechismo romano; che venga eantata ogni sahato nelle ehiese parrocchiali, ad onor della santissima Vergine, l'antifona Salre, regina, o altra della stagione, perehè interceda da Dio la grazia della conversione degli eretici nelle valli di Lucerna e d'Angrogna; che ogni vicario foraneo debba mandare ogni anno a Torino nel giovedi santo un sacerdote per la consecrazione dei santi olii; che alla morte d'un parroco debbano i curati circonvicini intervenire ai funcrali di lui, non che alla messa cantata ne' giorni terzo settimo e trigesimo; che ogni parroco sia tennto a trasmettere ad esso arciveseovo la nota di tutti quelli che alla domenica in albis non avessero compiuto al precetto pasquale, fra otto giórni dopo la domeniea medesima, sotto la pena di dieci scudi da pagarsi indilatamente; elle le donne intérvenendo in elliesa alle saere funzioni, siano col capo coperto di un velo; e nel caso che si accostassero a'sacramenti della penitenza, della comunione eucaristica, o del battesimo per essere madrine, senza velo in testa, incorrano nella pena di tre seudi, ed i confessori che le assolvessero nella sospensione a dirinis (1). Finalmente una disposizione nuova di monsignor Broglia 4 fu la divisione di tutta la diocesi in tanti vicariati foranci, constituendoli in disereta distanza, e nel luogo più considerevole, l'officio dei quali era di convocare per ogni mesc le adunanze dei curati e dei sacerdoti alla conferenza di morale e di spirito, la sorveglianza a'chieriei e saeerdoti, ricevere e mandare nel rispettivo distretto gli ordini arcivescovili. Il sinodo ehe contiene tutti questi deereti fu esteso in lingua italiana, stampato in Torino dal Pizzamiglio nell'anno indicato 1695.

Celebrato il primo sinodo, monsignor Carlo Broglia rinnovò le favide sue sollecitulini alla conversione degli cretici. Il duea Carlo Emanuele i avendo scritto a papa Clemente viu il autorizzare a questo fine nan missione apostolica, furono scelti i missionari, in parte Gesuiti ed in parte Cappuecini, muniti delle più ampie facolità. Elbero i primi per eampo della loro predieazione le valli di Stura, di Lucerna e d'Angrogna, ed i secondi quelle di Perosa, di Chiusone e di Pragellato. Della squadra de'Cappuecini si constitui eapo il medesimo arcivescovo, e conducendoli seco, percorse quelle valil, cominciando da quella di Pragellato, da cui disecse nelle adiacenti di

<sup>(1)</sup> Pag. 67.

Perosa e di Lucerna, ed usando dappertutto di ogni soavissima maniera, per illuminare i traviati e confermare i bnoni. Portossi quindi a Demonte, ove fece intendere a tutti gli eretici, che per la maggier parte erano Calviniani, ed insieme a tutti coloro che nell'errure erano ricaduti dopo di averlo abiurato, che nel dato giorno radunati gli comparissero innanzi, sotto pena dell'esilio e della confisca dei loro beni. Obbedirono a questa minacciosa intimazione; ma aspro certamente non fu il modo con cui vennero aecolti, anzi con somma bontà trattati, erano liberi a dire i propri sentimenti ed opporre ragioni. Rimasero alla perfine disingannati con tal convincimento, che tutti abbracciarono la fede cattolica, meno un sol uomo ed una donna sola, i quali per altro, dopo cinque o sei giorni che l'arciveseuvo era partito, rinunziaronu egualmente alla setta. Un simil buon successo ebbe la missione di Festeona, luogo in cui al dir del Rorenco (1) eravi la sentina d'ogni iniquità, discosto da Demonte due miglia verso il mezzodi. Gli eretici che ivi erano superbissimi, disposti piuttosto a morire che ritornar alla messa, insolenti a segno che strapazzavano fuor di modo i Gesniti missionari, all' arrivo dell'arcivescovo, deposta la contumacia, tutti vennero all'obbedienza, eccetto tre più ostinati che elessero l'esilio, Avvennero queste cose nel 1596, dopo le quali monsignor Broglia fece ritorno a Torino.

Nell'anno seguente celebri il secondo suo sinodo, nella feria quinta vanta il adomenica quarta dopo l'asqua; ang il stit del medesimo essendosi smarriti, non sappiamo dirne il contenuto. Intanto imperversava nel Piemonte, siccome in altri paesi, una orribile pestilenza, egli serpeggiava nella diocesi e nelle vicinanze di Torino. In questa gravissima emergenza il vigibantissimo prelato «dava avviso, il giurno di ciannove di agesto 1758 alli parmodi e superiuri di tutti i con-

- diciannove di agosto 1598 alli parroelii e superiuri di tutti i con venti di Torino sul pericolo del contagio, caldamente esortandoli a
- « non voler abbandonare la città, quando Iddio volesse flagellarla con « simil sorta di male; e siccome per comando di sua Altezza serc-
- simil sorta di male; e siccome per comando di sua Altezza sere nissima egli era necessitato di accompagnare le serenissime princi-
- « pesse a Fossano, ove già si ritrovavanu li serenissimi principi,
- « contuttoció faceva sapere a tutti che, se la peste fosse entrata in
- « Turino, non mancava di ritornare in persona per soccorrere la
  - (1) Opera citata, pag. 221.

« città tanto nello spiritnale che nel temporale» (1). E diffatto ritornò subito che il morbo cominciava a fare strage ne' dintorni della città, sì per sacrificare se stesso alla salvezza del suo gregge, che per animare eol suo esempio i sacerdoti, onde tutti gl'infetti potessero ricevere i soccorsi della religione. Interpose pubbliche pregliere, fra le quali nel 1599 una processione generale, per placare la divina giustizia. Cesso la pestilenza sul cominciar del 1600, è nel giorno ventidue di febbraio la città licenzio il magistrato di sanità che aveva instituito, per esser finite le sue ineumbenze con la liberazione del morba (2).

Ripigliò allora monsignor Broglia le sue sollecitudini per la conversione degli eretici, e siccome aveva osservato ehe l'errore di moltissimi derivava più da erassa ignorauza ehe da aperta malizia; ordinò al dottissimo frate Maurizio della Morra, eapo de'missionari cappuccini, di comporre un ordinato catechismo, in cui le verità cattoliche con brevità e chiarezza fossero espresse, e gli opposti errori semplicemente scoperti e confutati. Questo catechismo riusci così ben composto ehe, mandato a Roma e riveduto per ordine di Clemente viii dal cardinale Di Ascoli e dal cardinale Bellarmino, fu approvato dal papa, e con privilegio del duca impresso in Torino, per Domenico Tarini nel 1601.

In questo stesso anno volendo il duea Carlo Emanuele continuar l'impresa di ridurre i sudditi suoi all'unica vera eredenza, ende togliere eosì il fomite sempre acceso delle turbolenze eivili, monsignar areivescovo secondando ampiamente le sovrane disposizioni, riprese una nuova visita nelle valli di Luserna, « Aecompagnato pertanto dal

- « governatore Ponte di Pineroln e dal conte Carlo di Lucerna con « quantità di religinsi, e massime deipadri Gesuiti, si fecero ehia-
- « mar tutti i capi di famiglia di Luserna della pretesa religione, e
- « lor s'intimo da parte di sua Altezza o di eattolizzarsi, n di assen-
- « tarsi dal luogo. Con tale efficacia s'impiegarono i padri Gesuiti
- « ehe ridussero buone famiglie, e restò il luogo di Luserna purgato
- « come poi ho veduto auni appresso (5) elie non vi abitava elie « uno rilapso, ehe par finalmente morì eattolico. Indi si andò a
- (1) Archivio della Città, dal libro intitolato: Instruzioni sanitarie dal 1595
- sino al 1852. (2) Lib. dell'archiv. sovra cit., pag. 74, (3) Precise parole del Rorenco, pag. 155,

« Bibiana, ove ritrovandosi più ostinazione, si ritrovò spediente di far « chiamare alcuni de'principali da sua Altezza a Torino, e alle sue « efficaci persuasioni la maggior parte si convertì. Intanto l'arcive-« scovo e i padri si affaticarono con dispute, prediche, esortazioni, « e segui la conversione di molti... Quelli che rimanevano ostinati « del luogo di Bibiana si risolscro di abbracciar la santa messa, « purchè fosse permesso al ministro Agostino di comparir a Bibiana « ed ivi, alla presenza di monsignor arcivescovo, i padri missionari « in contraddittorio provassero la verità della santa messa ( era « questo Agostino un frate italiano, che aveva menato moglie e più « figlinoli ne aveva ottenuto, dotato d'ingegno acuto e buon parla-« tore ). Il prelato ottenne salvocondotto dal duca, il venti febbraio « 1602, col quale era permesso all'Agostino di venir a Bibiana, per « l'effetto suddetto; e da pretesi fedeli (suoi settari) gli fu presen-« tata copia di tal salvocondotto, con richiesta di andar a Bibiana, « Ricusò egli affatto, dicendo non volersi partire dalla sna residenza, « che però non voleva comparire avanti l'arcivescovo; tuttavia se « l'arcivescovo desiderava sentirlo, che l'andasse a ritrovar in Angro-« gna, ovvero a San Giovanni, monsignor Broglia a cui più premeva la « salute delle anime, che all'Agostino l'osservanza delle buone creanze, « admettè che si andasse a San Giovanni, territorio di Luserna ove ri-« siedeva il ministro, e così fu destinato il giorno al luogo della contra-« da dell'Appia, intervennero diversi signori, e molta gente d'una parte « e dell'altra, e ciò nel dodici di marzo 1602. Assunse il carico della « conferenza il dottissimo padre Antonio Marchesi, rettore del col-« legio de' padri Gesuiti, ivi venuto per ordine di sua Altezza a « richiesta dell'arcivescovo. In tale conferenza il padre Marchesi « ridusse il ministro a confessar la realtà del santissimo sacramento « nella santa messa, del che ne restarono sdegnati i principali del « suo partito, rinfacciandogli che ivi admettesse una dottrina, e poi « predicava il contrario . . . Seguirono altre dispute con altri mi-« nistri e col medesimo Agostino; ma quando erano ristretti a forza « de'vivi argomenti a confessar la verirà cattolica, cominciavano a « sgridare e ridere cachinando, e con simili risate cuoprivano la

« gradare e ridere cachinando, e con simili risate cuoprivano la loro ignoranza ed impedivano la discussione della verità evangelica. Contattocio non fin di poco momento la visita della valla di Luserma, essendoi catolitzati piraccela, ristabilit gli eseroizi cattolici, e confermata la missione de' padri Gesuiti. Per sostenere i F1880 11 204

« novelli convertiti e per ridurne altri, si trasferì monsignor arci-« vescovo alla Perosa, ove coll' assistenza de'missionari Cappuccini

« procedè alla visita delle chiese e del gregge, e soggiornò qualche

« tempo alla Perosa, faisant faire des distributions de bled, pain, argent « et autres choses aux paueres, qui alloyent à la messe, et aux réformés

et autres choses aux pauvres, qui altoyent a la messe, et aux rejormés
 qui promettoyent d'y aller: così scrive Gillio (1). Con tali opere

qui promettoyent a'y atter: così scrive tillio (1). Con tali opere
 di pietà indusse molti alla eognizione della verità; indi andò a

« visitare la valle di Progellato nel dominio di sua maestà il re di

visitare la valle di Progellato nel dominio di sua maestà il re di
 Francia, ma sottoposta nello spirituale alla sua giurisdizione; qual

visita finita, se ne ritorno a Torino » (2), percorrendo però con un giro semicircolare molte parrocebie delle valli di Lanzo e di Sasa, voe similmente con l'ainto di altri missionari Cappuccini grandemente si adoperò per l'estirpazione dell'eresia che ivi pur erasi insimata e per la riforma de c'ostumi. Il suo arrivo in orino fu nel 1605.

L'anno seguente 1604, il giorno ventiquattro di ottobre, consacrò con solenne rito, pe'monti di Torino, nna chiesa per i monaci Camaldolesi, la quale era stata edificata dal duea Carlo Emanuele in voto della liberazione della peste, stando assistenti alla saera funzione esso duea e i quattro principi suoi figlinoli, Vittorio Amedeo, Emannele Filiberto, Maurizio, che fu poi cardinale, e Tommaso da eui ebbe principio il ramo di Savoia - Carignano, oggidi regnante. Questi principi, ogni qual volta il duca loro padre assentavasi dalla capitale per le spedizioni militari o per altri affari di stato, erano sempre raccomandati al governo dell'areivescovo, il quale pereiò ne assumeva una cura veramente paterna, ed eglino obbedivano a lui come alla persona del proprio padre. L'anno 1606, ne'giorni sesto e settimo di giugno, celebrò nella chiesa metropolitana il terzo sinodo diocesano, in cui varie aggiunte e dilucidazioni egli feee al sinodo suo primo, e pubblicato in lingua italiana con le stampe di Pizzamiglio. L'anno 1609, il giorno venti di marzo, coneesse a'decurioni di Torino la facoltà di sopprimere l'antica chiesa parroechiale di San Silvestro, per erigervi l'attuale tempio marmoreo del Corpus Domini; e nella carta in cui tal permissione si contiene, dichiara esso monsignor Broglia di aver veduto gli' antichi documenti originali, che fanno indubitata fede della verità del miracolo dell'ostia eucaristica ivi avvenuto.

Residente in Torino l'ottimo arciveseovo non perdeva mai di vista

(1) Pag. 555. (2) Rorenco, cap. xxxiii e xxxiv, pag. 456 e 457.



l'impresa de'nissionari nelle valli degli eretici; e non permettendogli le altre sue occupazioni di recaris, liccome grandemente desiderva; in Castel Dellion, in cui per opera sua erasi stabilita una squadra di Cappuccini, mandava loro copiosissimi soccorsi in danaro, trenta seudi d'oro al mese per lo meno, per aultare i povere i provvedere di socre soppellettili le chiese spogliate; mandava inoltre efficacissime lettre d'instruzione e di conforto al padre Stefano da Tonda che di quella missione era superiore nel 1610: con i quali soccossi certissima cosa, che quegli apostolici operarii ottennero nella più gran parte di quel luggli ristabilita la religione cattolica. Ne deve tacersi che a ciò influiva moltissimo la fervida pietà del duca regnante, che lo zelo dell'arcivescoro e de' missionari proteggeva, siccome ognuu po chiarirsi da'tanti suoi decreti, fedelmente registrati dal Rorenco nell'opera ciatta.

Del resto mousignor Carlo Broglia sarà sempre sommamente commendato per avere riunito tutte le più pregievoli qualità di un ottimo prelato. Molte cose abbiamo scritto di lui e tutte certissime, ed altre si potrebbero aggiungere, e segnatamente di aver quasi ristabilita la insigne opera di san Paolo, la quale nella peste del 1598 erasi presso che estinta; di aver sostennto la casa del Soccorso per l'educazione delle fancinlle; di aver celebrato sei sinodi diocesani, nè io so che verun altro vescovo o arcivescovo di Torino abbiane tenuto altrettanti; di aver difeso virilmente i diritti della sua chiesa, e meglio assicurate le rendite di sua mensa con nuove investiture de'suoi feudi; di aver sempre sollevato le miserie de poveri con mano gencrosissima: in pauperes beneficentissimus fuit(1). Siccome da santo pastore egli visse, così con santi sentimenti egli mori dopo ventisei anni di pontificato, il giorno otto di febbraio, nel 1617, compinto di sua età l'anno sessagesimoquarto. Ebbe sepoltura, secondo Franceseo Agostino della Chiesa, nella metropolitana, secondo Ughelli nella chiesa de'frati Predicatori di Torino, de'quali era benemerito, con la seguente iscrizione, ehe non più trovasi oggidì.

<sup>(1)</sup> Meiranesio, MS.

ывко и 505

```
CAROLO . BROLLAE . ABRATI . SANCTI . MENIGNI . ARCHIP. TAVRIN
INTEGERRAINO . MITISSIMO . PERVINSIMO
MAGNO . CAROLO . EMANVELI
IN . MAGNA . EXTINATIONE . AC. . BENEVOLENTIA . HARITO
CYI. . PROPTER . BELLA . LONGE . ABRENS
PRINCIPUM . HILIDRUM . PRO . PARENTI . APPELLATO
TYPELAM . CONCREDIBIT

DE . PATPERIBUYS . EFFYSA . LIBERALITATE
DE . BOUSS . VIRIS . SINGULARI . CYLLY
DE . ROC. ANTIQUYSIMO . PRAEDECATOWN . CORNORIO
ELVS . AVCITS . ET . GANATIS . QUAR . AD . IPSIVS . MAJORIBYS
POSITA . FYERE . FYNDAMINA . OPTIME . MERITO
OCTAVITY . FRATER . DEPISODYS . ASTENSIS . ET . MAGISTER
FR . LACYNTHYS . EX . GASPAR . FRATER . REPOTES
GRALI . ANTIM. MONYMENTYM . PONYMENTYM . PONYMENTYM .
```

# OBIIT . AN . DOM . MDCXVII . DIE . VIII . FEBR . AET . LXIV XCIV. FILIBERTO MILLIET ARCIVESCOVO NEL 1619

Dopo la morte di monsignor Carlo Broglia restò vacante due anni la sede arcivescovile di Torino; e finalmente fu eletto a reggerla monsignor Filiberto Milliet, traslato dalla chiesa di Moriana, di cui era vescovo, Egli nacque in Savoia, il giorno quindici di novembre 1564, ed era figlinolo di Ludovico barone di Faverges, arcicancelliere del duca Carlo Emanuele 1, e fratello di Prospero cavalicre di Malta, Mandato nella sua giovinezza agli studi in Roma, fu laureato alla sapienza nell'una e nell'altra legge, il cinque di aprile 1585. Avendo vestito l'abito elericale e dato luminosi segni di sua vocazione con la saviezza de'costumi e con l'applicazione alle scienze, fu promosso al sacerdozio e presto ancora ai beneficii ecclesiastici. Fu rettore da prima della chiesa di Sant'Andrea nel rione de'monti in Roma; indi da papa Gregorio xut investito della commenda del priorato di san Pietro di Lemens, in appresso fu decano di Viry nella diocesi di Geneva; da Sisto papa v creato vescovo di Gerusalemme addi quattro di aprile 1590, ed assegnato coadiutore a Pietro Lamberto Milliet, suo zio, vescovo di Moriana. Questo prelato essendo in brevissimo tempo passato a miglior vita, il nipote coadiutore successe a quella sede, nell'ctà di anni ventiscite non ancora compiuti.

Carlo Emanuele 1, consapevole delle belle prerogative di questo giovane prelato, lo nominava a suo consigliere, il ventinove di genanio 1395, gran cancelliere dell'ordine supremo della Nunziata, il quindici marco 1608, e quindi abate dell'illustre monastero di Anlips in Savoia. Che cosa abbia operato monsignor Filiberto Milliet dei suo vescovado di Morisna, non è uostro dovere il descriverlo; diremo soltanto che nel suo ingresso a quel vescovato avendo trovato il palazzo episcopale ristretto di troppo e sdruscito, egli con molta spesa e sollec'tudine lo ristamò in ampia forma; che, volgendo la pastorale sua diligenza ad ogni parte di sua diicosi; il clero cibbe da lui eccitamento alla scienza e al decoro della casa di Dio; ed il popolo, ammaestramento di sana dottrina e di buoni esempi; che Paolo papa v, avendolo trasferito, il ventidue di ottobre 1619, alla sede arcivescovile di Torino (1), fece viemeglio conoscere il fervore di suo zelo e la saviezza del suo governo.

Nel primo anno di suo pontificato promulgò un editto contra coloro che usavano verso gii chrei di soverchia frequenza, vietando di pernottane nel loro domicilio, presta ripor ostabile servizio, intervenire alle loro sinagoghe e a loro matrimoni, alle balie di nutrire i loro bambini ecc., sotto la multa di venticinque scudi ed altre pene ecclesiastiche; e così agli ebrei, senza una speciale permissione dell'arcivescovo o del suo vicario generale, probibva di entrare nelle chiese de'catolici, di assistere alle feste, predicazioni ed agli uffici divini, ed operando contra questa probibizione, incorrevano la pena di cinquanta scudi d'oro.

Nel 1620, il giorno ventiquattro di marzo, pubblicò un editto intorno all'abito ed all'onestà de'chierici, dichiarando che gli ordini, i quali dava su di questo particolare, erano tutti rieavati da'concilii generali, da'santi padri, e dalle sinodali cosituzzioni de'suoi predeessori, e segnatamente dal prino, quarto e quinto sinodo di monsignor Carlo Broglia, antecessore suo immediato. Era pertanto proibito il convivere con donne, di qualunque età si fossero, sebbene strettissime allini, senza una espressa licenza, e meno le consanguinee in primo grado; ammaestrar le fanciulle a leggere a serivere, a suonare e cantare, uscire con cesse o con donne dopo la prima ora di notte; far il

(1) Ughelli.

precettore stipendiato de giovinetti, dimorando in casa altrui, trattenersi nelle osterie eccetto che per ragion di viaggio, assentarsi dalla diocesi, pottar ami, intervenie alle danze e algi altri spettacoli profani, attendera al gioco delle carte e alla mercatura, esercitare l'inflica di medico, di cerusico e di avvocato intule queste cose erano probibite, alcane assolntamente sotto la pena di dicci sendi, altre con la riserva di perticolare licenza, da conecelersi solamente o dall'arcivescoro o dal suo vicario generale. E sicome di que' tempi molti secolari di toga per inveterato absos solevano portar vesti nere con il colare ecclesiastico, in modo che da' chierici non poterano nell'abito distinguersi, così un tal abnso riprovava ed interdiceva sotto la pena di resto sendi d'or.

Nel 1621, il giorno tre di febbraio, promulgò un editto per l'esatto adempimento de legati pii, i notari, gli credi, gli ecclesiastici, i rettori delle chiese, i confessori tutti astringendo per quella parte che li concerne; in maniera tale che le disposizioni de definiti non potessero in verun modo defraudarsi. Nel 1625, il giorno primo di febbraio, manadò una sua costiluzione per l'osservanza della commione pasquale nella propria parrocchia, nella quale rinnovava l'abbligazione decursti di spedire alla curia acrivescovile la nota di coloro, che in tempo di pasqua non avevano compiuto alla legge della chiesa; però tal nota non richiederasi subito dopo la domenica in Albis, ma hastava che fosse trasmensa inanzii alla Pentecoste.

Due attri editti egli fece nel medesimo anno, l'uno dell'undici di maggio che riguarda al buon ordine delle confraternite descolari; il secondo del quattro di giugno che concerne alla santificazione delle feste, e ne spiega ed inculca strettamente l'osservanza, quasi con le stesse parole e pene che aveva già intimato monsignor Broglia. I concubinari ed adulteri furono colpiti nel medesimo anno e giorno con ma costituzione, in cni applicava tutte le pene che contra i medesimi erano gia state Infiminate dalle leggi civilì e canoniche, annunziando di volerne inescrabilimente l'esceuzione.

L'anno seguente, il giorno dodici di febbraio, uscì l'editto della quaresima, per la quale non concedeva alcuna mitigazione, anzi comandava nuovamente, secondo l'antica e comane legge ecclesiastica, l'astinenza dalle carni e dai latticini, en e proibiva la vendita con quelle clausole medesime che avea espresso il suo predecessore immediato. A'confessori della città e diocesi, si del clero secolare che regolare, ingiungeva con decreto del giorno e dell'anno medesimo d'intervenire ogoi settimana alla conferenza de'essi di morale, che si surebbe tenuta nella città presso i padri Gesuiti, e nella diocesì presso il vicario foraneo, minacciando i negligenti di rimanere sospesi dalla facoltà di udire le confessioni sogramentali. Finalmente, desiderando uniformità e chiarezza nell'insegnare la dottrina eristiana, compose un ben ordinato catechismo, che facilmente si potesse riteuere a memoria da fanciulli; e questo raccomiadando caldamente, lo propose a parroci della diocesti, a capi di famiglia, a maestri di sugola, a rettori delle acses di edenezione, sia di giovinetti che di fanciulte, e, dandolo alle stampe, sopprimera tutti gli altri che precedentemente grano stati impressi.

Accompagnava monsignor Filiberto Milliet le dotte lettere pastorali, che frequentemente mandava a'ssoi diocesani, con la evangelica perdicazione. Egli era un facondo oratore, pieno di forza, di grazia e di sacra unzione; era pereiò inteso sermoneggiando dal pulpito e dalla cattedra episcopale con numeroso concorso e massimo vantaggio di tutti.

Nè solamente egli provvedeva alla santificazione del clero e del popolò con la penna e con la voce, ma come vigilante pastore volle visitare il suo gregge in que' hughi che erano più disastrosi ed infetti. Percorse la valle di Pragellato in cui non trovò quasi più vestigio di religione, indi quelle di Perosa, di Laserna e di Angrogna, il Villars, Bobbio ed altri luoghi ancora, e da per tutto fu accolto con rispetto ed amorevolezza, si da' cattolici che dagli cretici, Molte parrocchie visitò ancora della propositura di Otal, Isaciandovi varie utili provvidenze, sebbene quel preposito generale presumesse non doversi osservare, riputondosì indipendente dalla giuristizione episcopale di Torino, Questa visità avevane prima del 1624.

In questo auno, Il giorpo primo di marzo, anamziò la celebrazione del sinodo, da tenersi il di ventiti del susseguente applie, invitandovi tutti i ascerdati, secolari e regolari che hanno diritto d'intervenirri. In questo sinodo esigeva l'osservanza di tutti i decreti che avea anteriormente promulgati; confernava l'esseuzione del sinodo di mousignor Gerolamo della Rovere, meno che le molte pene canoniche in quel concilio intilità lata sustenie, per evitar il pericolo dell'irregolarità, venivano ridotte sol a pena di minaccia, ossia ferradæ. Altre muove costituzioni egli diede, per togliere gli absis che insensibiliumente eransi insinati egli diede, per togliere gli absis che insensibiliumente eransi insinati

nell'amministrazione de sacramenti, nelle decime e ne dritti parrocchiali, nella collazione ed amministrazione dei beneficii, e nel buon ordine delle processioni.

Questo, sinodo, compilato in liagua italiana, fu impresso con la stampe di Ubertino Merula, in Tórcino, nel 1624. Nella fine del medesimo annuzziavà altro sinodo, da celebrarsi nel prossimo anno consecutivo; ma Iddio disponendo altrimenti chiamava a sel vottimo pastore, appunto nel 1623°, nell'età di anni sessantaquattro; con universale cortoglio della città e diocesi, per essere un prelato di eccellenti qualità adorno: declisimus acque ac eruditissimus i der arrichipiscopus, alque eloquentissimus et dissertissimus orator, scrive il Meiranesio (4). Ebbe sepoltura nella chiesa de 'padri Gesuili, ossia del senti Martini.

## XCV. FRA GIOVANNI BATTISTA FERRERO DELL'ORDINE DE'PREDICATORI ARCIVESCOVO NEL 4626

Alla morte di Monsignor Filiberto Milliet, Urbano papa viii promosse alla sede arcivescovile di Torino, il giorno sei di settembre del 1626, fra Giovanni B. Ferrero dell'ordine de' Predicatori, nato in Pinerolo di nobil famiglia, Avendo vestito l'abito di san Domenico nella tenera età di anni quindici, si applicò assiduamente alla pratica delle regolari osservanze ed insieme allo studio delle scienze, con tal successo che presto laureato in teologia diventò maestro di questa sacra facoltà; e datosi all'evangelica predicazione, fu riputato uno de' più celebri oratori del suo secolo. Il duca Carlo Emanuele 1, ben consapevole della virtù e dottrina di lui, lo elesse a suo confessore, e quindi lo propose alla Santa Sede per arcivescovo di Torino, Avendo preso possesso di questa chiesa, riparò con un muro di circuito il pubblico cimitero che era di que'tempi contiguo alla metropolitana. Molte provvidenze egli diede per la parrocchia di Castel Delfino, aggiungendovi una cappellania di cento fiorini di rendita; a que'parrocchiani vietò di tenere pubblico consiglio o parlamento in quella chiesa sotto pena di scomunica, per evitare ogni profanazione del santo luogo, e togliere ogni occasione di peccare dove il perdono de'peccati si deve chiedere; agli abitanti di quella cura impose di fabbricare una casa per

<sup>(1)</sup> Pedemont, S., tom, II. MS.

l'allogio del parroco; o a tutti i rettori di anime di quella castellania ingiune di anunziare soltanto nella messa solenne i matrimonii che doverano celebrarsi; a'missionari cappuccini, che in quella regione si affaticavano per la conversione degli cretici, accordò tutte le facoltà episopoli. Oltre a ciò, concliuse diverse convenzioni in vari longhi per lo diritto delle decime, e per assicurare le annue rendite alla sua mensa.

Non éthe tempo di operare molte e rilevanti cose, avendo cessato di vivere dopo un anno e poco più di pontificato, il giorno dodici di luglio del 4627. Secondo l'asserzione di l'ghelli, fin seppellito nella chiesa metropolitana; tace di ciù Francesco Agostino Della Chiesa; il Meiranesio formò di lui no hever ma compintissimo elogio, con quoste parole: vir fuit eruditissimus, atque interprimo vito (1).

## XCVI. ANTONIO PROVANA DE'CONTI DI COLLEGNO ARCIVESCOVO NEL 1632.

Dopo la morte dell'arcivescovo Ferrero moltiplici e gravissimi flagelli desolarono non sol la città è diocesi di Torino, ma quasi tntto il Piemonte; e tante sventure non furono già passaggere, nè consecutivo, ma di ferma stazione e tutte insieme congiunte allo sterminio della nazione. Una guerra implacabile armava i potentati vicini contra i nostri popoli; colla strage della spada si associava un'estrema carestia. per cui languivano dalla fame le famiglie de'poveri e de'contadini, e quelle ancora de' possidenti; e con l'una e con l'altra sciagura si accompagnava una orribile pestilenza, così che nel tempo stesso l subalpinì popoli col sangne delle armi versavano lagrime di miseria, e coloro ch'erano scampati dal primo e dal secondo disastro cadevano negli orrori di un morbo, che riempiva di cadaveri le città e le campagne. Di tante calamità io lascio agli storici civili investigare le cagioni e descrivere i miscrandi effetti: da parte mia dirò solamente che alla 'congerie de'mali temporali si agginngeva il più terribile degli spirituali. La Chiesa di Torino era da più anni qual nave senza piloto in mezzo di un mare tempestoso: percosso il gregge, non avea pastore, e le pietre del santuario in gran parte disperse, non trovavano

<sup>(4)</sup> Pedemont. Sacrum, MS.

un pontefice dele le potesse riunire. Quindi Torino sespirava un arcivescovo : e finalmente Iddio lo mandava, quiale appunto couveniva all'estremo bisogno, un padro caritatevole, un pastoro vigilantissimo, un angiolo di pace che veniva ad ascingare le lagrimo di tutti glinifelici. Tale in Antonio Provana di Collegno nato del 1577: iri risignimorum hometate atque eita probitate speciabilissimus, como scrivono Urbelli e Merianessio.

Suo padre chiamavasi Giovanni Francesco, de'conti di Bussolino e di Collegno nobilissimo easato, gran caneelliere del duca di Savoia Carlo Emanuele 1. Ottima educazione nelle lettero e nella religione procurò questo gran personaggio alla sua prole; ed Antonio eh'era il figlinolo primogenito corrispose alle sollecitudini de'genitori con perfettissimo riuscimento. Fu abate della Novalesa con bolle del nove di giugno 1599, priore di Santa Maria di Sasa, con bolle del venti di settembre 1606: nell'anno antecedento Carlo Emanuele lo avea mandato in legazione alla floridissima repubblica di Venezia. Aperto nemico di quella falsa politica, che studia sempre di coprire le cose e gli affari con artifizi menzogneri, monsignor Antonio Provana maneggiava gli ardui negozi della chiesa e del suo principe con la prudenza evangelica, la quale tace, parla ed opera giusta il bisogno, niente desiderando pel privato suo interesse, c tutto indirizzando al retto adempimento del proprio officio. Finita questa legazione, il cardinale Maurizio di Savoia chiamò presso di sè in Roma monsignor Provana, e de'suoi lumi e consigli valevasi moltissimo. Intanto venne ereato arcivescovo di Durazzo, con bolle del primo di agosto 1622, e finalmente promosso alla sede metropolitana di Torino. Per due volte ricasò di accettarla, facendogli eredere la sua umiltà di non dover ricevere una promozione, di cui tutti, meno egli solo, lo giudieavano meritevolissimo. Ma per ultimo la modestia sua fu costretta a cedere alla virtù dell'obbedienza e a'desideri universali del clero, de'magistrati e della corte, e più ancora al bisogno della diocesi. Fu preconizzato da sua Santità, papa Urbano viii, il sette di gennaio 1632; o quanto era stata grande l'umile sua resistenza in accettare l'arcivescovado, altrettanto, dice Ughelli, fu saggia la condotta sua in adempirac i doveri.

Il solenne ingresso di monsignor Provana in Torino, nel giorno quattordici di febbralo dell'indicato auno 1632, rassereno gli aniuti affitti, tutti esultando per lui di una santa allegrezza, affoliandosi grandi e piccioli per vederlo davvicino; ed apparve in realtà molto più di ciò

che la pubblica fama lo avea annnnziato, grave nel contegno, nelle maniere soavissimo, affabile nella sua maestà, così che senza pretenzione conciliavasi subito rispetto ed amore. Il suo sembiante moveva gli animi alla religione, singolarmente quando ne'sacri tempii celebrava i divini misteri, ove anche i tristi nel riguardarlo sentivansi da qualche pio affetto sorpresi. Le sue orazioni potevan dirsi assidne, giacchè con la mente sempre fissa in Dio sapeva orare e faticare: frequentissimi erano i suoi digiuni ad imitazione di quelli del grande santo Antonio di cui aveva il nome ed a cui professava particolar devozione: avaro del tempo in modo che non sapeva spenderlo ché negli esercizii di religione verso Dio e di carità verso Il prossimo. Non fu mai vednto uscire dal proprio palazzo che per queste sole cagioni, neppur una volta sola andò al passeggio: la lettura di buoni libri e la spedizione degli affari della diocesi lo tenevano dolcemente occupato, pronto ad ogni ora a lasciar la camera c i libri, per ascoltare i ricorsi di quanti lo richiedevano o per consiglio o per limosine o per la riparazione di qualsivoglia disordine.

In tre cose particularmente appariva il fervidissimo zelo di questo gergio prelato, cido nel promovere alle parrocchie tali pastori, che potessero con sana deltria e con migliori esempi pascere il gregge loro commesso; nel distruggere gli errori degli eretici che in alcune valli di sua diocesi da lungo tempo eransi insinanti, sicchè potessero venire alla cognizione delle verità cattoliche, no più infettare i fedeli circonvicitai, nel provvedere a poveri, che innumeralibii furono a l'empi suoi per le cegiqui da princhio accennate, ed a vinali versava non sol tutte le rendite de'sacri beneficii, ma par anche quelle del ricchissimo suo patrimonio, spogliando se stesso di molte cose cho gli eran necessarie.

Or venendo a dar notizia de fatti particolari, diremo che sin dal primo anno di suo pontificato, i du ed il luglio, pubblicò un editto della vita e dell'onestà de'chierici, per conformarii esattamente all'osservanza de' sacri canoni e delle sinodali constituzioni. Nel giorno quindici dell'issesso mese provvedera con altro editto all'oneste al pubblico costume de'secolari, dichiarando che coloro che dalla propria moglio esparati senza l'approvazione della curia arcivesecvile conviverano con altra donna, la dovesgero fra dieci giorni picnamente abbandonare, incorrendo altrimenti, passato l'indicato termine, nella pona di cento scudi, o anche minore, secondo la malità delle perpona di cento scudi, o anche minore, secondo la malità delle per-

sone, oltre ad altre pene meramente spirituali. Contra le concubine dichiarava di voler procedere con le forme del concilio di Tzento, alle persone coniugate, cioè, si al martio che alla moglie, disunite di conbitazione, senza legale autorizzazione, intimava di presentassi fra dieci giurni alla sua curia, per addurre e verificare le rispettive ragioni; e non comparendo entro il termine assegnato, sarebhono state multate; agli sposi, che prima della celebrazione del matrimonio goniverano sotto il medissimo tetto, ingiugore a la separazione, edi fire pene minacciava. E questo multe non erano gia vani spanracchi, perocche lo zelantissimo arcivescovo come ordinava, così appunto eseguiva senza umani riguardi.

Nel 1633, il giorno cinque di gennaio, chiamava all'esamo della morale tutti i socerdoti, autorizzati da' suoi predecessori alle sagramentali confessioni, suno i parroci e gli esaminatori sinodali, amperiori regolari prolungava le patenti per dne mesi, trascorsi i quali, doverano pur eglino presentiaria all'esame. Rinnovò con tutta precisione dicerti dell'osservanza quaresimale, e dell'adempiranto del precetto pasquale, sotto le forme ecclesiastiche, nè punto ecdeva agli artifiziosi pretesti, che in propria discolpa sogliosal addurre, ancorachè magnati fossero i trasgressori delle sue leggi.

Intanto annunziò la celebrazione del sinodo diocesano, per tenersi nella chiesa metropolitana il giorno dodici di aprile 1635. Nella lettera convocatoria dichiara di aver benissimo intrapreso la visita pastorale, ma non averla potuta compiere; tuttavia il sinodo non doversi lungamente differire, per essere il mezzo più efficaco, sì per ristabilire che per conservare in osservanza la disciplina ecclesiastica. Volendo tutto operare con saviezza e consiglio, premise alcune private congregazioni, nelle quali consultò le dignità del capitolo, i canonici più riputati per dottrina e sperienza, ed i parroci più illuminati della oittà; quindi fece venire i vicari foranci della diocesi, da'quali informavasi occuratamente degli abusi più gravi e delle riparazioni più aeconce cho potessero apporsi. Si tenne la prima congregazione il giorno trenta di marzo, il sesto di aprile la seconda, e la terza nell'undici. Nel di seguente, fatta una divotissima processione, si celebro il sinodo con tutto lo furme e solennità canoniche: si lessero e si approvarono i decreti utilissimi ch'erano stati preparati, efiniva l'arcivescovo con raccomaudarne a tutti l'esatta osservanza, non senza tenerissima commozione del suo euore e non seuza lagrime di tanti rispettevoli e ben affetti sacerdoti. Questo sinodo fu impresso con le stampe degli eredi Tarini, 1655, e vi è scritta una minuta storia del comineiamento, progresso e della conclusione del medesimo.

Cosi ben ordinati gli esercizii della religione tra i fedeli, adoperossi monsignor Antonio Provana al savvedimento degli eretici. Sin dal prineipio di suo pontificato avea rivolto le sue eure per i medesimi, ma le raddoppiò in appresso, avvalorando le assidue sue fatiche quelle de'missionari cappuccini stabiliti in Castel Delfino, e sollecitando presso il duea Vittorio Amedeo 1, a dar ordini preeisi, che quella zizzania non potesse più dilatarsi nella vigna del Signore. Ed il bnon principe di fatto « operò che le missioni di Luserna fossero provviste di « nomini zelanti , dotti ed esemplari... i quali attesero a predicare, « ehi in un luogo, ehi in un altro, e si diedero molto alle orazioni, « astinenze, discipline e digiuni, e con fervore esortavano i cattolici « all'osservanza della divina legge, e proeurarono d'insinnarsi con « gli eretiei, per indurgli alla vera fede (1)». Alla morte del duca Vittorio Amedeo, avvenuta in Vercelli, il giorno 7 di ottobre 1637. adoperossi similmente l'areivescovo presso la duehessa vedova, Maria Cristina, reggente lo stato, che diversi decreti pur emano per reprimere la dilatazione dell'errore. Anche dalla corte di Francia imploro efficaci provvedimenti, giaechè nel teritorrio francese allignavano molti eretiei suoi diocesani, ed i poveri parroei eattoliei in mezzo di que' settari, erano vessati pel pagamento de' tributi, ed il miglior soccorso che poi apportò nelle valli di Castel Dellino ed in altri luoghi infetti fu la sna visita pastorale nel 1636, perocchè con la voce, con le limosine, e eon l'esempio confortava i cattolici e disingannava gli avversari,

Ritornato a Torino mossignor Provana, oltre alle assidne sollecitodini pel bene spirituale della diocesì, si applicò ad assicarate tutte le rendite di sua mensa. Chiamò tutti i debitori della medesima, verificò gli antichi titoli, e con chiarce fondate convenzioni tolse ogni contestazione ed i suoi crediti vennero soddisfatti, ber consaspevole che i beneficii ecclesiastici sono in realtà il patrimonio de'poveri.

Due fondazioni religiose egli promosse; l'una nell'antichissimo monostero della Novalesa, in cui, soppressi i monaci Benedittini, introdusse l'Gistercensi riformati, o, con altro nome, i Fogliesi di sau Bernardo

<sup>(1)</sup> Rorenco, Memorie ecc., pag. 254 e 255.

osservantissimi delle claustrali instituzioni, civi stettero sino al principio di questo seculo, sintantochi per insianzione di papa Pid vu, si associarono novamente all'ordine di Monte Cassino; l'altra în Torino delle monache della Visitazione, instituto di recente fondato da san Francesco di Sales e da sonta Giovana Francesca di Chantal, la quale venne a Torino nel 1638, e trovò in monsignor Provana un ottimo protettore del suos stabilimento.

Gli ultimi anni di questo prelato furono amareggiati di una pena sensibilissima, e per lui senza rimedio. Egli trovossi al principio della reggenza della duchessa Maria Cristina; egli vide i due principi del sangue, Maurizio e Tommaso, armati contra il di lei governo; le principali città e provincie dello stato divise di sentimento e di fazioni: i Picmontesi, i diocesani suoi uccidersi gli uni e gli altri, tutti per l'istessa idea di salvare indipendente il trono della reale casa di Savoia, e liberare un fanciullo, unica speranza dello stato, dalla prepotenza nemica; egli vide per ultimo la città sua, la chiesa sua metropolitana strettamento assediata da'Francesi. Quante lagrime abbia versato mon-, signor Antonio Provana in questa guerra, civile insieme e stranicra, Dio solo lo sa. Cadde animalato in tempo di questo sanguinoso e desolantissimo assedio, e la malattia sua fu l'estrema. Più fortunato di santo Agostino, scrive Ugliclli, il quale moriva pur nella circostanza che la sua città d'Ippona era miserabilmente bloccata. Dopo la morte del santo dottore, i Vandali entrarono nella città e ne fecero ogniscempio, nulla rispettando di sacro e di profano. Dopo la morte di monsignor Provana, ossia dopo quattro mesi e mezzo di assedio, nel 1640, i Francesi entrarono in Torino; e beuchè alcun poco la facessero da padroni in casa altrui, tuttavia fu salva la religione, salva la discendenza legittima del minore Carlo Emanuele 11, la reggenza della duchessa sua madre, e la indipendenza del Piemonto. Tale appunto fu l'esito del trattato di pacificazione conchiuso in Torino, il giorno quattordici di giugno 1642; e tali crano stati i voti del moribondo arcivescovo, che dal letto della morte mandava a'cittadini di Torino una sua lettera pastorale, esortandoli a ricorrere a Dio con la penitenza, per impetrare da Dio quella pace che il mondo non può concedere; e nelle ultime sue agonie alzava gli occhi al Cielo e le mani cascanti per impartire la benedizione pontificale al duca pupillo, alla vedova madre, a' principi suoi cognati. Egli spirò con la preziosa morte de'giusti, il giorno quattordici di luglio 1640, lasciando esempi

tali, che possono service di perfetta norma a qualsivogia prelato. La sua morte fa universalmente compianta, come quella di un santo pastore, tando più dolorosa in quanto che le perturbazioni civili parevano aver maggior bisogno di loi. Pa seppellito in San Giovanni, nell'angolo vicino all'altare, dentro il coro nella parte dell'Evangelio (4).

#### XCVII. GULIO CESARE BERGERA ARCIVESCOVO NEL 1642

Gillia Cesare Bergera, cittadino Torinese, de'conti di Cavillerfone, dottore d'ambe leggi, canonico preposito della metropolitana, alla morte di moissignor Antonio Provana, fu cletto a vicario generale capitolare, e quinti, il giorno sette di marzo 46 §2, a successore di tin nell'arcivescorado. Francesco Agostino Bella Chicsa posticipa all'anno segmente quest'elezione, ma noi abbiamio preferita ia eronogia segnitata dal Meiranesio. Fa prebato di grandissima dottrina e di savvissimo consiglio; e de' lami suoi, prima senza dabbio di sua elevazione alla sede arrierescorite, molto valevasi il duca Vittorio Amedeo i e sua consorte Pristina di Francia, la quale il volte a suo limosimiere, e quando pol vimase vedova e reggente lo stato, segultava o preferire gli avvisi del Bergera a quelli di qualsivoglia ministro, perchè li sapeva dettati da uno spirito assai intelligente, e da un enoce rettissimo.

Il primo decreto elie monsignor Bergera pubblicò il venticinque di

(4) Delle ose elte noi abhiano scritto di monignor Provana, possono conultarii Uphelli ton. v. Archiep. Tourin., suni. 12vm. — Neiranesio MS. — Testaro, Campogliamenti del Pienonte, del nacca, Torino assediate e son seccorse, pag. 175. — L'archivio del conte di Collegno, da eni ho ricavate la precisione cromologica.

N'i e quelche discrepanza fragil autori interno al giorno della morte di munigino Provana. L'abelli la segna al giorno evitiniquo di luglio: anche il conte Ottavio Provana di Collegno, frastello dell'arciveccoo, che sopravevisse dicci anni alla morte di lui, la pone il evalicione di luglio, na deve concervisi chell'onte ili al tempo era ascente da Torine: il Tesauro che servisco un'eleganic epitalio al defunto prelato, si esprime così: Dissanze Patrina gioricca supplicate, sanctianica sprinci, anno sudali successi, ascenti della siscetta, dell'esticospurato inglici, astoria cutto. Gel Testure concordano mossignos Della Chicasa e il Meiranosio.

febbrajo 1643, riguardava all'imminente quaresima, raccomandando, secondo il precetto della Chiesa e le costituzioni de'suoi predecessori, l'astinenza dalle carni, uova e latticini, vietando di vendere tali vettovaglie, e ai locandieri di somministrarle agli ospiti; inculcava l'esatta osservanza del digiuno, e le giuste necessarie cautele a quelli che aveano bisogno della dispensa; a tutti poi indistintamente inculcava di presentarsi nel cominciamento di que' sacri giorni al sagramento della penitenza e dell'eucaristia. Nel medesimo anno, il giorno ventidue di novembre, rammentava con altro decreto ai suoi diocesani, l'obbligazione di santificare le feste con opere di religione, dichiarando minutamente le diverse opere che in tali giorni festivi venivano interdette, in quel senso da presso a poco ehe abbiamo più sopra riportato. In lingua italiana erano estesi questi decreti per la comune intelligenza; ma-ncl 1644, il primo giorno di febbraio, ne pubblicava altro in lingua latina, concernente alla personale residenza dei parroci e dei beneficiati, nel qual argomento adunò con sacra erudizione tutto ciò che i concilii generali, e segnatamente il Tridentino ed i sommi Pontefioi aveano stabilito, conchiudendo con proibire sì ai parroci che a' canonici l'assentarsi dal proprio luogo, senza espressa sna licenza scritta, sotto diverse pene: nec debebit ullus a suis ecclesiis ant locis suae residentiae, absque expressa nostra facultate in scriptis obtenta, sub quocumque respectu recedere..... recedentes autem iuxta eorum demeritum punientur et corrigentur.

Dal dovere de beneficiati passò monsignor Bergera si trattare, nel decimo giorno di aprile del 1645, della tonsura e dell'abito etericale, e l'anno medesimo, il decimo giorno di maggio, delle disposizioni e qualità degli ordinandi, richiedendo segnatamente dal parreco e vicario foraneo, se l'ordinando nel gindizio del popolo di quella parrocchia aveasi formata co' suoi costumi burea o cattiva opinione.

Dhe chiese collegiate visitò monsignor Bergera l'anno 1666, la prima quella di Chieri nel mesc di giugno, nella quale essendogii stata fatta instanza dal preposito e da'canonici di Santa Maria della Scula ad approvare i nuovi statuti, che in numero di trenta aveano esteso pel miglior culto di quella chiesa, li confermò con tutta l'autoritic che su questo punto gli competeva: si, et quantum iuris sil confirmanda et approbanda fore et esse duzit, et quae quantum in se erat confirmacii et approbacii, esque inviolabiliter observari mandacii: la quale approvazione rinnovò dappoi il giorno dieci di gennaio 1652. La seconda chiesa collegiata è quella di Rivoli, nel mese di settembre, nella quale pur divisava di riformare in alcune parti gli statuti antichi; ma sorpreso dalla febbre, fu costretto a lasciare la visita cominciata.

Ristabilita la sua sanità, si applicò alla ecclerazione del sinodo cle tenne diffatti il giorno quindici di maggio 1647 nella chiesa metropolitana. Molte costituzioni egli rinnovò de'suoi predecessori in questo concilio, ed alcune nuove ne emanò, le più importanti delle quali fissarano le clausco de platrinonio ceclesiastico, di eni gli ordinandi in sacris doverano essere provveduti. Mancava sino a questo tempo nel capitolo della metropolitana l'ufficio della pesitenzieria; e monsignor Bergera lo eresse (1) colla instituzione di un canonico, qui poemientiarii munus utiliter et indefesse chire possit, nominando Giovanni Pietro Cocco, dottore in legge ed in teologia e protonotaio apostodico, che d'un canonicato era già investito, spectatar probietati et destrinase virume. Nuovi casi riservati egli stabiliva, e sono, que' medesimi cluo anche oggidi sono in vigore.

Gli ultimi anni del pontificato di monsignor Bergera furono tranquilli dalle civili e politiche vicende. Egli vide finita nel 1648 la reggenza della duchessa Maria Cristina, stata troppo tempestosa, più per errore che non per ira de'principi suoi cognati; la cittadella di Torino evacuata da' Francesi nel 1657 restituirsi al duca di Savoia: Carlo Emannele 11 col trattato de' Pirenei nel 1659 consolidarsi snl trono, e sgombro il Piemonte dalle truppe nemiche; ma ciò che più importava al cuore del buon arcivescovo vide cominciarsi in Torino la fabbrica di puove chiese pel decoro della religione, c finalmente nascere e formarsi mediante la sua protezione due illustri congregazioni in Torino, quella dell'Oratorio di san Filippo nel 1649, e quella de'signori della Missione di san Vincenzo de' Paoli nel 1654. Finalmente dopo d'aver retto per diciotto anni la Chiesa Torinese con pieta e saviezza, ed aver grandemente ecoperato alla pace dello stato, terminò il suo corso mortale nel 1660, e dell'età sna il sessagesimosettimo. Fu seppellito nella chiesa metropolitana; e nella cappella della natività del Signore gli fu apposto un busto colla seguente inscrizione in marmo, composta dal Tesauro.

<sup>(1)</sup> Deeret. xv, Syn.

IVLIVM . CARSAREM . EERGERIAM OVVM . RAPUIT . INVIDA . MORS

AVSVSTAM . RANC . VRBEM . OPTIMO . ORBAVIT . PATRE . ET . CIVE IVRISPERITORUM . COLLEGIUM . PRIMARIVM . COLLEGA . EX . EADEM . FAMILIA . NONO CABALLARII . LEONIS . CONITATYM . AEOVISSIMO . DOMINO

INTIMORYM - CONSILIORYM - CONCLAVE - ORACVLO - INTEGERRIMO
AVLICA - MINISTERIA - MINISTEO - PRVDENTISSIMO

CVIVS . MENTI . ARDVA . NEGOTÍA . TOTAQVÉ . PACIS . MOLES . INCVEVIT VNIVERSAM . DENIQVE . DIOECESIM . ARCHIPRAESVLE . VIDVAVIT . AMANTISSIMO

AC . TEMPLYM . IPSYM . METROPOLITANYM . MYNIFICO . INSTAVRATORE
TOT . DAMNA . VNICO . FAICIS . ICTV

ILLYD . VERO . SOEVISSIME

QVOD - PRAESVLEM - PATRYVM - ET - NEPOTEM - CARISSIMYM - SIMVL - RAPVIT VT - MARIA - MARGARITA - BERGERIA - RONCATIA KEPOTIS - VIDVA - PVPILLI - TVTRIX - GEMINO - IMPLEXA - LVCTY

DVM . VIRVM . LYGET . PATRYVM . TYMYLET
OBLIT . ARTATIS . ANNO . LXVII . PONTIFIC . XVIII . SALVTIS . MDCLX

## XCVIII. MICHELE BEGGIAMO, ARCIVESCOVO NEL 1662

Una delle quattro più antiche ed Illustri famiglie di savigliane er a quella dei Breggiami. Consigliere di Roberto conte di Provenza er ed iNapoli era il cavaliere Beggiamonel 1513; e Pietro Beggiamon nel 1600 era scudiere onoratissimo di Amedeo principe d'Acaja (1). Da questi nobilisalini avi discendera Michele Beggiamo, da prima arcidiacono della cattedrale d'Asti, poi canonico della metropolitana di Torino, provicario generale di monsignos Antonio Provana, generale vicario dell'arcivescovo Bergera, quindi da Carlo Emanuele 11 proposto al vescovato di Mondori e consecrato da papa Alessandro vvi il vendiquattro di maggio 1650. Dopo aver retto per sei anni quella chiesa con somma sapienza, fu trasferito alla metropolitana di Torino in agosto 1662, la quale cav acante da due anni. Governolla monsignor Beggiamo per anni ventotto, e sempre con vigilanza, zelo e grande prudenza: quam pie, sapienter atque prudenter anni octo appra vigini moderatue st (2). Intrapesea la visita della diocesi, la percorose in ogni parte

<sup>(1)</sup> Tenivelli, Biografia Piemontese. Decade st, pag. 29 e seg.

<sup>(2)</sup> Meiranesio, MS.

anche nelle montagne più scosesse e nelle valli più orride, da vero pastore diligente, e siccome nelle guerre avvenute in Piemonte nel 1640 Francesi e Spagmoli avevano inoqdato dappertutto, e per le stazioni militari si sa che disordini gravissimi s'insinuano in ogni luogo, civile di netolo che sia, così monsignor Reggiamo trovò, visi-tando ogni parrocchia, un campo vastissimo ove esercitare la dottrina, lo zelo, la carità e la fortezza dell'amimo suo, in togliere abusi ed introdurre redigiosa e morale disciplina. Compiuta la sacra visita, convobò il primo suo sinodo nel 4670, in enti rinnovò in parte l'osservaza degli antichi statuti, altri recenti ne formò, e vi agendici di reno caronista e vicario generale capitolare, il più completo d'ogni altro e meritevole di ristampa per la sicura norma del parroci e di tutto il clero; e diffatti per ordine suo fu ristampato nel 1719, in tempo di sede vacante.

Nella visita pastorale che fece monsignor, Reggiamo dell'aptichissima parrocchia di Exilles, o Isiglie, posta a' confini del Piemonte e del Delfinato, rammentossi che da quella chicsa era stato portato via in tempo di guerra, l'anno 1453, l'ostensorio con l'ostia sacramentata, il rubatore sacrilego della quale essendo giunto a Torino presso alla chiesa di San Silvestro, dove oggidi sussiste quella del Corpus Domini, l'ostia encaristica, sbrigatasi dalle bagaglie in cui era stata involta, apparve luminosa in aria. Domandò a' seniori di quel luogo, se di tal miracolo conservavasi presso di loro qualche certa memoria: ed eglino risposero ritenere il ferro d'incisione, in cui quell'ostia era stata impressa e formata, chiamato volgarmente le fer du miracle. Avutolo tra le mani, l'arcivescovo ne fece la dimanda, e quegli abitanti di buon grado lo esibirono a sua disposizione; ed egli accettandolo. ritornato a Torino, ne fece un dono alla Città, che tuttora preziosamente lo conserva, assicurandone l'identità con atto autentico del 1684 (1).

# (1) MICHAEL BEYAMUS

Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Taurinensis

Universis, praesentes nostras inspecturis, fidem facimus, et verbo veritatis attestamur, sicuti de anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo Monsignor Beggianto ebbe sempre la stima e la confidenza del duca Carlo Emanucle 11, ed essendo morto questo principe nel fore di sua virilità, il dudici giugno del 4675, fra l'universale compianto de'suoi popoli, Maria Giovanna Batista vedeva di lui, posta alla reggenza dello stato, volle nel suo ducale consiglio primario ministro e cansigliere il prudentissimo narvivescovo. Fatto maggiore il dena, vittorio Amedeo 11, chiamava pur similmente a'suot consigli l'egriglio pre-lato. Intanto fioriva nella città l'esservainza della religione per le ottime istruzioni ed i migliori esempi del padra l'ilippini, e in tutta la diocesi per le frequentissime missioni de'figilimbileti san Vincenzo de'Paoli, Monsigno Beggianno venne a morire ed mese d'ottobre

tertio praeterito, dum ad locum Exiliarum huius nostrae diaecesis, in dominio autem christianissimi Galliarum regis existentem, occasione nostrae generalis visitationis pervenissemus, procedentes inibi ad visitationem parochialts ecclesiae dieti loci Exiliarum, memores illius tam admirabilis miraculi sacratissimae Hostine, quod in hac civitate Taurini contigit die sexta iunii anni Domini millesimi quatercentesimi, quinquagesimi tertii, de cadem sacratissima Hostia, in sacra Pixide asservata, quae fuerat ab impiis militibus, occasione belli, sacrilege a proprio tabernaculo dictae parochialis ceclesiae Exiliarum rapta; perquisiyimus ab hominibus senioribus dieti loci, an adhuc in codem loco reperiretur aliqua memoria praedicti miracuti, a quibus responsum aecepinius nihil aliud reperiri in dieto loco in memoriam dicti miraculi, nisi instrumentum ferreum pro formandis Hostiis, ab eisdem antiquitus asservatum, pro effectu praedicto, in memoriam dicti miraculi, quod per antiquam traditionem vulgo appellabant Le fer du Miracle: quo statim nobis exhibito et ostenso, fuit ab cisdem hominibus, nobis exposeentibus, dono gratuito datum, coque nobiscum ad hanc civitatem delato, simili dono dedimus eidemmet civitati, ud effectum illud asservandi, et custodiendi în suis archiviis ad perpetuam rei memoriam. Et ut de illius identitate, ac rei veritate numquam dubitari contingat, has nostras manu propria sigillique nostri impressione debite communiri, ac eidem instrumento ferreo alligari iussimus.

Datum Taurini, die undecima mensis iulii, anno millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto (\*).

† MICHAEL ARCHIEP. TAURINERS.

I. B. Passeronus.

<sup>(\*)</sup> Lavriano, Storia di Torino, pag. 447 e seg.

1689, e seppellito nella cappella della natività del Signore: i nipoti suoi gli eressero un busto in marmo: con la seguente iscrizione.

# D.O.M. \*

RELIGIQSISSIMO . FURO . PRAESVLI . VIGILANTISSIMO

. MICHAELI . BEYAMO

OVEM . ASTA . ABCHTMACONVM . MONSREGALIS . EPISCOPVM

QVEM . ASTA . ABCHIOMACONVM . MONSREGALIS . EPISCOPV AVGVSTA . TAVRINORVM . CANONICVM MOX . DECESSORIS . SYI . GENERALEM . VICARIVM

MOX. DELESSORIES S31. GENERALER TARRITA POSTREMO ANNIS OCTO SVPRA VIGINTI ARCHIPRAESVLEM CHRISTIANAE A FRANCIA SVPREMVM LARGITIONYM PRAEFECTYM CAROLYS EMANVEL JI. ET VICTORIYS AMEDEVS II SABAVD DUCKS

PVBL - STATYS - ADMINISTRYM - ET - CONSILIARIVM - HABVERE FRANCISCA - MARIA - ET - MARIA - LYDOVICA - FRATBIS - FILIAE

VT . ILLAM . VVLTVS . ANIMI . MORYMQVE . SVAVITATEM SVPERIORE . ANNO . SIM . ADEMTAM

TRADEBENT . POSTERIS . POSVERE . ANNO , SALVTIS . MDCAG

Alla morte di monsignor Beggiamo, il duca Vittorio Amedeo II offri con vivissime e ripettute istanza la mitra arcivescovile di Torino al servo di Dio, or beato Schesstiano Valfre dell'Ovatorio; ma tali e tante furono le costanti ripulse di lni, che finalmente il regnante duca s'indiuse a proporre alla santa Sede il personaggio di cui or daremo notizia.

# XCIX. MICHELE ANTONIO VIBÒ, ARCIVESCOVO NEL 1690

Michele Antonio Vibò, figliuolo di Pietro Vibò che fin cancelliere del duea Vittorio Amedeon, nacquei ni Tornio circa l'anno 1630. Vestito da giorinetto l'abitoclericale, fu mandato agli studi in Roma nel collegioromano, ove fece nelle scienze stapendi progressi. Ritornato in patria, fu lanreato nell'una e nell'altra legge o fatto professore di teologia, quindi abate cammendatario disan Pietro di Rivalta, primo segretario dell'ordine de santi Maurizio e Lazzaro, e consigliere nel consiglio ducale. Le molte sue cognizioni e virtu furono specialmente apprezzate in Roma, ove il vero merito degli ecclesiastici più che in qualunque altra città

si conosce e si premia. Per due volte fa mandato internuzio in Francia, ed in Roma riturnando, reme spedito a Ravenna in qualità di vicario amministratore. Adempiato questo nfilzio con integrità e prudenza, papa Iniocezzà, xi lo mandava in Francia a governatura di Carpentras e del contado Venosino. Dicci anni sostenen qualca carica, senza mai declinare dalla rettitudino, guadagnandos il gazzata di un pontefice illuminatissimo e pissisino, qual era il venerabile fanocezzo andecimo, ed insieme quella del potentissimo Luigi xiv; siccib Romani e Francesi stimavano groufetuente il governatore Vibi. Ilsuoregime era temperato dallassorvità delleminire adalta fermezza della giustizia: vigilante, accorto ad eggi bisogno, assiduo alla fattee a alla corrispondenza epistolare, facile all'udenze, useiva irreprensibile e vittorioso da certe emergenze, che un ingegno poco più che mediore a revibbe gidicato in testricabili.

Intanto gli preparava Iddio un'altra luminosa promozione, l'arcivescovado di Torino; ed a questa sede, sulla proposta del duca Vittorio Amedeo, venne effettivamente instituito, il giorno ventuno di novembre del 4690, dell'età sua l'anno sessagesimo; età certamente di maturo giudizio e di lunga sperienza. E seppe ben egli far uso di queste sue ottime qualità per reggere al peso del pontificato in circostanze gelose e difficilissimo. Il duca Vittorio Amedeo discordava dalla Santa Sede per certi diritti d'immunità personale e reale; e questi dispareri erano già molto acerbamente inoltrati. In mezzo di questo conflitto stava afflittissimo monsignor Vibò, nè poteva muovere un passo verso di una parte senza incontrare nell'altra, nè approvare le scritture che uscivano da Roma senza opporsi a quelle che frequentemente emanavano dai magistrati di Torino (1). In queste angustie la sapienza di monsignor Vibò era tale, che sapeva dare a Cesare ciò che a Cesare apparteneva, e dare al romano Pontefice ciò che gli conveniva. Non usando mai di falsa politica, esortava il sovrano alla riconciliazione con la Santa Sede, ed astenevasi dal profferire nn giudizio, di accordo in tutto ciò col padre Sebastiano Valfrè, il quale pur amareggiato profondamente, diceva ogni verità al principe con tal saggla maniera, che non offendeva mai la dignità del trono.

Oltre a questi mali monsignor Vibò sentiva il peso di quelli gravissimi che provenivano dalle lunghe e sanguinose guerre, la immoralità

<sup>(1)</sup> Denina, Italia Occidentale,

de costumi, la profanazione delle cue ascre, l'insegnamento di perverse dottrine per parte de molti soldati cretici; il disertamoto delle campagee, la dispersione di molte famiglie, la carestia che innondo lictità capitale di poveri mendichi ; e pel colmo della desolazione, si aggiunes lo strettissimo ed ostianto assedio che blocch Torino, l'anno 1,706. Nel centro di tante nagustie adoperavasi l'egregio prelato di animare il conggio de' pusilianimi, a sollectiare poderoso soccuso alla partia, a gondratare l'abbattimento delle monache, a provvedere di pane, restimenta e danaro i bisognosi, con magnanimo zelo e carità servaz diniti. Per effetto finalmente delle guere che a giorni suoi infestarono la diccesi e l'intiero Piemonte dovette interrumpere, nè pole più terminare la sacra visita che avea incominciato, e soppendere la celebrazione del sinodo a nel resai disposto.

Non tralasciava frattanto di accodire a'doveri del proprio ministero e a' bisogni di sua chiesa e di tutta la diocesi in ogni altra miglior maniera. E qui per maggior fede riporterò le precise parole del Meiranesjo: « Nullam in variis regiminibus, quibns fuit ipse decoratus, « personarum acceptionem babuit pnonam , sed virtniem sub semper « præmio donandam esse censuit, vitinmque omnino ut extirparetur « euravit. In sacerdotibns ad ipsnm continno accedentibus admittendis « affabilis semper, sanctoque sermone, atque domestico erudiebat e-« xemplo, Zelo antem, atque pietate nulli erat inferior ». Nè furono minori le sue beneficenze alla chiesa metropolitana; e primieramente nel coro fece costruire un nobile sepolero agli arcivescovi, eresse un nuovo altar maggiore in finissimo marmo di nero colore, e molte sacre suppellettili egli donò alla sacristia di prezioso valore; e finalmente, pieno di meriti e di anni, passò a miglior vita, colpito di morte repentina, il tredici di marzo 1713, dell'età sua l'anno ottantesimoterzo e ventesimoterzo di sno arcivescovado, tumulato nel sepolero stesso che egli avea fatto decorosamente scavare. Il Meiranesio conchinde il racconto delle gesta di lui con queste brevi, ma sensatissime parole. Obiit pastor iste vigilantissimus, atque officiorum suorum exactissimus, dierum plenus atque meritorum, repentina morte correptus, die etc. Un simile elogio leggesi di lni nella seguente inscrizione, che sta incisa in marmo, sotto il sno busto, nel primo pilastro dietro il pulpito.

MICHAEL, ANTONIVS, VIBÓ

NATALIVM - VIRTUTUM, DIGNITATUM, SPLENDORE, CLARVS
RIPALTAE, ARBAS, COMMENDIATARINS
RAVENNATIS, LEGATI, VICARIVS, ADMINISTRATOR
CARPENTOSCARTI, ET, VERAGEIRAE, PROVINCIAR
DECERNO, PONTIFICOMS, COMERNATOR
POSTRENO, ARCHITEPISCOPUS, TAVRINENSIS
VERYS, VIGILANTIA, PASTOR, PIETATE, PARENS
NOMINE, AG, MORRIYS, ANGENYS
OBIIT, DIERWM, PLENYS, NT., REBITORUM
ANNO, SALVITS, MORGUNTA, ARATIS, LXXXIII

Dopo la morte di monsignor Vibò, continuando le vertenze della corte di Savoia ton la Santa Sede, la chiesa metropolitana di Torino creatà per lango tempo vacante, sebbene tutti ardentemente desiderassero un nuovo pastore; fu però sempre retta da dottissimi e piissimi vicari capitolari, dat preposito Ignazlo Carocio sino all'anno 1746, ed indi da Filippo Domenico Tarino sino al 1727.



-+++>QD(\*\*+-

C. ATTENTATI DEGLI ERETICI IN TORINO, ED OPPOSIZIONI DELLA CITTA'
A' LORO TENTATIVI, E DELLA VENERANDA COMPAGNIA DI SAN PAGLO

Le guerre implacabili accese nel secolo xv1 tra Francesco 1 re di Francia e Carlo v re di Spagna, e poscia imperatore della Germanla, per la conquista del duacto di Milano, fecro dell'Italia un miserando campo di battaglie, di sangue e d'infinite calamità, ed il Piemonte ne tollerò una parte grandissima. Francesco 1, violando ogni diritto delle genti ed i più stretti doveri del sangue, mandò nel 1536 gli escritit suoi ad occupare la Savoia, e nel giorno 1º di aprile si approssimarono

alle porte di Torino; avrebbe volnto la città opporsi con vigorosa resistenza, ma minacciando i Francesi ferro e fuoco, se la città non arrendevasi incontanente ai patti, Carlo III duca di Savoia, che da Torino era partito con la spa famiglia il giorno venticinque di marzo per Vercelli, volendo risparmiar la vita de' suoi sudditi, aeconsenti che si aprissero le porte, e laseiassero inalberare la bandiera dei gigli, con abbattere quella della croce bianea di Savoia. « Si arrese dunque « alla violenza delle armi la città, ma protestando sempre di non « voler con questo atto portar pregiudizio veruno alle ragioni e ai

« diritti del loro sovrano, di cni ambivano esser sempre fedelissimi « sudditi, come da pubblico instromento, rogato il tre aprile del

« 1536(1)». Rogata la scrittura, entrarono i Francesi in Torino, e non sì tosto ne presero possesso, che la sacelieggiarono orrendamente, come se l'avessero espugnata con le armi.

Nell'anno stesso che di Torino si fecero padroni, spianarono al snolo quattro grandissimi borghi, che alle quattro parti della città si ergevano con belli e grandiosi edifizi, e con essi rimasero distrutte trediei antichissime chiese, l'ansiteatro e mille vetuste memorie onde erano abbelliti, e finalmente in agosto dell'anno medesimo, il re Francesco mandò no suo diploma, con eni dichiarava non solo i Torinesi, ma tutti gli stati del Piemonte appartenere al corpo del regno di Francia, per essere sempre uniti a quella corona, ed i nuovi suoi popoli a parte di quei privilegi che godevano i suoi sudditi oltramontani: « eam ipsam eivitatem Taurinensium univimus et incor-« poravimus, unimus et incorporamus nostrae eoronae Franciae, « quam eum eiusdem distrietu volumus et ordinamus vobis, snees-« soribusque nostris, Franciae regibus subditam remanere (2) ». In questo stato di cose il principino Emanuel Filiberto, nell' età d'anni diciassette, veggendo i suoi stati ereditari in preda or dei Francesi. ed or dei Tedeschi e degli Spagnuoli, domandò la permissione a suo padre di andarsene in Alemagna a ben imparare l'arte del guerreggiare alla scuola dell'imperatore Carlo v suo zio, portando seco viva speranza di liberar col suo valore, quando ehe fosse, i popoli suoi

Si distaccò non senza lagrime Carlo III da questo dilettissimo suo

- (1) Pingone e Ferrero di Lavriano, lib. IV, pag. II.
- (2) Archivio della Città.

dalle armi straniere.

figliulos); e pregandogli dal Cielo ogni benedizione, lo lasciava partire nel 1545. Sopravvisse a questa dolorosissima separazione il duca Carlo per alcuni anni, spogliato da insolenti nemici e da misleati amici, o finalmente, stanco omai della vita evinto dagli affanni, moriva di lenta febbre in Vercelli Tanno 1533.

Rimaneva intanto la città e diocesi di Torino sotto il giogo dei Francesi, non pochi dei quali crano infetti delle moderne eresie di Lutero e di Calvino, e l'empie loro massime andavano disseminando sì contra il domma che contra la morale, nè ciò solo in privati colloquii, ma in aperti ragionamenti. A questi eretici unironsi anche molti Valdesi, che li medesimi errori aveado adottato: sicchè la fede cattolica anche fra i postri, se non estinguevasi, correva almeno evidente pericolo (1). Però queste perverse dottrine non furono mai pubblicamente insegnate, sino a che visse Francesco 1; ma seguita la morte sua nel 1547, diventarono ardimentose a segno, che i fautori delle medesime ginnsero in un tal sopravvento, a far interdire nel 1550 alle confraternite di Santa Croce e del Nome di Gesù il consueto esercizio delle loro funzioni. Crebbe molto più la baldanza dei ministri eretici sotto la minorità di Carlo IX re di Francia, e la reggenza della regina sua madre, per aver essa con editto del diciassette di gennajo 1561 accordato agli Ugonotti che « potessero liberamente « vivere per tutto il regno nella loro credenza, detta da essi religione « riformata, aver tempii e farvi le loro adunanze, non però dentro le « città, ma fuori nelle ville ».

In Torino appena giunsero queste nuove, molta pean ne sentirono ci tidadini. La insolezza dei presidiari era grande, e tanto più da temersi, in quanto che Calvino e Beza da Ginevra non tralasciavano alexe contrade. E cominciareno diffatti i ministri, in questa città residenti, a celebrare sugli occhi del pubblico le cene profane, ad inveire con empie declarazioni contra il clero eatolito, contro al santissimo sagramento dell'altare. Tanta empieta più non potendo sofferire i decorioni el insieme i cittadini, concordemente deliberarono di ributtare a forza i perversi ministri, o spegnerne l'eresia col proprio sangue. Fia questo proponimento del corpo della città significato al munzio apsotiotico, e da questi trasmesso al sommo pontefice Pio w,

<sup>(4)</sup> Ferrero di Lavriano, parte 11, lib. 5.

da cui paternamente farono confortati con un breve di questo tenore: « Aver egli con molta consolazione veduto le lettere da loro scritte « al vescovo di Ginevra, nunzio apostolico, e conosciuto quanto fos-« sero divoti e pietosi figliuoli della Chiesa, e avversi agli eretici e « agli apostati, e fermi di sostenere sino alla morte quella fede che i « loro maggiori aveano sostenuta, ed essi nel battesimo professata. e e non voler giammai separarsi dalla divozione ed obbedienza alla « Santa Sede Apostolica. Non poter se non grandemente lodare quella s insigne pietà, e rallegrarsi con loro, che dal Donator di ogni bene « e dal padre dei lumi ricevuto avessero un sì gran dono. Esser ve-« ramente un pegno della divina misericordia in tempi tanto calami-« tosi attenersi fermamente a quella pietra, sopra cui fondata avea il « Salvatore la sua Chiesa, la quale tanti altri, da contrari ventl agi-« tati, avevano abbandonata. Quella loro costanza esser veramente « grata a Dio. Perseverassero adunque in così santo e salntare proa ponimento, guardandosi diligentemente dalle insidie del nemico « dell'uman genere e dai suoi ministri, e studiassero a più potere di a preservar la loro città da ogni contagio ereticale, che in tal guisa « provvederebbono alla salute loro e de' loro posteri, e alla quiete e « tranquillità della patria. Finalmente per merito della lor fede e di-« vozione sperassero a sno tempo quei beneficii e quegli aiuti della « Santa Sede, che da una pietosa madre aspettar devono i bnoni e pii « figlinoli (1) ».

« ingiunoit (1) ».

Diedero un si grande animo a tutto il corpo della città queste lettere pontificie, che risolvettero di ricorrere immediatamente al refinneses Carlo ix, da cui ottener sicnor inmedio alla gravità de male imminente. Quindi nel consiglio decarionale, che fu per ciù adonato, assal più nomeroso del sollto, di commne consenso elessero Giovanni Antosio Parvopassa, discretto ed antorevole gentiliomo torinese, af-finchà recandosi a Parigi, recasse a quel sovrano il memoriale della seguente forma: \*S. R. Maesti. Umilimente espone la città di To-rino di aver presentito esservi molti uomini infetti di setta Luberana, i quali timperando i comandiamenti di Santa Madre Chiesa, presumono operar molte cose scandalose in danno della fede cat-tolica ed IS. M. Supplicando umilimente di aver avvertenza per abolire la detta setta per l'ocor di Dio, e dare quegli ordini che

<sup>(1)</sup> Ferrero di Lavriano, Storis di Torino, parte 11, lib. v.

« richieggonsi dalla giustizia verso simili delinquenti, pregano Dio
« che la conservi in sanità e prosperità (1) ». Risiedeva di quei giorni
appresso del re per ambasciatore di Savola Gerodamo Della Rovere,
vescovo di Tolone, e cittadino torinese, il quale godeva in quella
corte di molto credito. Spianò egli pertanto al Parvopassio ggii dificoltà di esporre i sentimenti della città, e riportarne le negle provvisioni in ampia forma favorevole. E tali si ottennero diffatti, avendo
mandato il re Carlo i suoi ordini precisi al suo governatore e luogotenente generale in Piemonte, Imberto Bordiglione, di non permette
ne i ministri della nuora setta fossero tollerati e predicassero in
Torino, anzi di farti da essa assentare. Conformemente a questi ordini
rispose il rea si decurioni della città: « che per ovviare ad ogni scandalo, il quale potesse avvenire ai suoi amati sudditi della città di
Torino per le novità che si cominciavano a fare, avverassibio della
città della controli della cominicavano a fare, avverassibio settito
al governatore, con ordine espresso: che nium ministro ardisse di

« far le prediche, nè adunanze pubbliche nè private, nè fuori nè « dentro la città; anzi dovesse far loro comandamento di uscirne « subito fuori, sotto penc di castigo così rigoroso, che gli altri a loro

« subito fuori, sotto pene di castigo così, rigoroso, che gli altri a loro « simili ne prenderebbero esempio. Perlocchè rimettendo a lui tutto « il pensiero, pregava i cittadini a credere sopra questo fatto tutto

« quello che incaricato avea al loro deputato, come se l'udissero dalla « propria reale persona ». Sono queste lettere regie date da San Ger-

« propria reale persona ». Sono queste lettere regie date da San Germano in Laia, il giorno ventisette di febbraio 1561.
Pervenuti a Torino questi ordini del re, la città se ne rallegrò

Perrenuti a Torino questi ordini del re, la citta se ne raliogro grandemente, auto più che li vide con esattezas eseguiti per parte del governatore. Cessarono adunque le pubbliche adunanze degli eretici, e molti di essi, per non incorrere mella diagratia del sovrano, andarono via; ma non tralaciarono perciò i decnrioni di continnare nelle saggie provvidenze che aveano preso dal principio in cui, nate le pestifere dell'Italia. Sin dal 1532, volendo la città premunire gli abitanti dal pericolo del nuoti errori, avera assegnatu mon sispendio ad un maestro, il quale leggendo le lettere dell'apostolo, spiegasse in giorno di domenica al popolo quei testi; del quali particolarmante abusavano i Luterani a damo della fede catolica (2). Nel 1542, il giorno tredici Luterani a damo della fede catolica (2). Nel 1542, il giorno tredici

<sup>(</sup>i) Dall'archivio della Città. Ferrero, ove sopra, all'annotaz. 450.

<sup>(2)</sup> Ordinati, vol. cm.

luglio, avea deliberato una supplica al papa, perchè invece di due parrocchie ne stabilisse quattro, una per quartiere, e così i fedeli venissero più facilmente instrutti nella religione. Siccome non costumavasi di predicare ogni domenica nel dnomo di San Giovanni, così il Consiglio della città richiese l'arcivescovo, affinchè per sua autorità la predicazione evangelica fosse costantemente annunziata; così « con-« tra i pubblici concubinari che osavano far la pasqua, come contra « coloro che mangiavano carni nei giorni proibiti; e rielamando la « città presso l'arciveseovo, furono intimate le pene canoniche e « ĉivili; e come sospetti Luterani rignardavansi tutti costoro(1) ». E finalmente radunatosi il Consiglio generale della città, e tenuta lunga conferenza con l'arcivescovo sul modo più efficace di reprimere gli eretici ed allontanarli per sempre dalla eittà, si stabili: « che non « potesse verun essere nffiziale, senza prima aver fatto professione di « fede cattolica, che peppure si potessero vendere nè appigionare « case agli erctici, onde così i cittadini fossero sempre preservati da « ogni seduzione (2)». Dio volesse che sì salutari statuti fossero sempre stati osservati!

Con tutti questi ordinamenti ancor non pareva al comune di Torino di aver trovato un ostacolo sicuro contra l'ereticale insolenza, la quale si sa che, dove una volta ha fermato il piede, non suol ritirarlo nè pel timore di editti, nè pel rigore di alcun supplicio.

Con qual sicurezza potevasi credere che gli ordini del re sarebbero stati stabilmente osservati i una etilia lontan, mentre non avevano avato hoso nefito nel conte della Francia e nella medesima corte? So professavasi pubblicamente il calvinismo in Parigi, non eravi ragion di temere, che un giorno o l'altro, comonque in Torino fosse stato interdetto, sarebbevisi-riprodotto e vigorosamente rialato? Presero dunque spediente sette zebantismi cittadini di opporre alle perverse cospirazioni di Calvino e di Beza una santa unione, il cui scopo fosse di sostener la fede cattolica col pubblico esempio di religiose opere. Le nostre opere, dissero, totalmente contrario a quelle degli Ugonotti, saranon le migliori ragioni per coavincerti di errore, e le armi più mossenti per fisaccarne l'audacia, e la più facil via di ridurii senza

<sup>(1)</sup> Ordinati del 1544, 15 aprile e 2 giugno.

<sup>(2)</sup> Ordinato del giorno 29 settembre 1568.

strepito alla Chiesa che hanno abbandonato. Ottimo e santissimo divisamento, quale appunto è insegnato dall'apostolo san Giacomo! Così dissero, e così appunto fecero incontanente quei sette sapientissimi uomini di Torino, cioè l'avvocato Albosco, il capitano della Rossa, il canonico Gambera, il causidico Ursio, il mercatante Valle, il sarto Bossio, ed il libraio Ludovico Nasi. Capo di tutti era l'Albosco, in casa di cui cominciarono a radunarsi e fondarvi nn corpo spirituale, sotto il titolo di Compagnia della Fede. Essendosi quindi posti sotto la protezione dell'apostolo san Paolo, il giorno di sua conversione, venticinque di gennaio 1563, acquistarono il nome che tuttora meritamente conservano di Compagnia di San Paolo. Avuto poscia per favore del padre Quinziano, dell'ordine de' predicatori, un oratorio nei chiostri di San Domenico, non tardarono a conseguire talmente la benemerenza universale, che, accresciuti sino al numero di settanta persone tolte da tutti i ceti, ottennero l'approvazione formale del sommo Pontefice, a richiesta del senato di Piemonte. Ebbero pure la facoltà di uffiziare nella chiesetta parrocchiale di San Benedetto, che ora più non esiste, donde passarono a tener il loro oratorio in una casa lasciata dall'Albosco, e finalmente nel 1574, in quella lasciata da Aleramo Becuti pel collegio della Compagnia di Gesù.

Frutti preziosi di questo pio instituto furono, oltre l'infervorata divozione nella nostra città, le opere seguenti, di cui parecchie sussistono ancora, cioè: la fondazione di un Ufficio pio pel sovvenimento dei poveri vergognosi, che fu uno dei primi atti caritatevoli della società; l'instituzione della compagnia delle Umiliate; un ragguardevole concorso nell'ultima erezione del Monte di Pietà , per cui la Compagnia di San Paolo n'ebbe in seguito il precipuo governo; lo stabilimento del ritiro del Soccorso e della casa del Deposito; finalmente due egregie fondazioni, a cui la Compagnia prese una ragguardevole parte, cioè quella dell'Albergo di Virtii aperto da Carlo Emanuele i nel 1587, in una casa di diporto di suo fratello don Amedeo. situata nel sobborgo di Po, e quella dell'ospedale di Carità, che prima formatosi dallo stesso principe nell'anno 1628 in un lazzaretto della città oltre Dora, quindi trasferito nello spedale de' Fratelli di San Giovanni di Dio, fu poi stabilito, nel 1649, in un grandissimo casamento, già dei signori Tarini, ove ora rimane, situato allora, come l'Albergo di Virtù, fuori della città verso il Po (1).

<sup>(1)</sup> Cenni intorno ai fatti religiosi successi nella città di Torino, pag. 106.

### CI. LA CATTOLICA RELIGIONE PROTETTA DAL DUCA EMANUEL FILIRERTO

Partiva dal Piemonte nel 1545, in età di diciassette anni, siccome di sopra abbiamo osservato. Emanuel Filiberto; e nella sua partenza sentiva nel fondo dell'anima tutto l'immaginabil dolore che un figlluolo ben nato provar può nel separarsi, forse per sempre, da un padre amabilissimo, qual era Carlo III, col profondo cordoglio inoltre di lasciarlo senza altri figli, e spogliato quasi intieramente degli stati suoi, occupati dal presidio francese. Se mai fu vero, come suol dirsi. che la tribolazione aguzza l'intelligenza e forma l'uomo virtuoso alle grandi imprese e duro alle fatiche, ciò particolarmente avverossi nel giovine principe, che in Alemagna, e poi nelle Fiandre tollerò disagi, incontrò pericoli, quasi ignobile fantaceino. La storia ecclesiastica che gul lo serivo non mi permette di enarrare le sue prodezze; ma vuole almeno che lo non taccia quella parte migliore che ne toccò alla religione. Dirò io dunque, che dopo la giornata, eternamente memorabile del dieci di agosto 1557, sotto la fortezza di San Onintino. dopo la seconda pur gloriosissima di Gravelinga, il principe Filiberto apparve il primo generale di armate de' tempi suoi, il terrore di tutti i Francesi, e Parigi paventava di sna venuta, il più grande eroe del suo secolo, meritamente perciò soprannominato Testa di ferro. Il risultamento di sue vittorie stupende fu, come ognun sa, il trattato di pace firmato il tre di aprile 1559, in Château-Cambresis, in cui furono sottoseritti gli articoli seguenti: « che Elisabetta, figliuola di Enrico 11 « re di Francia, fosse impalmata a Carlo, figliuolo di Filippo 11 re delle

- « Spagne; che Margarita, sorella del medesimo re Enrico, si unisse in
- matrimonio al duca Emanuel Filiberto di Savoia; che quanto aveano
- « acquistato le armi nella passata guerra fosse reso ai loro legittimi
- « sovrani: ehe in primo luogo dalla Francia fossero restituiti ad Ema-« nuel Filiberto tutti i suoi stati, tanto di qua che di la dai monti; che
- « alla medesima fosse lecito continuare nell'occupazione delle città di
- « Torino, Pinerolo, Chieri, Chivasso e Villanova, finebè per via di giu-
- « dicio ne fossero discusse le ragioni che allegava di avere; che Fi-
- « lippo n avrebbe con forte presidio occupato la città di Asti e di

« Santià, persino che fosse pronunciata sentenza sopra le pretensioni « di Francia » (1).

Onesta pace fu promnigata in Torino Il giorno venti di aprile, con estremo gandio dei cittadini, e solenni processioni; ma presto la comnne letizia fu alterata, quando sl seppe che l'amato duca non poteva ancor prender possesso della capitale. Egli sbarcò a Nizza colla angusta consorte sul finir dell'anno 1559, e vi passò l'inverno; e siccome sotto vari pretesti ritardavasi a rendergli Torino; venuto in Piemonte, el fisso dapprima la sna residenza in Vercelli. Nella quale città soggiornando, allora fu che i ministri eretici raddoppiarono ogni sforzo per aprire tempii e tener pubbliche admanze in Torino. Ma. come Dio volle, arrivò finalmente il giorno tanto sospirato sì dal princloe che dai suoi sudditi, in cui tutti i snoi dominii gli vennero stabilmente restituiti. Questo giorno fanstissimo fu il diciassette dicembre del 1562, in cui Emanuel Filiberto fece il suo ingresso in Torino fra le più vive e pubbliche acclamazioni : pochi giorni dopo fecevi il suo pur solennissimo la duchessa Margarita sua sposa; e così fecero in appresso il supremo senato, venuto da Carignano, e l'università degli studi richiamata da Mondovì, come altrove si narrò.

I soli popoli che mostraronsi tristi pel ritorno in Piemonte del magnanimo duca Filiberto, furono i Valdesi. «Fomentati costoro con lettere dai Calvinisti, e favoriti dagli cretici di Francia e di Alemagna, non » pur non aveano all'arrivo del duca mandati i lor depatati a giura « fede, ma si erano armati contra di lui. Volendo pertanto ridurii al » proprio dovere, Emanuel Filiberto drizzò le armi contra di loro, «

- « ne commise la impresa a Giorglo Costa, conte della Trinità, la cui fe-
- « deltà e valore avea nei tempi calamitosi sperimentato... Abbandonati i « Valdesi con la morte di Calvino dalle armi amiche, e battuti da quelle
- « del loro padrone in gnlsa, che più non poteano stare in sn la scherma,
- « furon necessitati ad accettare le leggl, una delle quali fn che non « trapassassero certelimitati confini, e l'altra che non molestassero i
- « predicatori della fede cattolica che sarebbono mandati nel loro di-
- « stretto. In conformità di questo accordo, l'anno 1561, fn mandato dal
- « collegio di Torino in quelle valli Ludovico Codretto, teologo e predi-
- a catore, per confermare i cattolici e convertire gli Ugonotti; e l'anno
- « seguente, il padre Acbille Gagliardi, ed il padre Giovanni Martini
  - (1) Tosi, Hist., lib. 1; Ferrero di Lavriano, Annot. 117 al lib. v della parte 11.

avendo scorse le valii di Luserna e di San Martino, con l'evangeliea predicazione e con dotte dispute, fronte a fronte contru i ministri, tatolo profitarono, e de die tattolici nessono lasciavasi più subornare dagli crettici; e degli erettici molti venivano all'obbedienza della Chiesa, e niuno si dipartiva da quella del principre(1) z.

Voltossi quindi Emanuel Filiberto a promuovere con ardente zelo l'esercizio della cristiana religione, la maestà del cattolico culto, la erezione di nuovi tempii, e la più solenne venerazione delle sacre reliquie, dando egli intanto piissimi esempi nella privata sua condotta e nella pubblica frequenza all'ecclesiastiche funzioni, e coadiuvando particolarmente le imprese del dottissimo e sapientissimo arcivescovo, il cardinale Gerolamo Della Rovere, delle cui santissime opere abbiamo altrove fatto menzione. Però ci siamo riserbati alcuni particolari articoli, per collocarli in luogo più opportuno. Aggiungeremo qui soltanto, che unicamente per la gloria della religione il duea Filiberto si accinse a ridonare un maggior lustro all'ordine di San Maurizio, ricomponendolo e quasi ereandolo sotto altre forme. Egli colse l'occasione della famosa vittoria navale, riportata nel golfo di Lepanto dalle armate della lega Cristiana contra i Tnrchi l'anno 1571, in cui aveano gloriosamente combattuto le galce di Savoia, sotto gli ordini di Andrea Provana, signore di Levni. Volle egli pertanto che i cavalieri dell'ordine da lui ristabilito avessero propria sede in Nizza, tenendovi aleune galee pronte in corso per combattere contra gl' infedeli che infestavano il mare. Era poi anche assai decaduto in Italia l'ordine spedaliere di San Lazzaro, instituito in Palestina a' tempi delle erociate per sovvenire ai leprosi. Stimò pertanto il papa Gregorio XIII, con sua bolla del 1572, di riunirlo con tutte le sue rendite a quello di San Maurizio, con obbligo però di mantenere sempre armate due galee, creandone gran mastro il duca Emanuel Filiberto, In conseguenza, accozzate insieme le due croci, bianea di San Maurizio, che è quella della Savoia, e verde di San Lazzaro, e formati gli statuti del nuovo ordine, e conferitene le insegne a parecchi cavalieri fra i primi personaggi della corte, quindi a buon numero di altri, onde formare uno stuolo eletto di sacra milizia, il duca volle solennizzare questa nuova instituzione con una cerimonia pomposa, la quale

<sup>(1)</sup> Ferrero di Lavriano, Storia di Torino, part. 11, lib. v, pag. 725, Annotazioni, num. 129.

fu eseguita in San Giovanni nell'anno 1573, celebrandovi la messa pontificale monsignor Gerolamo Delia Rovere, arcivescovo di Torino (1).

## CII. TRANSLAZIONE DELLE RELIQUIE DE SANTI MARTIRI PROTETTORI DI TORINO

Nella demolizione delle molte chiese che fecero i Francesi nel 1536, ossia nel tempo che erano padroni di Torino, restò distrutto il monastero e la chiesa di San Solutore, la gnale badia era nel sito ove ora esiste la cittadella. Prima di metter mano alla demolizione vennero levate, con forma antentica e religiosa venerazione, le reliquie de'santi protettori della città che ivi enstodivansi, e trasferite alla chiesa del monastero di Sant'Andrea, ossia della Consolata, Colà rimasero per lo spazio circa di trentotto anni; in capo al qual tempo, l'abate titolare di San Solutore, Don Vincenzo Parpaglia, de' conti della Bastita, che trovavasi in Roma ambasciatore del duca Emanuele Filiberto, entrò in pensiero di procurare che una nnova chiesa fosse fabbricata in onore de'Santi già venerati nella sua distrutta badia, ed ottenne perciò dal sommo pontefice che un terzo delle entrate della badia stessa fosse applicato a cotesta impresa. Quindi egli adoperossi presso san Francesco Borgia, generale della Compagnia di Gesù, la quale poc'anzi erasi stabilita in Torino per l'opera de'confratelli di San Paolo, affinchè questa si assumesse l'incarico di tale fabbricazione. Abitava allora la Compagnia in una casa lasciatale, come si è detto, da Aleramo Becnti, dove avea na pieciolo gratorio. Desiderando pertanto l'abate Parpaglia, che si trasferissero in esso oratorio i corpi de'santi Solutore, Avventore ed Ottavio con altre reliquie, volle il duca accrescere colla sua presenza la solennità della funzione, la quale si celebrò il diciannove di gennaio 1575. Egli v'intervenne col principe suo figliuolo, col nunzio apostolico e con vari altri prelati, accompagnandolo i cavalieri dell'ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, creato recentemente. Poi due anni dopo, il tredici di aprile, avendo monsignor arcivescovo Gerolamo della Rovere benedetto la pietra fondamentale della nuova chiesa, volle il duca con pari solennità assistere alla sacra funzione. Final-

<sup>(4)</sup> Ferrero di Lavriano, parte n, lib. 11, pag. 580, ed Annotozione 168. - Cenni intorno a' fatti religiosi successi in Torino, pag. 110.

mente compinta l'opera in brevi anni, sui disegni dell'architetto Pellegrino, il religioso principe volle ancora intervenire alla processione
delle medesime reliquie, allorachè dall'oratorio de'Gesuiti le portarono
alla nova chiesa esso arcivescoro Gerolamo della Rovere, il cardinale
diudo Ferrero vescoro di Vereelli, e Vincenzo Lamo vescoro di
Mondovi. Sorreggeva il duca il baldacchino, sotto cui portavasi l'urna
delle reliquie, coll'ambacciatore di Venezia, col marchese di Este, e
con monsignor di Racconigli, mente accompagnavali un gran seguito
di corte. La pia finnzione fu celebrata nel modo più pomposo e, come
già la prima volta, nel fitto inverno, cioè il ventitrè di dicembre
1384, osservandosi, come allora, che il tempo dapprima minacciono
erasi rasserenato in simil giorno ad onorare la gloria de'santi, a favorire la pietà de'Torinesi e del loro sovrano (14).

CIII. TRASLAZIONE DELLA SANT<sup>BR</sup> SINDONE DA CIAMBERÌ A TORINO, E PELLEGRINAGGIO DI S. CABLO BORROMEO A TORINO PER VENERARLA

« Quella insigne reliquia, che può considerarsi come la più preziosa fra quante si serbano in Torino, vale a dire il sacro lenzuolo in cui Giuseppe di Arimatia involse il corpo del divin nostro Redentore, fu portata da Gerusalemme in Cipro, quando il soldano Saladino scacciò i cristiani dalla Palestina. Quivl fu acquistata da Goffredo signore di Charnì in Sciampagna che, recatala di qua de'mari, la depose nella chiesa di Lirey, feudo di suo casato in quella provincia. Ritoltala poi, durante le guerre fra i duchi di Borgogna e i re di Francia, Margarita di Charnì, discendente ed unica erede di Goffredo, aveala presso di sè, quando capitata a Ciamberì nell'anno 1452, essendo vedova d'uno del primi signori della corte di Savoia, Umberto conte della Roche, ella ne fece un dono al duca Ludovico e alla duchessa Anna di Cipro sua moglie, che gliela chiesero con molte istanze. Venne allora deposta la Santa Sindone nella cappella del castello ducale, fondata da Amedeo v, ed in questa occasione rifornita ed ampliata. Ivl rimase sino all'incendio successo In fine dell'anno 1532, che arse quasi ogni suppellettile nella santa cappella, meno il sacro Sudario che provò

<sup>(1)</sup> Ferrero di Lavriano, parte n, lib. v. - Gallizia, tom. 1. - Cenni de' fatti religiosi successi in Torino, del marchese di Barolo, pag. 115.

un qualche vestigio di fuoco in quelle parti che non erano segnate col sangue del Divin Salvatore.

- « Il re di Francia Francesco 1, in adempimento di un voto fatto nella battaglia di Marignano venne, a piedi, da Lione a Ciamberi nel 3516, per venerare la rinomata reliquis, e il doca di Savois, Carlo us, che per essa nutriva una particolare divozione, vi si recò pare di Torino nell'anno 1522, passando le Alpi a piedi con dodici cavalieri, ad oggetto d'implorare la misericordia di Dio contro il flagello della peste, ch' erasi insinuata in quella città. Ne fa meraviglia che, dovendo poi egli tritiraria i Vercelli, ed abbandoner ai Francessi il rimannente de'suoi stati, vi portasse seco la sagra Sindone, la quale non venne restituita a Ciamberi en ona sodo poi il matrimonio di Emanuele Filiberto con Margherita di Valois.
- « Ma non andò guari che questo principe, avendo inteso che san Carlo Borromeo stava per partire da Milano alla volta di Ciamberi, col pio intendimento di visitarvi la reliquia universalmente venerata, e di eseguire tal pellegrinaggio a piedi, volendo risparmiare al piissimo cardinale un cammino così disastroso, ordinò al presidente del senato di Savoia di farla trasferire a Torino e di accompagnarla in persona, Giunse adunque la sacra Sindone il nove di settembre del 1578 nel castello di Lucento, un miglio distante da Torino, ove aspettavala Emannele Filiberto con tutta la sua corte, e fu ivi deposta nella cappella ducale sino al giorno quindici dell'istesso mese, in cui venne trasportata processionalmente a Torino. Andarono ad incontraria fuori di porta Palazzo l'areivescovo della Rovere e quattro vescovi, Grimaldi di Vence in Provenza, Ferrero d'Ivrea, Roero d'Asti, e Gromio d' Aosta, i quali recaronsi sngli omeri l'arca che conteneva il sacro Lenzuolo. Reggevano il baldacchino quattro personaggi primari della città. Seguivano il daca col principe suo figliuolo, il nunzio apostolico, gli ambasciatori, i magistrati, i cavalieri degli ordini, non che tutta la corte; e con siffatta solennissima pompa fu portata l'impareggiabile reliquia sino alla chiesa di San Lorenzo, dove poi rimase sin a tanto che il duca Carlo Emanuele 11 ebbe fatto costruire sal disegno del padre Guarini teatino l'attuale cappella, detta di Santo Sudario, nella parte superiore della chiesa metropolitana » (1).

<sup>(4)</sup> Cenni intorno a' fatti religiosi, pag. 448. Commentari sopra la SS. Sindone, del P. Lazzaro G. Piano, dell'ordine de' Minimi, tom. 11, in-4.º Torino, 1855, presso gli eredi Bianco.

Ora ritornando a sun Carlo, per cui riguardo la santa Sindone erasi traslata a Torino, diremo che egli parti da Milano il giorno sei di ottobre del 1578, con dodici compagni di sua attinenza, vestiti tutti in abiti da pellegrino nell'arcivescovado. Erasi proposto il piissimo cardinale di santificare questo suo viaggio con eservizi continni di salmeggiamenti, meditazioni e divotissimo preci; e direttore di queste sante pratiche era il padre Andorno della compagnia di Gesti (1).

La sera del primo giorno giunse a Trecato, terra poco lungi da Novara, incontrato da numerosa processione di secolari e di ecclesiastici, co' lumi in mano accesi, per essere nel buio della notte. Il giorno seguente, celebrato il divin sagrifizio e comunicati moltissimi di quegli abitanti, proseguì il sno viaggio, sempre a piedi, non ostante la dirotta pioggia che tutti abiti inzuppogli, passò per Novara, ove andò a far orazione alla chiesa maggiore, essendogli usciti incontro molti canonici ed altri nobili laici, non il vescovo per essere infermo. Eragli stato qui preparato conveniente alloggio; e molte istanze gli usaróno per trattenerlo, ma volle proseguire il suo viaggio, benchè piovesse ancora, e fosse già tutto bagnato. Dopo breve sollievo in Camairano, ove fece asciugar alquanto le vesti, venne a Vercelli ove fu costretto a pernottare. Lo incontrarono con grande onore un miglio fnori la città il vescovo, ch' era monsignor Francesco Bonomo (2) co'suoi canonici e molti dei principali cittadini, e giunti al finme Sesia, videro sopra l'altra riva tanta moltitudine di gente, che pareva un numerosissimo esercito, la quale con festa ed allegrezza infinita lo accompagnò al duomo di S. Eusebio, parte precedendo, e parte seguitando.

Nel partire da Vercelli la mattina appresso, si accrebbe il numero de'pellegrini, perciocchè il vescovo stesso della città, alcuni canonici ed altre pie persone seguitarono a piedi il santo viaggiatore fino a Torino. In distauza di otto miglia da quosta città, cicò nella campagua o cascina di Rivo Martino presso a Settimo, san Carlo trovò monsignor arcivescovo Della Rovere ch' cra vennto ad ossequiarlo, e volle desinare con lui e cogli altri pellegrini, sedendo umilmente a terra, in luogo campestre. Dopo la quale refezione, l'arcivescovo ritornò in città, per assirme tosto all'incontro on tutto il clero e con

<sup>(1)</sup> Giussano, Vila di san Carlo, lib. v, cap. v.

<sup>(2)</sup> Cosi il Giussano.

parecchi vescori in pompa solenne. Alla distanza di nn quarto di miglio, dalla porta di Palazzo, i pellegrini trovarono il cardinale Guido Ferrero, il duca Filiberto, il principe di Savoia suo figliuolo, con molif baroni e cavalieri. Dopo le più grandi accoglienze di riverenza e di amore, s'invisono a Torino con quest'ordine.

Andava innanzi tutta la corte del duca riccamente vestita, dietro seguivano i pellegrini parte ecclesiastici ed in parte secolari, co'loro bordoni in mano, a due a duc, così ben raccolti e gli occhi dimessi che spiravano sensi di religione: venivano poi san Carlo col duca alla sinistra, il cardinale Ferrero col principe Carlo, l'arcivescovo Della Rovere con altro vescovo, indi gli altri prelati e sacerdoti, e dopo di essi la moltitudine del popolo da più città e villaggi concorso, camminando da' lati la cavalleria e le guardie di sua Altezza. Arrivati alle mura della città, allo sparo delle artiglierie e al suono festevole de'sacri bronzi, si andò dapprima in duomo, poi a San Lorenzo, quindi il duca accompagnò san Carlo all'albergo preparatogli in una parte del palazzo ducale, e furono banditi come festivi i tre giorni seguenti. Alla domane, fattosi portare il sagro Lenzuolo alla chiesa metropolitana, vi fu riverentemente scoperto e dato a baciare a'pellegrini, poi riportato a San Lorenzo. Il terzo giorno volendosi soddisfare alla divozione dell'innumerabile popolo da ogni parte accorso, fabbricato un elevato palco in piazza di Castello, si portò la santa Sindone alla pubblica adorazione, accompagnandola i due cardinali, due arcivescovi, cioè quello di Torino e quello di Tarantasia Giuseppe Parpaglia, e sei vescovi, che furono Ludovico Grimaldo vescovo di Vence, Ippolito De Rossi vescovo di Pavia, Giovanni Bonomo vescovo di Vercelli, Cesare Gromio vescovo d'Aosta, Cesare Ferrero vescovo di Savona, Giovanni Maria Trapello vescovo di Saluzzo, vestiti tutti in pontificale, con tutto il clero innanzi, seguendo il duca, il nunzio apostolico ch'era Ottavio Santa Croce, il principe Carlo, con tutti gli ordini dello stato, vestiti delle loro divise. Ascesero sopra il palco i cardinali ed i vescovi, alzando ed abbassando tre volte il Lenzuolo santo, affinchè potesse ciascheduno ben rimirare la figura del Salvatore. Spettacolo che molto commosse la affoliata moltitudine, per aver concorso la religione e il principato ad illustrare la prima funzione che di questa natura fosse mai avvenuta in Torino.

Predico san Carlo più volte in questi giorni, andò alla chiesa de'Gesuiti alla venerazione de' santi martiri, lasciando da per tutto gli evidenti contrassegni di sua santità, compiacente verso tutti, ed accettando di boun animo tutti quegli uffici di cortesia e di riverenza che gli venivano usati. Finalmente pensando di dover ritornar a Milano, si accommistò dalla corte, ed in quel punto Emanuel Filiberto, chiamatti i des soni figlicoli, Carlo ed Anuedeo, ed ingiacoclitati tutte tra divanti all'uomo di Dio, gli chices per sè e per essi e pel son popolo la pastorale sua beneditiono. Commovenitissimo fu quell'atto di si gran principe e valoroso guerriero; nè si può dabitare che avventurosa poi sempre pei nostri sovrani e per la nostra città risseisse pur moche in benedizione di si gran santo, i lipi sillustre forse de tempi moderni, se si riguarda a quanto ha egli operato la favore della religione e n benedizio dell'usualità. Ritornò san Carlo in Torino tre altre volte; e segnatamente nel 4584, poco prima di morire, ma furno le sue visite private anzi che solenni, sebbene non meno amoreroi alla corte e aline titti (41).

#### CIV. TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN MAURIZIO

Ritornato il duca Emanuele Filiberto in Fiemonte, ed essendogli stati restituiti gli antichi soni domini, ricusarono i popoli del Vallese di riconoscerlo a legittimo loro sovrano; anzi di più, contumaci nella ribellione, unironai ad una stretta lega con i Ginevrini, i quali avevano impognate le arminel 1589, per resistercalle forze del duca Carlo Emanuele 1, che li voleva ridurre alla prima soggezione. Stipultosi in appresso un trattato di pace, si accordo a "Vallesiani che continnassero a posaedere quel territorio che avevansi usurpato, già spettante alla corona di Savoia e segnatamente il borgo e il monistero di San Maurizio, con puto però che innetterebbero al duca le sagre reliquire del santo martire, che co' Tebei suoi soci avea ivi sparso per la religione il sangue.

In seguitodi questo accordo, portaronsi nel Vallese gli ambasciatori del duea di Savoia, capo de'quali era monsignor Giovanni Gottofredo Ginodio vescovo di Aosta; e colà giunti, mentre si disponevano ad impadronirsi, secondo le lirmate convenzioni, di quelle sante reliquie, e coco insorgere una fortissima opposizione di que' popoli, troppo

<sup>(1)</sup> Giussano, lib. vir, cap. x.

dolenti di venire spogiati inticramente di quel sacro tesoro. Nè si contennero in sole lamentazioni; che anzi minacciarono di pigiar he armi, o sostituire un altro corpo a quello che chiamavasi. Per calmare gli animi, convenne venire ad no nuovo trattato, con cui si stabili che e sante reliquire fossero partite, lasciandone una metà nel monastero, e l'altra fosser imessa agli ambasciatori di Savoia. Così realmente si esegui, guidicandosi meglio oltenerne la meta con sicurezza e bona grazia di quegli abitanti, che esporte tutte al pericolo e forse alla profanazione. Celebrata adunque solennemente la messa nella cappella di San Maurizio da monsignor vescoro di Aosta, il giorno ventinove diccembre 4590, dopo aver dato il giuramento all'abate e al sacrista del monistero sopar l'incintità delle sogre cossa, si venne alla concorde divisione delle nuedesime; e conseguitane la metà, gli ambassicatori si miscro in cammino verso il Piemonte.

Infleriva la stagione orridissima, i monti eran coperti di neve, i venti la trasportavano a turbini, i sentieri che neppur conocevanasi crano lastricati di gliaccio, così che, senza manifesto pericolo non potevasi transitare. Ma ben provarono i religiosi viaggiatori la pretzione del santo, sieche giunzero a salvamento in Aosta, locativati dal clero e dal popolo con sommo gaudio ed una massima riverenza. Eurono deposte quelle sacre spoglie nella chiesa cattedrale, e continuamente venerate per quel tempo da un divoltissimo conocorso di ogni ceto di fedeli. Nel giorno nono di gennaio 1594, s'ineammino la pia comitiva da Urva. Avrea mandato ordine il vescovo di Aosta a tutti parroci, nel distretto de' quali passar dovevasi, che coloro delcii venissero incontro al ricevimento di quel sagro tesoro in forma di ben condotta processione; e quindi succedendo gli uni agli altri sul confine del proprio territorio, fosse senza interruzione accompagnato fra cantieti spirituali.

Altrettanto praticarono per ordine del vescovo d'Irrea tutte le parrocchie di sua diocesi, così che la processione era sempre continuata da un lungo all'altro, con rianovazione bensì di persone, ma senza alterazione di culto e di solenne pompa. In Chivasso erano coverenti i vescovi d'Irrea e di Vercelli com moltissimo clero, comunità religiose e pie confraternite; e tutti questi corpi ben distribuiti uscirono alla riverente accoglicaza di quelle sacre spoglie, collocandole poscia nella chiesa principale.

Intanto giunsero da Torino gli ordini della corte che avvisavano

doversi trasportare alla chiesa de'Cappuccini della Madonna di Campagna, un miglio distante dalla città, E qui subito che pervenne il divoto accompagnamento, il vicario generale della diocesi e vescovo in partibus, monsignor Melchiorre Pelletta, in assenza dell'arcivescovo Della Rovere, prescrisse una solonnissima processione generale a quella chiesa pel giorno quindici di gennaio. Vennero previamente alla ricognizione delle sacre reliquie le autorità primarie della Chiesa e dello stato, il nunzio apostolico monsignor Giulio Ottonelli, monsignor Pelletta, il gran cancelliere, il segretario del duca ed altri cospicui personaggi; ed aperta la cassetta, trovarono che le sacre ossa, altre erano del cranio, altre del braccio, altre delle coste ed altre della tibia: rinchiuse novamente in debita forma, s'incamminò la processione da quella chiesa a Torino. Ebbero il privilegio di portarle i canonici della metropolitana, e pervenendo a porta di Susa, terminò ivi la funzione di quel giorno. Era ivi stata eretta nna cappella ben riparata ed adorna, ove il sacro tesoro si lasciò per alcun tempo in deposito, tanto che potesse introdursi nella città e recarsi al duomo con la più grandiosa magnificenza.

Tale appunto riuscì l'ultima funzione. Precedevano le confraternite, venivano appresso le numerose comunità dei religiosi, i sacerdoti secolari, il governatore della città che portava elevata la spada di san Maurizio, indi i due arcivescovi di Vienna e di Tarantasia, in mezzo de' quali procedeva il vescovo di Aosta, custode delle sacre reliquie, ed i vescovi di Vercelli, di Asti, di Mondovi e d'Ivrea, vestiti delle pontificali divise, le portavano. Succedevano gli ambasciatori di Spagna e di Venezia, il gran cancelliere di Savoia con i referendari, il presidente del senato con i senatori, quello della camera ducale co'suoi colleghi, i magistrati ed ufficiali della città, e tutti i nobili e grandi di ogni ceto. Tutta la contrada di Dora grossa tappezzata di damaschi, le vie sparse di fiori, le guardie ducali a'fianchi di tutta la processione, i cantici sacri, il suono delle campane, lo sparo delle artiglierie, un mondo di gente da ogni parte concorso, i sentimenti della religione che animavano ogni cuore, formavano un tale spettacolo, che non so se possa ben immaginarsi o descriversi. E crebbe la universale commozione sulli gradini del duomo di San Giovanni, quando sul primo apparire delle sacre reliquie si vide la screnissima duchessa Caterina, moglie del duca Carlo Emanuele, prostrarsi in ginocchio co' due suoi figlinoli ( il duca era assente ed il terzo figlio era infermo); ed essa e i due principini baciare con riverente tenerezza l'urna delle sacre reliquic, fernandosi i vescori che le portavano, o quindi, sollveando in alto le mani in sembianza di abbracciarle, significare a presenti e a posteri: San Mauricio, voi siete il protettore della fumiglia nostra e di tutto il mottro stato (1).

## CV. ATTI DI RELIGIONE PRATICATI NELLA CITTA E DIOCESI DI TORINO IN TEMPO DI PESTILENZA

Per tre secoli consecutivi la pestilenza devastò or l'una or l'altra regione dell'Europa. Giovanni Bocceacio descrisse con vivissimi co- lori quella cle grandemente inficriva nel 1354. Racconta il Platina, che di mille infetti appena ne guarivano dieci. Spopolate ne furono le maremme Pissana e Sanese. Parre poco dopo del tutto cessata, ma desto più furibonda in Genova ed altrove nel 1554, e gli stati di Milano e del Piemonte, che fino allora erano rimasti illesi, ne rimasero quas spopolati (2). Ricomparve il furisos morbo, ora crudelissimo, quas mocarbo, nel 1385, e serpeggiò sino alla fine di quel secolo.

Sul principio del seguente infessio movamente, e come niun nmano rimedio fin mai valevole ad impedirue la propagazione, niè bastavano le usate cautele a ripararne i danni, la comune di Torino interpose, oltre alle moltissime provvide curc, molte preghiere presso Iddio, per essere preservata. Ricorse a questo fine al vescoro, che volte prescrivere una processione col santissimo Sacramento e con le reliquio de' Santi protettori della città, che di più fosse celebrata una messa solemne all'altare Beate Marie Consolationi, il qual ordinamento è dato il giorno diciotto d'agosto del 1400; pestis acrebissima Taurimum inrasii: così precisamente serive Pingone di quell'anon.

Orridissimo seempio feee la peste nel secolo xvi in tutta l'Italia e nel centro del Piemonte, l'anno 1514. Attaccò la città di Torino nel 1522, e parve cessare in febbraio del 1525; ma rincrudeliva nel 1524 (3). E finalmente quando speravano i popoli verso il fine di quel secolo

<sup>(1)</sup> Bolland., Acta SS., ad diem 22 septemb.

<sup>(2)</sup> Marchese Gerolamo Serra, Annotazione III al tom. III della Storia di Genoca.

<sup>(5)</sup> Ordinati della Città, di questi anni.

d'esserne affatto liberati, ricominciò con ispaventevole strage. Restarono pressochè vuote di abitatori, parte fuggiti ed in grandissimo numero estiniti, e città di Venezia, Padova, Vicenza, Mantova, Brescia, Milano, Pavia ed altre, e ne fu immune il Piemonte sino all'anno 1576: ad hune uspue annum 1576 Taurinum et subalpina ditio a funtata peste... incolumes servatae sunt. Così Pingone che viveva di quel tempo. Regnava Emanuele Filiberto ed nsò certamente con paterna sollecitudine d'opni precauzione sulle frontiere de suoi dominii, affachè il morbo per via di contatto non si potesse insinuare. Reggeva la diocesi monsignor Gerolamo Della Rovere, ed ordinò, a placare lo sdegno di Dio, in ciascheduna settimana una processione generale, coll'intervento del clero, de'regolari, de'magistrati e degli ordini tuti della città (1).

Ma poelissimo tempo trascorse che anche la diocesi di Torino tu malamente travagliata; e lo fu non già per pochi mesi, ma per lo spazio di trenta e più anni, sebbene con qualche propizio intervallo, cioè dal 1598 sino al 1632. Il duca Carlo Emanuele 1 al primo ingresso del micidale malore neivasio diomili fece voto, per consiglio del venerevole padre don Alessandro de'marchesi di Ceva, suo confessore ed eremita Camaldolese, di fondare un saero eremo ossia monstero della enogregazione di san Romuuldo sopra i monti ed a levante di Torino, da cui è distante peco più di due miglia: esegaiva il pio voto, e sulla porta di quell'eremo, distrutto al cominciare di questo secolo, leggevasi la seguente inserviaore.

CAROLVS - EMMANVEL DVX - SABAVD - INVICTISSIMVS
HANC - SACRAM - EREMYM - CAMALDVLEN,
ANNO - MINCKL'S - POPVLIS - EPIDEMIO
LABORANTIBVS

VOTO - ACCEPTISSINO - ERECTAM
ET - SOLEMMEM - TORQUATORYM - ANNVICIATAE
VIRGINIS - AEDEM - PBO - AVITA - DECLARATAM
DOTAVIT - DEDICAVITQVE

Non meno sollecito e religioso mostrossi il consiglio civico di Torino, avvicinandosi il funestissimo flagello. Con ordinato del

(1) Ferrero di Lavriano, Annotaz., 196, al lib. 5.

ventisci di maggio 1338, fece voto d'ampliare la cappella del Corpus Domini, ai per ringraziare Iddio della pace conchinsa id Vervina pochi mesi innanzi, che per la salata di Carlo Emanuele e dell'augusta sua famiglia, ed infine per implorare dalla divina uniscricordia preservazione del male pestifero che desolava d'ogni intorno. In adenpimento di questo voto esso corpo civico staccò un mandato di mille scusi d'oro (1). Infiniti altri furnono i saggi suoi provvedimenti, come i generosi esempi di religione e di carità dati da tutti in quel luttuoso spazio di tempo, e a ben convincersene, hasta avolgere ill'ibro MS. della Città, intitolato: Instruzioni somitarie dal 1595 sino al 1839, e qui omettendo tutto ciò che non è di mio proposito, mi stringo a riferire alcune delle pratiche religiose che pienamente convengono al mio scopo, usando però le altrui espressioni, da me verificate colla clettura de documenti originali.

Sin dal mese di novembre 1629 erasi obbligato con voto il Copisio dello Cital di solonnizzare per cinque anni avvenire la festa della SS. Concezione nella cappella dedicata sotto tal titolo in San Francesco d'Assisi, come pure di contribuire per cinquanta ducatoni all'erczione di una cappella alla B. Vergine di Loreto nella chiesa di San Dalmazzo, dovre pel consiglio di san Carlo Borromeo i PP. Barnabiti crano stati recentennete surrogata i canonici regolari di Sant'Antonio. Avera inoltre deliberato di rinnovare per cinque anni il voto già fatto nella pestilenza precedente, d'intervenire alla festa di san Valerico nella chiesa di Sant'Andrea, il quale interrento fu dappoi empre continuato. Intanto nel gennaio del 1650 la peste manifestossi in Torino, « Uscita dalla città la corte, a pregibiera del consistente del consi

- « glio della sanità, sparite nelle provincie le principali magistrature, « acciò minori occasionì avessero i popoli di concorrere ne' medesimi
- a luoghi, anche le famiglie più cospiene e facoltose, lasciata la capi-
- « tale, riparavano nelle provincie, dove minori pericoli apparivano
- tale, riparavano nelle provincie, dove minori pericoli apparivano
   della fatale malattia; lo stesso tribunale, che prendendo nome dalla
- « sanità erasi specialmente instituito in Torino per consultare su di
- « essa e per amministrarvi giustizia, poco rimaneva in ufficio, parte
- « per essere alcuni che lo componevano sorpresi dal morbo, e parte,
- « forza è a dirlo, per essersi sottratti al pericolo col cessare dalle
- « incumbenze loro commesse; la città pareva ridotta ad un orrido
- (1) Ordinoti del 14 marzo 1399.

deserto o piuttosto ad un campo di battaglia, ove ad ogni passo in contransi cadaveri, feriti e languenti. Di undicimila abitanti a cui

« sommava la popolazione rimasta in città, solo tremila scamparono

« dal morbo . . » (1). Agli orrori della pestilenza si univa la mancanza di sostentamento per una gran parte della popolazione, e sciolto il freno della pubblica autorità, cresceva la baldanza a' tristi che giravano nelle case a rubacchiare, la confusione e il terrore nei pacifici e ne' deboli. Per sommo de' mali stava la Chiesa di Torino vedova del suo pastore, e non fu nominato l'arcivescovo Provana che alla fine del 1631. In tanta costernazione e miseria, sebbene non mancassero affatto sacerdoti del clero secolare c regolare per gli siuti spirituali, colui che con incomparabile zelo studiava di riparare ad ogni disastro fu il primo sindaco della città Giovanni Bellezia, e anche caduto egli stesso infermo, sebbene non dal morbo contagioso, postosi a giacere in un letticciuolo in una camera a pian di terra, onde poteva essere veduto ed inteso, dava ordini opportuni al protomedico Fiocchetto e all'avvocato Beccaria auditore di camera, il solo che gli era rimasto del Consiglio sanitario. Questi tre umanissimi e religiosissimi gentiluomini non si stancarono mai in provvedere agl'infermi, in far seppellire i morti, in salvare i bambini piangenti sul seno delle madri o morte o moribonde, in cercar vcttovaglie, nel perseguitare i tristi, in salvar la città dal totale sterminio.

In mezzo di tante cure, il Bellezia co' suoi cooperatori not tralsciava i mezzi religiosi. Troviamo diffatto che dal principio del 1630
sino a tutto il 1633, parecchi altri voti si feeren per la pubblica salute,
e segnatamente quello di rifare la cappella di san Secondo nel duomo,
e di assistere per dieci anni alla processione i cui portavansi suo
religio; e quello d'intervenire pure per dieci anni alla processione
del SS. Rosario che solevan fare i padri di San Domenico, dosando
una bellissima lampada all'altare della B. Vergine, venerata sotto tal
invocazione, e così pure il voto, che continuossi poi sempre ad osservare, di assistere ogni anno alla festa de'anni Martiri protettori,

<sup>(1)</sup> Trattato della peste, ossia contagione in Torino, dell'anno 1650, descritta dal protomedico Fiocehetto, edizione di Torino del 1720 — Memorie ragguardanti alla Storia civile del Piemonte del secolo xvii, del conte Alessaudro Pinelli: tipografia Regia, del 1857, pag. 10 e seguenti, in nota.

aggiungendovi la dipintura de'due coretti della loro cappella magglore, la qual opera venne trasmutata in tre stafue d'argento, rappresentanti i tre santi Martiri. Con ordinato poi del sedici agosto 1651 si determinò di recarsì alla processione che si fece in quel giorno medesimo colla reliquia di san Rocco e di offerirgli una tavoletta votiva in argento, del valore di cinquanta ducatoni.

Parecchie altre divozioni furono ancora praticate in varie chiese a quel tempo miserabilissimo; e straordinaria fu veramente quella eon cui să esegui, il giorno quinto di luglio 1632, un voto fatto nel più crudo infierire del morbo. E fu che i due sindaci con dieci decurioni a ciò deputati, vestitisi in abito da pellegrino di saia bigia e col bordone in mano, si avviarono dal palazzo civico alla chiesa del Corpus Domini, Quindi accompagnati dalla confraternita dello Spirito Santo uscirono dalla città e salirono alla chiesa del Monte de' PP. Cappuccini, ove tutti dodici si accostarono alla mensa eucaristica per conseguire l'indulgenza delle sette chiese. Poscia cessata appena una dirottissima pioggia che cola avevali sorpresi, recaronsi successivamente alle chiese della Madonna degli Angeli, de' Santi Martiri, di San Dalmazzo, della Consolata, del Corpus Domini ed in ultimo della Metropolitana, dove offerirono un voto d'argento a monsignor arcivescovo Antonio Provana, che li ricevette assiso a piè dell'altare con tutta la pompa pontificale. Terminata la qual funzione, essi lasciarono la compagnia dello Spirito Santo alla chiesa del Corpus Domini e rientrarono nel palazzo civico a rogarvi l'atto autentico e solenne del loro pellegrinaggio (1).

#### CVI. SAN FRANCESCO DI SALES IN TORINO

Fra le molte e diverse opere di pietà ente illustraziono la Chiesa di Torino nel corso de'secoli xvt e xvx, non si deggiono dimenticare quelle che ivi fecero san Francesco di Sales e la sonta sua discepola Giovanna Francesca di Clantal. Ambedue questi personaggi vennero a Torino, sebbone in diverso tempo, ore lacciarono memorie insigni di religione e di virtib prodigiosa, scritte da storici d'indubitata fede. Al santo vescoro d'Annessi è riservato l'articolo presente.

(1) Cenni intorno a' fatti religiosi successi in Torino, pag. 125. Ordinati della città di Torino dal 1598 sino al 1652, 28 febbraio.

Quattro volte si fermò in Torino quest'uomo apostolico ne' diversi suoi viaggi di qua de' monti ; cioè la prima quando ancor semplice saccrdote vi si reeò nel 1596 per conferire col duca Carlo Emanuele 1 sopra le missioni nel Chablais, in cui egli operava si maravigliose conversioni; la seconda nel 1599, quando fatto coadiutore del vescovo di Ginevra, ci ritornava da Roma in Savoia; la terza nel 1605 in occasione d'una visita ch'egli feee in Carmagnola al suo amico il piissimo vescovo di Saluzzo Giovenale Ancina, seguita poi da un pellegrinaggio al santuario di Vico; la quarta finalmente nell'estate del 1622, ultimo anno di sua vita, allorchie fa inearicato dal papa Gregorio xv di presiedere al capitolo generale de' Cistercensi riformati, ossia Fullicasi, in Pinerolo. In questo capitolo san Francesco di Sales feee cose ammirabili e di maggior considerazione di quello che sembri a primo aspetto, Risolvette gli affari più inviluppati che tenevan divisa quella congregazione, ascoltava le suppliche e le doglianze di tutti quelli che volcvano parlargli, senza mai dimostrare tedio delle cose che gli venivan proposte, picciole e grandi ed importune che fossero; le suc risoluzioni erano di tanta chiarezza e dottrina che tutti gli spiriti ne rimascro non solamente appagati, ma ammiratori. Terminò il capitolo coll'elezione di un superiore geperale, insigne per osservanza e per dottrina. E perchè ne'giorni festivi non teneasi capitolo, impiegavali il santo prelato negli esercizi di sua dignità pastorale, amministrando i sacramenti della penitenza, dell'ordine e della confermazione, sempre intorniato da una folta calca di popolo, si che trovossi in evidente pericolo di soccombere al peso delle fatiche.

Da Pincrolo venne a Torino per compiacere a'suoi sovrani, che lo stavano ansissmente aspettando. Avevagli madama Cristina, consorte d'Amedeo principe di Piemonte, fatto appareceliare un albergo magnifico, propozionato alla dignità di quell' altezza e al merito del sant'unmo. Ma egli modestamente lo ricusò, preferendo d'abitare una porera e pieciola camera del monastero de Cisterciensi di Sant'Amero al Carto del Companyo del Carto de

aperta la cassetta dove si custodiva, quantinque fosse esposta sotto gli occhi loro, non la videro, e la vedeva frattanto fra Giorgio laico Cisterciense nell'atto medesimo: il qual buon religioso raceontava a me stesso l'avvenimento prodigioso dicei anni fa; e quanti si ricordano di lui, sanno per certo che non cra capace di mentire.

Quantunque pensasse il santo vescovo di far in Torino un viaggio di pura convenienza, e perciò trattenervisi pochissimi giorni, presto si conobbe che la divina Provvidenza qui lo aveva condotto per la salvezza di molte persone, e segnatamente di un grande personaggio di corte. Era costui allacciato di una turpe amicizia con una donna non sua; e la coscienza fortemente lo spingeva ad abbandonarla, cominciando un vivere veramente cristiano. Jo lo farei, disse un giorno a san Francesco di Sales in una visita di confidenza che gli fece; l'onestà così vuole, la religione mel comanda, e senza di ciò conosco imminente la mia cterna perdizione. Ma sapete, monsignore, il maggiore ostacolo che mi distoglie? Il timore di diventare la favola degli altri mici pari: si rideranno del mio cangiamento, ed in breve sarò il giuoco alla corte, Tosto che il santo vescovo ebbe udito simili difficoltà, tutte le dilucidò, facendogli particolarmente sentire la frivolezza de'rispetti umani, ed insinuandosi nel cuore di lui, ne ottenne una confessione generale, l'abbandono totale dell'oggetto peccaminoso. Visse ancora per alcun tempo alla corte questo gentiluomo si ben convertito, e finalmente ritiratosi ne'suoi feudi finì i giorni suoi con somma edificazione di tutti,

Un altro rispettevole gentiluomo era stato calunniato presso il duca, e la nera imputazione era stata sì artifiziosamente congegnata che il sovrano, non solo n'era persuaso, ma non voleva sentir neppur parola in difesa dell' accesato. D'altronde il calunniatore era potentissimo e godeva di tutto il credito alla corte, e capace per l'umor suo maligno di vendicarsi a morte di chinnque avesse voluto prendere le parti dell'innocente. San Francesco di Sales, troppo dolendogli che la calunnia andasse trionfante e l'innocenza oppressa, deliberossi di disingannare il duca. Gli amici suoi gli fecero osservare che esponevasi ad un manifesto pericolo di rimanere vittima di quello spirito altiero e vendicativo, « La mia vita, rispose Francesco, è « nelle mani del Signore, e veruno senza la sna permissione me la « potrà togliere. Parlando io al principe in favor del calunniato,

« non fo altro che il mio dovere, imperocchè chi parlerà in difesa

delle persone innocenti, se non parlano i vescovi? » E realmente scoprì la calunnia, giustificando presso al duca il gentiluomo accusato a torto; il calunniatore arrabbiato in vedere svelata l'impostura sua, si armò alla vendetta. Dopo aver ricercato il santo vescovo per alcuni giorni senza ritrovarlo, finalmente avendo saputo che eclebrava messa in una chiesa (credesi che fosse quella di S. Francesco d'Assisi), vi andò col reo disegno di ucciderlo, mentre ne usciva: nello stesso momento però Iddio gli toccò il cuore : penetrato dalla maestà e dalla divozione con cui il santo celebrava il divin sacrifizio, cambio di risoluzione in modo che in seguito domando la sua amicizia, protestandosi di più che per l'avvenire, a costo della vita propria avrebbe sempre difeso l'onore di lui, e tutti i suoi interessi.

Si portò in questo tempo il Salesio in Chieri, ove fu alloggiato dalle monache di san Domenico, dette già di Santa Margarita, le quali conservarono sempre, finchè durò il monistero, la tavola sopra cui mangiò, ed alcune meditazioni e ricordi che dicde ad una di quelle religiose allora novizia, con cui mantenne nel poco tempo che sopravvisse un commercio di lettere che le fu molto utile per avanzarsi nella perfezione. E sono poco appresso quelle medesime che corrono stampate per i dieci giorni degli escreizi spirituali, prima di ricever l'abito, far la professione e rinnovare i voti religiosi.

Ritornato a Torino san Francesco di Sales, nè cessando dall'esercizio continno di faticose opere di pictà, le sue indisposizioni di salute crebbero a segno che gli convenne tenersi a letto per alcune settimane. Essendosi poi alquanto ristabilito, pregò le Altezze reali a concedergli di restituirsi prestamente alla sua diocesi. Sebbene con grande dispiacere di tutti, ottonno la licenza richiesta, e madama Cristina nel suo congedo gli regalò nn prezioso diamante col patto che lo portasse, nè potesse venderlo: finattanto, rispose Francesco sorridendo, che i poveri non ne abbiano di bisogno. « Facendo viaggio a passò in Giaveno, per visitarvi il principe cardinale Manrizio di

- « Savoia, che allora acendiva all'insigne collegiata che vi eresse
- « nell'anno seguente, e alla fabbrica del suo castello. Vi predicò e « vi fece altre azioni di religione, ed è da credersi che consigliasse
- « tale fondazione dopo aver estinti i monaci di san Benedetto della
- · Chinsa, siccome aveva procurato che il simile si facesse in Savoia.
- in quelle badic nelle quali era scaduta la regolare osservanza (1) ».
  - (t) Gallizia, Vita di son Fr. di Soles, lib. 1v, cap. vitt, e bolla di canoniz.

Pochissimo tempo sopravvisse il santo vescovo, avendo cessato l'apostolieo suo corso in Lione, quell'anno medesimo, il giorno ventotto di dicembre. Le tante eroiche sue virtu, ed i molti miraeoli, eo' quali il signore l'illustrò dopo la sua morte, gli meritarono prestamente l'onor degli altari. Rammentavansi aneora molti d'averlo eonoseiuto e visitato in Torino, quando da Roma usci la bolla di sua beatificazione, l'anno 1661. Appena fu pubblicata, volle il corpo di Città solennizzare l'annunzio con illuminazioni, e coll'accendere un fuoco di gioia in piazza del Castello. Poscia alloreliè il ventinove di maggio dell'anno 1665 si festeggiò la eanonizzazione di lui nel monistero della Visitazione, il Consiglio Decurionale vi mandò un sontuoso stendardo, coll' effigie del santo per essere portato in processione, e fece pure costrurre sulla piazza d'erbe una macchina di fuoehi artificiali: tntti contrassegni della partieolar venerazione in eui ebbesi un santo nostro nazionale, e della Chiesa di Torino in modo distinto benemerito.

CVII. VIAGGIO E SOGGIORNO IN TORINO DI S. GIOVANNA FRANCESCA DI CHANTAL PER FONDARVI UN MONASTERO DI SUO INSTITUTO

L'ordine della Visitazione di Santa Maria, fondato da san Francesco di Sales e da santa Giovanna Francesca di Chantal, spargendo per ogni luogo odore di santità e di sapienza, feee naseere in Torino un vivissimo desiderio di stabilire anehe in questa eittà una colonia di quelle religiose, sì per rieoverare le molte postulanti ehe bramavano di vestire l'abito di quel soavissimo instituto, si per aprire una seuola di civile e pia educazione alle damigelle delle più illustri famiglie. Promuovea grandemente questo utilissimo stabilimento donna Matilde di Savoia, e dopo molti trattati la fondazione fu eonehiusa. Reggeva allora lo stato madama Cristina di Francia, duchessa di Savoia, e non solo approvò quest'opera, ma feee inoltre le più efficaci istanze affineliè si desse eomineiamento alla medesima dalla santa fondatrice. Sebbene inoltrata negli anni e consumata dalle fatiche, non potè la santa madre resistere a si autorevoli e rispettevoli richieste. Parti essa dunque da Annessi alla volta del Piemonte, il giorno quattordiei di settembre 1638, aecolta, ovunque passava, colla venerazione di una santa. Non solamente le dame ed i eavalieri e tutte le

città le andavano incontro, se si accostava ad esse, e l'accompagnavano se partiva, ma questo stesso onore recavansi a gran ventura di mostrarle i vescovi e gli arcivescovi, procurando ognuno di averla ospite in casa sua. Nel giôrno ventuno arrivò in Aosta, ove, essendo già un monastero del suo ordine, alloggiò presso quelle sue figlie, e cinque giorni vi si trattenne, nel qual tempo donna Matilde di Savoia, partita espressamente da Torino, venne a visitarla, per esserle compagna di viaggio. Tutte le fortezze e i castelli dove passava, la salutavano collo sparo de' cannoni, i soldati con quello dei moschetti, ed entrando fra duc giorni nelle prime pianure d'Italia, fu accolta dalla marchesa di Conflans con tal magnificenza, che sarebbe stato un troppo grande martirio alla venerabile madre, se non si fosse persuasa usarsi tante onorificenze per rispetto di quella rispettevole donna ehe seco la conduceva. Giunta ad Ivrea, monsignor vescovo volle personalmente accompagnarla al monistero delle monache Clarisse, consolatissime di albergare una ospite di si eminente virtù, e in consegnarla ad esse: Ecco, disse il vescovo, mie carissime sorelle, io confido nelle vostre mani il più grande tesoro che sia al mondo,

Finalmente il giorno trenta settembre arrivo alle porte di Torino, ove trovò tutte le dame di questa capitale che, postesi in fila, la stavano aspettando con un ricevimento degno del suo gran merito e della loro pictà; ma nel momento stesso dell'ingresso giunse a donna Matilde una lettera di Madama Reale, in cui le serivea, che conducesse la vencrabile madre al Valentino, luogo allora di delizie, in cui ritrovavasi la sovrana principessa col duca Francesco Giacinto suo figliuolo primogenito, gravemente infermo. Fu aceolta da sua Altezza reale non solo con tutte le dimostrazioni di stima e di onore, ma ancora di giubilo, quanto poteva permetterle il dolore elle provava per la malattia del suo figliuolo. La condusse sublto a vederlo, a cui presentandola disse: « Questa, o mio figlio, è la madre di Chantal che ha molto credito presso \* Dio, c queste altre sono le figlie del nostro beato padre Francesco s di Sales: raccomandatevi alle loro orazioni». Stese le mani l'infermo principino a queste parole, sollevandole in alto, dimostrando di raceomandarsi alle orazioni di tutte, ma partieolarmente della venerabile fondatrice, alla quale usava particolare riverenza. Si trattenne in appresso Madama Reale per lungo spazio di tempo con la Chantal nella cappella a far orazione per la salute dell'infermo, nel qual tempo sentì la venerabile madre tratto il suo spirito da un forte movimento a

pregare per Carlo Emanuele, principe secondogenito, in maniera che le pareva di non aver liberti di pregare per la sanità del primo. Conobbe chiaramente da ciò, che invece del primo avrebbe regnato il secondo, onde cominciò a preparare l'animo della duchessa reggente a rassemarsi nella pertita di Francesco Giocinto, diccundole con ferma persussione, che sarebbe stata compensta colla lunga e prosperosa vita del principe Carlo Emanuele. Riuscirono di molto conforta alla dichessa Maria Cristina, nel dolore in cni era, le parole della venerabile madre, e quindi lasciolla uscire dal Valentino per andare a da condire la fonzione del monistero, rincrescondo che per la indispensabile necessità di assistere al principe malato, non potera accompagnarla nella casa preparata per l'allogico il cli e delle usu efficie.

Applicossi pertanto subitamente santa Giovanna Francesca a cercare un sito proprio per fabbicare il il monistero, nel che incontrò non poche difficoltà, alle quali se ne aggiunsero altre diverse, procedenti da qualcie punto di disciplina ecclesiastica, che nelle fondazioni degli ordini religiosi in diverso unodo dalla Francia si pratica in Italia; ma tal e tanta era la sua prudenza, che seppe conciliare ogni disparere, e venire con piena sodifistizione alla conclusione del negozio.

Ben restò convinto della sapienza della venerabile madre, monsigoro Caffarelli, nunzio pontificio alla reale corte di Savoia, il quale, essendovenuto a farle visita, conferi con cesa sopra alemi articoli della fondazione; dalla quale lunga conferenza ne usci poi perfettamente rischiarito, e polto sinecravisi il ademe sinistre impressioni che nella di lui mente aveano indotto certi spiritti o mal affetti, omal informati. Negli stessi sonimenti entrio cizionilo monsigona ravivescovo di Toni, la cui visita segni a quella del nunzio, anzi affine di palesare l'alta stima nella quale teneva così l'instituto, come la venerabile fondatrice, avendo una nipote a lui carissima che desiderava di consacerare la sur verginità al Signore, volle preferire il movo ordine ad ogni altro, e la dicela illa Chanda per figlionale novizia.

Diversi moulsteri di Torino informati del tand pregi della santi di Cananti, fecro cable istanze per averla qualche giorno entro i loro chiostri, e la ottenacro di fatti le Carmelitane scalze, e le monache Turchino della SN, Muziata, rimanendo soddisfattissime di averta portuta vedere e pissare con lei alenne ore in divoti ragionamenti. Lo stesso avvenne a tutti quelli a cui toccò la sorte di poterit trattare dicundosi da cisacheduno del bastava velerda, percibi si leggesse nel

volto di lei la santità che possedeva nell'anima. Sopra tutti si distinse il marchese di Pianezza, unico ligituolo di donna Matilde di Savoia, fondatrice del monistero : al quale cavalicre debbesi principalmente la prima idea di trasferire a Torino la colonia di quelle religiose, per essere egli espressamente andato ad Annessi a ragionare con la santa madre.

Non cessò egli mai di amarla come madre propria, di onorarla come sauta, di adoperare tutte le sollecitudini finche il tutto fosse ficiemente compiuto. Etinalmente la vollero unigorno avere nel loro palazzo le reali infanti di Savoia, donna Maria e donna Caterina, oltre modo ginifre di possederla un giorno a saziare con lei la divozione di cui erano aninate.

Sette meis soggiornò in Torinos. Francesca Giovanna di Chantal, per erigere e ben formare il monastero nella easa ove oggidi trovansi i signori Missionari di San Vincenzo; nel quale spazio segui sempre a godere non solo l'autorevole protezione di Madama Reale, ma di più tutta la sua confidenza, ricevendo frequenti sue visite, nelle quali fermavasi bene spesso a pranzo con lei, passando dopo molte ore in conferenzo spirituali. Ne maggior prova di sua stima poteva dar questa reale principessa alla santa madre, quanto in farle aprire e mostrare la santa Sindone, che suol essere una grazia somana, non concessa a particolari persone, eccetto che a' gran principi e principesse, in ocessione di passaggio.

Eletta a prima superiora del nuovo monistero, suor Maddalena Elisabetta di Lucinge, compagna di viaggio della santa madre, e perfetta seguace delle sue virti, dato l'abito di novizato a molte damigelle, le quali, eongiungendo alla chiarezza del saugue un'ottima educazione ed una eccellente pietà, davano fondata speranza di redigosa perfezione; assegnato a confessore un degnissimo sacerdote, la santa miadre parti da Torino, lasciando alle sue figliuole i seguenti ricordi: «Aiva Gesì nei nostri cuori sempre impresso. lo parto chiara mata e dagli interessi comuni della congregizione e dalla volonià

- mata e dagli interessi comuni della congregazione e dalla volontà
   dei superiori. Le 'Alpi possono ben dividere l' Italia dalla Francia,
- ma non già il mio euore dal vostro. E come delbo separare il vostro dal mio, e dall'unione del rimanente dell'ordine? La carlta
- « rende eguali i monti alle pianure, nè altro termine riconosce che
- · lo stendersi egualmente a tutti, perebè tutti contempla cd ama in
- " Dio. Voi siete le prime trapiantate o inserite nell' Italia, alle quali

 per conseguenza dovranno aver ricorso i monisteri che, piacendo
 a Dio, germoglieramo da questa radice. Ciù vi obbliga, mie care sorcelle, ad essere in ogni regolare osservanza più esatte, poichè dalle altre sarà ricevuto quello che qui da voi sarà praticato
 ecc., 2 (1).

Il giorno decimonono di giugno del 1639 fu destinato alla partenza dalla santa di Chantal. Vi si trovarono presenti Madama Reale, che volle portarsi ad augurarle un felice viaggio, monsignor arcivescovo per darle la sua benedizione, i marchesi di Pianezza e di Lullino le diedero il loro equipaggio, e donna Matilde di Savoia l'accompagnò una lega fuori la città. Giunse la sera a Pinerolo, recando col suo arrivo una grande allegrezza alle sue religiose e a tutta la città. Poco potè fermarvisi, dovendo con somma sollecitudine lasciare il Piemonte, a cagione della guerra imminente, la quale, quattre giorni dopo la sua partenza, fu dichiarata dagli Spagnuoli che vennero ad attaccar Torino, Lasciata per tal cagione la strada ordinaria, fu astretta di camminare con gravissimo pericolo per le montagne piu alte, sull'orlo di orribili precipizi. Con una perfetta rassegnazione ed abbandonamento alla divina Provvidenza, che essa e la sua compagna unicamente aveano per guida, verso il fine di giugno arrivè in Annessì, dove avendo inteso lo stato pericolosissimo in cui trovavansi le sue figlie in Torino, per essere il monistero collocato fra le due batterie, francese e spagnuola, soggette alla penuria, al fuoco delle armi e all'insolenza degli armati, scrisse loro più lettere di conforto, assicurandole di aver essa una fermissima fiducia, che Dio le avrebbe difese, come di fatto avvenne. Ed appunto alle orazioni della santa madre fu attribuita la loro preservazione da ogni danno siccome ancora la uscita intrepida che ebbe dalla città la duchessa Maria Cristina nel fine di agosto 1639, a traverso delle armi nemiche che la intorniavano, in tempo della furiosissima guerra eivile che accesero è principi di Savoia, discordi per la reggenza dello stato.

<sup>(1)</sup> Fita di santa Giovonna Francesca di Chontal, seritta dal Saccarelli.

### CVIII. FONDAZIONE IN TORINO DELLA CONGREGAZIONE DELL'OBATORIO

Il primo promotore della congregazione dell'Oratorio di Torino fu monsignor Alessandro Crescenzi, nanzio della Santa Sede alla corte reale di Savola, il quale, snll'esempio de'suol avi, affezionatissimo all'instituto di san Filippo Neri, vivamente desiderava che anche in questa città capitale del Piemonte venisse instituita una congregazione colle medesime regole di quella che în Roma erasi fondata dal santo padre. Le sante brame di questo egregio prelato furono ben secondate da don Pietro Antonio Defera, dottore di sacra teologia, nativo di Borgo-Masino nel Canavese, dlocesi d'Ivrea, il qualc, occupatissimo per la salute delle anime in Torino, niente altro di più desiderava che di nnirsi ad alcuni buoni sacerdoti, per lavorare con essi nella vigna del Signore. Questo ottimo sacerdote devesi riputare la pietra fondamentale sopra cui monsignor Crescenzi fabbricò la congregazione ; ed a lui col medesimo fine si congiunse don Ottavlano Cambiano, di Savigliano, il quale era stato qualche tempo alla corte del cardinale Maurizio di Savoia in Roma, e perciò molto conosceva la forma dell'Oratorio comano

Ottentle le necessario facoltà da monsignor Borgera, arcivacovo di Torino, il quale pur sommamente favoriva la disegnata erezione, cominciarono i due ascerdofi, il giorno ventisei di gennato 1649, ad ufficiare il nuovo oratorio, in una casa pigliata a pigiono presso a San Francesco di Assisi. Poverdi oi roba e ricchi di virtà, assistavano alla Toro chiesetta con ampio enore e con ferrore di spirito, cammianado Piuno e l'altro con santa emulzazione per l'osservanza delle regole che monsignor Crescozal feev enire da Roma, e studiando ogni miezzo per frasi utili ad ogni persona. Il padre Defena, dotato di sufficiente letteratura, si escreitava nel sermoneggiore de sansietica che la dottira; tuttavia, eccellente musico, aspeva attirare col doleissimo suo canto la gioventù alla chiesa, occupandado in laudi spirituali.

Mentre gli esercizi dell'instituto procedevano egregiamente, Iddio permise un caso che, secondo tutte le apparenze, dovea distruggere la

nascente fondazione: colpito da acutissimo morbo il padre Defera, passo a miglior vita nel 1650, nel vigore dell'età sua, compianto da tutti, e singolarmente dal nunzio apostolico e dall' arcivescovo di Torino, che più di ogni altro conoscevano le ottime qualità di lui. Rimanendo solo il suo compagno, impotente agli esercizi portati dall'instituto, senza fondi e senza coadiutori, dovette combattere nella perplessità di gravissime contrarie ragioni: per una parte non avea animo di reggere a tanta impresa, e per l'altra ripugnavagli il core di abbandonare l'Incominciato. Non fu ordinaria la sua virtù in questo cimento, polchè doveva tutto insieme combattere col mondo, il quale lo richiamava agli onori della corte; con i saggi del seculo, che disapprovavano il santo coraggio di prosegulre; con la penuria delle cose più necessarie, il che rendeva impossibile la continnazione dell'opera, e finalmente con se stesso, facendogli gnerra la moltitudine degli ambigui riflessi. In mezzo di tante interiori ed esterne opposizioni . il padre Cambiano ando mantenendo con fervor grande e con eguale industria quel primo spirito e concorso alla chiesa; e così continnò la vita della semispenta congregazione sino all'anno 1651, in cul piacque a Dio di farla risorgere, crescere e consolidarsi per opera di un nomo veramente apostolico.

Tale fu Sebastiano Valfrè, nattro di Verduno diocel di Alba, giova suddiacono, il quale inspirato da Dio ad abbracciare Il nascente instituto, yi fece effettivamente Il suo ingresso nel giorno di san Filippo, il ventisci di maggio 4651. Non solo fu egli di ainuto, capio principale e saplentissimo architetto. Le sue luminose virtù il fecero tosto conoscere al popolo, alla città, al clevo, alla corte, alla duchessa Maria Cristina, in modo che in breve tempo Torino se fu tutto illustrato, come appunto la santità di san Filippo errais segnatata in Roma nel secolo antecedente. Al Valfrè si agginnarco diversi sacerdoti, chiarissimi per pieta e dottrina, alcuni de'quali appartenevano al collegio di teologia nell'Università, ed egli stesso con le debite prove vi venne poi ascritto.

Aumentandosi la congregazione di ottimi operari, Iddio pur mandò gli opportuni temporali soccorsi. Cadde ammalato gravissimamente il marchesimo di Simiane, mico figliuolo di una ricchissima e nobllissima famiglia; ed i genitori suoi raccomandandosi all'intercessime di san Filipo, fecero vito di deemila dicatoni alla congregazione dell'Oratorio, se il loro figlioslo ricuperava la sanità. Successe al voto Pfefftto, e alla grazia la gratitudine. Per un simil beneficio di salute riacquistata, l'abate Lorenzo Scotti, signor di Chiazzeri, e primo limosiniere di corte, fece donazione à 'padri Filippini di una sua casa e di un suo giardino nel borgo di Pò. Questa segnalata limosina diede lo stabilimento alla raminga congregazione, e la tolse dalla dura necessità di abitare in casa appigionata.

La fama delle virti che illustravano il nuovo instituto andava tanto dilatandosi, che la duchessa, reggente lo stato, pensò di richiamare dal borgo di Po, ove abitavano, i padri dell'Ovatorio e stabiliri nel centro della città, onde così il profitto divenisse più facile de esteso. Cos sua lettera del sei novembre 1635 fece perciò intendere a signori sindaci e decurioni, che a vrebbe sommamente gradito che a' padri di san Filippo fosse concesso di milizare la chiesa del Corpus Domini. A'desiderii sovrani cooperarono con unanime sentimento i signori di Città, ed aderi con sommo piacere monsignor arcivescovo; sciche, il giorno quattro dicembre 1635, collinterento e del prelato e della duchessa e de' signori di Città, ebbero il solenne possesso della chiesa. Ma questa permanenza essendo durata non più di un anno, tornò la congregazione ad uffiziare la propria chiesetta nel borgo di Fo.

Ma neppur era questo il luogo di uno stabile soggiorno. Il marchese don Carlo Della Rovere, unico superstite di quell'antichissima e nobilissima famiglia che lia dato più cardinali alla chiesa romana, e più arcivescovi alla metropolitana di Torino (non dico pontefici. perchè Sisto IV e Giulio II, liguri, appartenevano bensì ad una famiglia della Rovere, ma affatto diversa da quella de'marchesi Rovere di Vinovo) avea il patronato della parrocchia di Santo Eusebio: e don Pietro Gioffredo di Nizza, piissimo e dottissimo sacerdote (egli è l'autore della storia delle Alpi marittime, che ha or ora veduto la luce per sovrana approvazione del regnante monarca), con giusto e pacifico possesso era rettore di essa parrocchia. Ora questi due personaggi considerando che l'antichissima cura di S. Eusebio sarebbe stata ottimamente amministrata dalla congregazione dell'Oratorio, rinunziarono ambo di buon grado i rispettivi loro diritti a favore della medesima; la qual rinunzia, accettata in Roma dalla Santa Sede, venne eseguita nel 1668 per parte di monsignor Beggiamo arcivescovo di Torino (1),

(1) Curia arcivescovile, atti del 15 marzo 1668.

Vennero pertanto dal borgo di Po i padri Filippini ad abitare quasi nel centro della città, ad uffiziare la chiesa di Sant' Eusebio, escreitando insieme tutte le funzioni del proprio instituto e tutti i doveri parrocchiali, con grande loro soddisfazione da una parte, e con quella anche maggiore de parrocchiani e de cittadini, col solo dispiacere che la chiesa piccola non bastava a ricevere la moltitudine che vi accorreva. Ed anche a questo inconveniente riparò la generosa pietà del duca Carlo Emanuele 11. Caduto infermo questo principo nel mese di giugno 1674, fece chiamare presso di sè i duc Filippini, padre Sebastiano Valfrè e padre Amedeo Ormea, affinchè lo assistessero in quell'estrema sua malattia è lo disponessero ad nna santa morte: così appunto eglino fecero: ed il principe ordinava alla duchessa sua sposa Maria Giovanna Battista che seguita la morte sua, assegnasse alla congregazione dell'Oratorio due giornate di terreno, entro il nuovo recinto delle mura, per fabbricarvi un grande alloggio per la medesima ed una vasta chiesa per la popolazione. La mente del piissimo principe fu prestamente eseguita dall'insigne principessa reggente lo stato, dandosi principio alla costruzione della nuova chiesa, sul disegno grandiosissimo del padre Guarini, teatino. Dovendosi benedire la prima pietra, intervennero alla solenne funzione monsignor Michele Beggiamo, arcivescovo, con li canonici della metropolitana, Madama Reale col principe Vittorio Amedo II, suo figlinolo, e i grandi di corte, i sindaci della Città col più fiorito concorso de' cittadini. Fu apposta ne' fondamenti una lamina di bronzo con la seguente Iscrizione:

ALLOBROGYM DYCISSA CYPHI REGISA
VICTORII AMEDII II MATER ET TYTHIX
CAROLI EMMASYELIS II CONVUES AMASTISSIMI
MONOTALITATI CONSULES AC VOTA PROSQUESS
TEMPLYM ET DONYM COMPREGATIONS ADARDHI PRESVYERIS
PISSME FYNDARAT
ANO 1657 DE 17 SEPTEMBRIS

MARIA . IOANNA . BAPTISTA

La costruzione di questo nuovo tempio ammentavasi talmente di anno in anno, in modo che colmava di maraviglia i cittadini e gli stranieri; e chi ne alminirava il disegno e chi ne lodava l'esecuzione, e tutti applaudivano alla grandiosa impresa che unica nel suo genero dovera casere in Torino. A proporzione che creacerano i lavori e quindi le spese, anche le limonine si trovarano generosissime e spontanee. Fra gl'insigni benchattori non dessi tacere il serenissimo principe Emanuele Filberto di Savoia-Carignano, il quale nel 4637 incomiaciò, e a proprie spese perfezionò nel 1702 l'altar maggiore che tuttora si ammira di vaga, eminente e maestosa strutura. Correra l'anno 1714, e tutti oramis spervano compitto il termine

delle fatiche e de' comuni desiderii. Già cra lastricato il presbiterio, già apparecchiato il quadro rappresentante la SS. Vergine, san Giovanni Battista, santo Eusebio, la beata Margarita ed il beato Amedeo di Savoia, opera del cavaliere Maratti; già insigni cavalieri e dame cospicue avevano stabilito, chi di erigere un altare di marmo, chi d'incrostare pur di marmo le moltissime colonne : già finalmente stava per chiudersi la vasta altissima cupola, ammirata da' periti come invenzione di mente maestra, quando la mattina del ventisei di ottobre, dopo lunghe e dirottissime pioggie, ecco sentirsi uno scroscio funestissimo che gitta a terra tutto il lavoro di tanti anni, il dispendio di tante somme, la speranza di tanti animi, con rovinare altresì e squarciare per la veemenza della scossa le elevate mnraglie. Questa spaventosa caduta, che riempì di frantumi tutta la platea del tempio e della vicina contrada, e lasciava solo intatto il sancta-sanctorum, colmò di stapore e di duolo il cuore di tutti i cittadini, e molto più di profondo rammarico quello de' padri della congregazione, i quali vedevano il nuovo tempio ridotto in un momento ad un sepolero di materiali infranti; e chinando la fronte per terra adorarono gl'imperscrutabili giudizi di Dio, e si rammentavano della profezia del venerando padre Sebastiano Valfrè, che più volte prima di morire avea prenunziato la enorme sventura.

Confortati nondimeno dalla pictà de'henefattori a non ismarrisi di animo, dovettero pensare alla fabbrica di una novissima chiesa, distruggendo quel poco ch' era rimasto in picdi, e rifaccado nuove fondamenta, secondo il disegno dell'abate Filippo Jurvara, architetto egregio di S. M. Due disegni egli fornò, degni veramente dell'elevato suo ingegno; ma dopo mataro esame, e previo il consiglio di umini peritissimi, la congregazione delliberò di preferire il secondo, in cui, conservandosi qual era rimasto illeso il sancta-sanctorum del Guarini, si crigeva un sontuoso edificilo, di soda e nobile markitettura. El al apopunto è cuello che coni sussiste. Fu destinato

dalla congregazione il padre Giovanni Domenico Perardi ad assumenta Tonore del Invorco, delle limosine e della sorvegianza: e farari non poteva una elezione migliore, per essere di mente vasta, di coraggio imperterrito, capace di fatica assifua, giudizioso, dolore da veveduto. Cinquant'anni impiegò la congregazione per condurre a buon termine questa chiesa; e la prima volta si celebrio in essa il divin sacrifizio, nella Festa di san Filippo, Pianno 1772 (1).

(1) Archivio della congregazione dell'Oratorio di Torino.

# Secoli XVIII e XIX

#### -----

#### ARCIVESCOVI DI TORINO

CIX. Francesco Arborio di Gattinara, arcivescovo nel 1787. – CX. Cardiale Giovanni Battista Rovera, arcivescovo nel 1793. – CXI. Francesco Rorengo di Revà, nel 1768. – CXII. Cardinale Vistorio Maria Baldasserre Costa di Ariganoa arcivescovo nel 1778. – CXIII. Cardinale Vistorio Maria Baldasserre Costa di Ariganoa arcivescovo nel 1778. – CXIV. Giacinto Della Torre, arcivescovo nel 1805. – CXV. Colombano Chiavrettii, arcivescovo nel 1818. – CXVI. Luigi de' Marchesi Fransoni, traslato all' arcivescovado di Torino nel 1852.

# Appenimenti di religione

CXVII. Basilica di Soperga. — CXVIII. Esposizione della sarra Sindone in Torino nel 1815 pel paga Pio VII. — CXII. Festa della bastificazione del heato Schastiano Valifra nel 1855. — CXX. Il culto religioso dei beati Umberto m. Bonifacio arrievesvoro di Gantoberta, beanta Ludorica monaca Clarissa, della reale casa di Savoia, promosso dal re Carlo Alberto, approatto dal romano pontefice Gregorio xv., e festeggiatio in Torino nel 1859.

# CIX. FRANCESCO ARBORIO GATTINARA, ARCIVESCOVO NEL 1727

Francesco Arborio di Gattinara, nato in Gravellona, diocesi di Vigevano, il diciassette giugno del 1656, entrò adolescente nei chierici regolari Barnabiti, nel quale instituto segualossi per le claustrali

osservanze non meno elle per le lettere e sacre dottrine. Filosofo profondo, erudito teologo ed oratore eloquentissimo, sostenne onorevolmente i primarl impieghi di sua congregazione. Questi suoi meriti lo promossero nel 1707 al vescovado d'Alessandria ebe governò santamente eou lo zelo della seienza e la severità della disciplina, adopérando la soavità delle maniere. Sapendo aeeuratamente distinguere la vera dalla falsa divozione, potè eonoscere lo spirito celeste di cui era animato, ancor giovinetto, il venerabile padre della Croce, suo diocesano, approvarne gli interiori movimenti, e quindi formarne, il ventidue novembre del 1720, un santo romito. Nè punto s'ingannò monsignor Gattinara nel suo giudizio, essendo riuseito il fervorosissimo giovane un perfetto operajo evangelico.

Dalla chiesa d'Alessandria trasferito alla metropolitana di Torino nel 1727, trovarono più vasto eampo le sue virtù pastorali. Fece con diligenza la sacra visita, celebrò nel 1729 un sinodo, fu caneelliere del reale Ateneo, prefetto della regia cappella, preside della eongregazione de' saeerdoti di Soperga, ed illuminato consigliere in tutti gli affari dello stato; i quali uffiei non erano già per lui vani titoli , ma reali incumbenze d'assidue fatielle. Fu chiamato una notte con fretta ad andare alla corte, ed era il re Carlo Emanuele ni che lo voleva consultare, nè poteva essere il negozio più urgente e più arduo. Vittorio Amedeo 11, ehe aveva rinunziato nel giorno tre settembre 1750 al principe suo figliuolo la corona e l'intiero governo dello stato, essendosi dopo d'nn anno pentito della fatta abdicazione, voleva ritornare al tropo, e già erasi di notte presentato alle porte della eittadella per assumerne il eomando. Di buon grado lo voleva restituire il re Carlo, e eosi lo spronava l'affetto filiale e così ancora gli dettava una timida eoseienza; ma intanto opponevasi a questa risoluzione la regina Polissena sua moglie, e più ministri di stato. Combattuto da opposti sentimenti il regnante figlinolo, sollecitato a presto decidere e a tutto provvedere, senza ritardo d'nn'ora, chiamò la stessa notte nel suo gabinetto il gran cancelliere, l'arcivescovo, i ministri di stato, il primo presidente del senato e li richiese del loro avviso. Tutti ringraziarono il re con una profonda riverenza dell'onore che loro faeeva; e riguardandosi l'un l'altro, niuno ardiva di parlare,

- « Ma l'areiveseovo Arborio di Gattinara, che era un venerabile vce-
- « chio, molto aecostumato a predieare all'improvviso, e a parlare
- « colla libertà che davagli il sacro suo carattere, prese la parola e

• con un lungo ragionato discorso escottò il re a mantenersi sul rtuno a dispetto del padre, perchè così la statte pubblica richie-a dera(1)». Il parere dell'arcivescovo fu da tutti applaudito: il restette fermo contra il proprio caucre ; e la pese dello stato non fu punto alterata. Questo sol tratto della vita di mossignore Gattinara basterà per sempire a farne conoscere la fortezza d'animo, il candore e i tanti bei doni elle possedeva. Cessò di vivere nell'età avanzata di ottantotto anni nel 1751; ed il capitolo de'canonici, riconoscente assioni meriti, di feresse un tumo ne s'otterancie, colla seguente i sori.

zione sotto il busto, in una delle pile della metropolitana.

FRANCISCO ARBORRO GATTINABA

2. ARGHREFISCOPO , TAVAINENSI

3. MAGNO, TOTIVIS, ATLAE, ELEMOSINABIO

ET B. ATHENARI, CANCELLARIO

INTER, SAZIGOS, ORADORES, PRINEM, CELLEBRAIMO

TVM. EPISCOPO . ALEXANDRINO

DENIYM. II. II.RC. SEDE . OB. JIDEM, SAPIENTIAM

VIGILANTISSIMI, PASTORIS, RT. SS. PRAESVLIS, LAUDHN CONSECVYO

ECCL. METRODOL. CANONIC, AMMISSIVA PRESENTEM. DOLENTES

AD . ARTERNAM, MERITORIN . MEMORIAM

MONYMENTEM, DECRETIVATION.

DECESSIT . PRIDIE . IDVS . OCT . ANNOS . NATVS . LXXXIII

# CX. CARDINALE GIOVANNI BATTISTA ROVERO, ARCIVESCOVO NEL 1744

Giovanni Battista Rorero, de'noblisismi conti Rovero di Pralormo, nato in Asti il giorno diciotto di novembre 1686, fu dottore in ambe leggi, canonico arcidiaceno della nostra chiesa metropolitana, indi vescovo in Acqui nel 1727; dalla qual sede, l'anno 1744, venne trascitto all'arcivescovado di Torino. Compiuta la visita pastorale celebrò un sinodo diocesano nel 1755. Escretitò per alcuni anni l'ulficio di canelliere del supremo ordine della Nauziata, e ad istanza del

<sup>(1)</sup> Denina, Italia Occid., lib. xvi, cap. II. - Storia del re Carlo Emanuele III, da me scritta, tom. I, cap. v.

re Carlo Emanuele III fu decorato della romana porpora nel 1756 da papa Benedetto XIV. Lo zello che animava questo prelato per l'integrità della fedecedella sana dottrina apparve luminosamente nella circostanza in cui l'anno 1654, un professore di diritto canonico nell'università edito a'suoi discepoli alcune proposizioni ernone e intorno alla giurisdizione ceclesiastica. Forte e savio provvedimento subitamente egli vi pose, d'intelligenza dell'utimo monarea, sicche l'errore non potè propagarsi, e il traviato dottore venne al disinganno e all'abitars; onde il pontefice Benedetto XIV grandemente di ciù congratulavasi col nostro arcivescovo e con l'egregio sovrano con san lettera del 31 agosto 1754. Del qual argomento avendo io trattato diffusamente na latra mia opera, rimando il leggitore alla medesima (1).

All'ardente zelo di monsignore Royero molo unita ma somma liberalità; e pereno visibile monnimento nerimane la fuceltat elegante che di proprie spese cresse alla chiesa di santa Teresa: la provvide oltracciò di molti splendidi ornamenti; ed infine vi lacib le sue speglie mortali. Le principali sne gesta ci vengono ricordate dalla segnente inscrizione apposta alla sua tomba:

IOIANYI . BART . ROTANIO
EX . CANON . TAVRIN . COADIVT . ARCHIDIAC
AQVARYM . STATIELLARYM . PRAESVLI
TAVRINATYM . MOX . RCCLESIAE . REDDITO . ATQVE . PRAEFECTO
BOMANA . PAPPERA ..AC . MAGNO . SAMAYN . TORQVEATY

PONTIFICALI . VIRTVTE . INSIGNI DIGNITATIS . ECCLESIASTICAE . ORDINIS . ASSERTORI

IN . SACRAS . AEDES . IN . CLERICORYM . SEMINAR . IN . PAVPERES
LARGITORI . BENEFICENTISSIMO
QVI . HUMANIS . EST . EXEMPTUS . VII . IDVS . OCT . MDCCLXVI

ANNOS . NATVS . LXXXIII

ECCLESIAE . TAVRIN . EIVSDEMQVE . SENATVS

PASTORI . OPTIMO . ATQVE . CONIECAE . OLIN . AMANTISS

B . MOERORIS . NON . SEPVICRI . ARGVHENTVM
IN . DIVAE . THERESIAE . TAVRIN . ECCLESIA

REQVIESCIT

(1) Storia del re Carlo Emanuelo III, tom. 2, cap. 111. Torino 1851.

Dopo la morte del cardinale areivescovo Rovero, per due anni restò vedova la chiesa metropolitana, governata dal vicario capitiona le Carlo Giacinto Buglioni, personaggio chiarissimo per vastisma scienza delle teologiche e legali dottrine, per somma equità e prudenza nel maneggio degli affari, vicario generale dell'arcivescovo suo predecessore, non meno poi del successore, consultato frequentissime volte dal re Carlo Emanuele III ne' più scabrosì negozi dello stato. Colmo d'anni e di meriti terminò il suo corso mortale sotto l'arcivescovo di Brorà.

### CXI. FRANCESCO LUCERNA RORENGO DI RORA', ARCIVESCOVO NEL 1768

« Se un pittore volesse dipingere un giovane prelato di amabilissime sembianze, nelle quali traspira la grazia e la maesta, l'ingegno e la virtii, formi il ritratto di monsignor Francesco Lucerna Rorengo di Rora, e vedrà tutte queste egregie qualità vivamente riunite. Egli era nato in Campiglione provincia di Pinerolo, il giorno undici di novembre, l'anno 1752, di nobilissima famiglia che anche oggidi sussiste splendidamente. Fu dottore collegiato di teologia e di belle lettere, non per vano fastoso titolo, ma per giusto premio della saera e civile sua erudizione. Non contava che trentadue anni quando fu nominato vescovo d'Ivrea; e andato a Roma per l'esame e la conscerazione, il papa Clemente xui ne restò così ben soddisfatto, che nell'ultimo congedo gli disse: Monsignore, voi siete bello, voi siete dotto, e speriamo che sarete ancor santo. Soli quattro anni ressela chiesa d'Ivrea, eliè le sue virtu indussero il re Carlo Emanuele III a proporlo alla chiesa metropolitana di Torino nel 1768. A questa elezione ne esultò di vivissima gioia il elero, la corte, la città e tutta la diocesi; perchè tutti stimavano i vastissimi suoi lumi, e più ancora amavano le sue virtù e le graziosissime sue maniere; fatto tutto a tutti, a'dotti, agl'ignobili, ai grandi, a' piccoli, senza mai perdere di sua dignità, che sapeva rendere non so dire se più amabile o più riverita. Nemico del riposo, anzi sprezzatore della propria sanità, pareva insaziabile di far il bene, nello scrivere di notte, nel dare udienza di giorno, nell'eecitare i chierici ed i seminaristi alla scienza, i sacerdoti al bnon esercizio del loro ministero, i parroei alla residenza e agli altri loro doveri. Se un altro prelato operasse la metà di eiò elle praticava monsignor Rorengo di Rorà, si direbbe essere troppo precipitoso ed impaziente; ma in lui ere vera saviezza; però alcuni compassionando al peso di sue fatiche, gli suggerivano che volesse usarsi più cantela. Ma poco gl'importava il vivere multo tempo, parchè i suoi diocesani fossero provveduti nello spirituale e temporale.

Con questi sentimenti cominciò la sacra visita da vero pastere che vuol conoscere le sue pecore, guarirle se inferme, ricondarie se traviate, liberarle da'lupi, se infestate. Predicava in tutti i luoghi, faceva il catechismo, esaminava i confessori e componeva discordie.

Ritornando a Torino, nuove sollectiudini lo premerano da ogni parte, e quasi che poche fossero e leggiere, ne ricercava altre spontaneamente. Predicava la parola di Dio ora pell'una ora ell'altra chiesa: in quella di San Filippo dettò gli spirituali esercizi ove fi concorso ad udriro fin anssimo, e non minore il fratto. Forti le sue ragioni, chiare le sue parole, animata la sua azione, egli avera tutte le qualità di un unomo apostolico.

Egli aveva inoltre quelle d'un saggio ministro. Fece la visita de conventi de l'rati cappiccioj del Peimonte, la quale commissione avecadogli stata ingiunta dalla Santa Sede, dopo molta fatica la terminò assai iodevolmente, con piena soddisfazione di quell' ordine. Diede inoltre essenzione alla bolla Dominus an Relemptor noster, con cui il pontefee Clemente xiv nel 1775 sopprimeva la compagnia di Gesò, nel primo anno del rezno di Vittorio Amedon del respo.

Anche Pio papa vi, con sua bolla Rerum humanarum conditio, data il diciassette dicembre 1776, sopprimeva o piuttosto riuniva ad altro ordine l'Instituto spechiere di Sant'Antonio di Vienna, approvato da papa Urhano in nel 1195 in ricovero di quelli cil erano attacati dal facco sacro, o fonco come dicevasi di Sant' Antonio, morbo assai frequente nel medio evo. In Torino sussisteva un convento di questo istituto, in contrada di Po, presso alla chiesa della Ss. Nunziata; ed ilnostroareivescovo doveva pur in qualche modo ingeriris nell'adempimento di quella bolla, la quale univa le rendite di quello stabilimento all'ordine de' Santi Mantinio e Lazzaro.

Monsignor Rorengo di Rorà parera formato dalla natura e dalla grazia ad intraprendere cose grandi, a riformare abtsi, a raddrizzare tutte le cascanti honoe instituzioni; ed in tale suo intento trovò più d'una volta la ignoranza ed il vizio insieme collegarsi a censurato di troppe novità. Ma ferme egli sempre e superiore ad ogni immano riguardo, faceva osservare i suoi salutari decreti. Proibite nel 1777 le sepolture nelle chiese, ordinava che i cadaveri de' fedell venissero tumulati ne' due movi cimiteri, detto l'uno della Rocca, ove oggidì sussiste un convento di Minori riformati, e l'altro presso alla Dora, ancor permanente, detto di San Pietro. Le dame più ragguardevoli solevano tenere le loro seggiole nell'interno delle cappelle delle chiese, accanto agli altari del divin sagrifizio; e monsignor arcivescovo le fece rimuovere. Strepitavano alcune e cercavano protezione alla corte: ma invano. Le confraternite nella solennità di tutti i santi, dopo i vesperi, solevano cantare in sulfragio de'trapassati alcune orazioni dalla chiesa non approvate; ed il prelato, che de'sacri riti era osservatore gelosissimo e buon maestro, le condannò : solevano di più far delle processioni notturne; ed egualmente le soppresse. E qui nuove dicerie contra il suo zelo. Restitui a tutte le sacre ccrimonie il decoro, alla sacra liturgia tutta la dignità con savissimi regolamenti. Mi converrebbe scrivere un libro per enumerare i santi suoi provvedimenti e le sue azioni preclarissime; ma debbo restringermi. Nell'ultimare la visita pastorale, mentre andavasi preparando alla celebrazione di un sinodo, nel tempo stesso in cui doveva conseguire la romana porpora e la badia di Santa Maria di Casanova, consunto da lenta febbre, morì il giorno quarto di marzo del 1778, e il di lui corpo fu seppellito ne'sotterranei della metropolitana con la infrascritta lapide (1).

```
PRABCISCO LYCERRA ROBERGO DE EROT, ALCHIEV, TAVARI
MANCO, TOTTUS AVIAC ELERODISMICO À AUTHENIANI CENCECLIANO
AS EFFORES EFFICONATY AS D. TAVARIANI ARBOM TENCTO
DUS ALEMPRO, DOCTANAÇVE, COMUNIONI ARBO, GERCEM
AD VERAM, PETATORY, ARPIO, ANDORATT
LIQUE ARBOMO, INSTRACT, ROUNTAS
HEV INMATARIUS X, VIVIS FRAREFOR
ECCLÉSIAE METROPOLITAME CALONICI
QUOS LABORUS ACOGS FRATEROS. SENDER, DIELEUT, ANORE
DEMBERATINISMO, ANTIVITI NORRANTES, FONERATY
MATT ANN AUTHENISMO, ANDREA DESCRIPTION
```

<sup>(1)</sup> Le memorie da noi seritte di questo arcivescovo si ricavano in parte dagli editti pastorali che ha egli fatto stampare, in parte da certissime deposizioni di coloro, ehe lo hanno conosciuto; e vivono anche oggidì, testimoni degnissimi di fede.

# CXII. CARDINALE VITTORIO COSTA DI ARIGNANO, ARCIVESCOVO DI TOBINO NEL 1778

Quando alla morte di monsignor Rorengo di Rorà dicevasi volgarmente, che la sua perdita non potevasi riparare con altro simil prelato. Iddio preparavagli un suecessore non meno pio, dotto e prudente. Tal era monsignor Vittorio Gaetano Maria Baldassarre Costa di Arignano, di nobilissima e virtuosissima famiglia, nato il giorno dieci di marzo del 1737. Fu dottore in ambe leggi, aggregato al collegio delle belle arti, indi rettore della reale università, e sempre studiosissimo della storia e dell'amena letteratura, Creato vescovo di Vercelli, compilò il catalogo di cento e più codici di sacre antichità appartenenti alla sua chiesa. Fece la pastorale visita di tutta la vasta sua diocesi, che comprendeva aliora l'attuale vescovado di Biella, eretto nel primo di giugno 1772 da Clemente xiv; nella qual circostanza distrusse la zizzania che la discordia seminava nella vigna del Signore, e riconciliò gli animi inaspriti, chiudendo l'antico e famoso tempio di Santa Maria, per togliere le gare fra i due capitoli vercellesi. Nel 1778, Pio papa vi lo trasferiva alla chiesa metropolitana di

Torino e slimato, per sna dottrina, superiore a tutti gli altri vescovi 
del Piemonte, di nascitur illustre, di costumi santissimi.... ne potevasi eleggere nu arcivescovo più capace di ben governare na 
diocesì così vasta e di tanta importanza, massimamente essendovi 
unita in carica di grande elemosiniere: e cosi serive Denina (1). 
Sebbene fosse di gracite complessione, pure resse la sua chiesa con 
ineredibile zelo, prudenza e fermezza. Intraprese la visita pastorale 
e la polè compiere con suo gravissimo dissigo. Tanto nella sua visita 
quanto nell'ordinaria sua residenza in Torino, soventi volte catechizzava con molta pazienza i poveri, a quali dappoi distribulva a limosina. Celebrò con grande solennità ii sinodo diocesano nel 1788, 
tutto pieno di ottimi statuti, onde ne ricevette un breve da Pio vt, 
tel altamente lo commendava, perchè sepote tenere una norma giusta

<sup>(4)</sup> Ital. Occid., lib. xviit, cap. iii, pag. 95, e pag. 400, édizione del 4809, in Torino.

e discreta, siccome la sperienza anche oggidì lo dimostra. Scrisse di più varic epistole cd omelie, nelle quali si ammira la dottrina e il linguaggio de'santi padri, stampate dall'Avondo nel 1795.

In vista de'tanti suoi meriti Pio vi il creò cardinale, il trenta marzo del 1789, dignità che punto non l'invaniva, ed accresceva le sue pene, perchè gli dava più franca autorità di parlare nel consiglio del re, ove convenivano alcuni personaggi di non retta politica. Il suo parere non In sempre ascoltato, e gli affari politici cominciavano a declinare alla peggio. I Francesi rivoluzionari, usciti dal proprio territorio, aveano nsurpato la Savoia ed il contado di Nizza; della quale sterminatrice invasione grandemente affliggevasi il cardinale arcivescovo, tanto più che alcuni, i quali godevano dal monarca luminosi impieghi e ricchi stipendi, rivolgevano contro del trono e a danno della religione i perfidi loro consigli, sotto speciosi colori. Non cessò mai tattavia il re Vittorio Amedeo in di mostrare al cardinale Costa particolari contrassegni di stima e di benevolenza; ed essendo grave degli anni e sempre infermiccio il grande cancelliere, e richiedendosi un personaggio idoneo a compirne degnamente le veci, fu eletto il porporato arcivescovo; per ingegno, virtù, sapienza, giustizia e dignità eccellentissimo, tali sono le pregise espressioni della regia patente del ventotto giugno 1792. Ma passato appena quegli a miglior vita, rinunciò il cardinale a questa grande, ma troppo per lui onerosa incumbenza, tanto più di buon grado, in quanto che scorgeva dall'andamento degli affari politici e militari, che il regno per la debolezza de'nostri e per la potenza degli stranjeri procedeva ad un termine tristissimo. In queste critiche e dolorosissime circostanze scriveva monsignor

Costa al suo clero ed a tutti i fedeli della città ne'seguenti termini: « Colle armi spirituali si ha da placare il giusto sdegno di Dio, sempre

- « che colle temporali calamità i peccati nostri punisce, e con queste « armi stesse si hanno a combattere altresì gli esteriori nemici che
- « per divina disposizione in questi giorni prevalgono a nostro danno... « si tratta di resistere ad un potente assalitore nemico ( il governo
- « repubblicano francese), il cui fiero proposito a nulla meno si stende
- « che a rapirci le sostanze, perturbare le proprietà, depredare il · paese, sconvolgere il principato, distruggere ed abolire fra noi la
- « santa religione di Gesú Cristo, la cui perdita sola è il maggior
- « de' castighi, posto eziandio che niuno degli accennati grandissimi
- « incomodi seco tracsse; anzi dall'abbondanza de' terreni fosse

- accompagnata. Che tal sia il furioso disegno della nemica nazione,
- « i detti e i fatti della medesima, la condetta da essa tennta in altre « molte provincie bastevolmente il-dimostrano (in Nizza marittima,
- « ove eranvi già stanziati i Francesi il sacro culto era stato soppresso,
- « chiuse eransi tutte le chiese, compresa la cattedrale, e tolte tutte
- « le insegne della religione ). Al grave soprastante pericolo si op-
- « pongono cogli eserciti nostri le agguerrite truppe di un potente
- « alleato... Ma dalla bontà e possanza infinita di Dio aspetta il reli-
- « gioso monarca e la reale famiglia sua, che i mezzi i quali si ado-
- « prano ottengano quella efficacia e virtu che non possono avere per
- « se medesimi... Si preghi Dio perchè prosperi le armi nostre e quelle
- « de' nostri alleati... Ma alle preghiere e al digiuno tenga dietro nna
- sincera e stabile emendazione di costume. Si abbandonino i pericolosi
- « trattenimenti profani, si cessi dall' intemperanza, dalle ingiustizie,
- « dalle inimicizie e dal lusso di ogni maniera.... E qui per meglio
- « imprimere negli animi vostri le cose già dette, piacemi di riferire
- « le ammonizioni usate a' Torinesi in simili circostanze dal nostro
- « beato padre san Massimo: niente giora il premunirsi contro gl'impeti
- a ostili con adattati ripari, e provocar Dio co'peccati, imperciocchè, come
- a dice ft santo profeta, se il Signore non sarà egli il custode della città,
- a indarno regliano coloro che la custodiscono; allora pertanto la città
- « É munita quando è Dio che la custodisce, ed allora egli ne è il custode
- « quando gli abitatori sono temperanti cristiani e cattolici... dove abita
- a la lussuria, la perfidia, la bestemmia, non conserverà Dio una città « cosi fatta, affinche non sembri che voglia conservare non tanto la città,
- a quanto i peccati che in essa sono... Per la qual cosa armiamoci coi
- « digiuni, colle orazioni, colle limosine... »

Così scriveva addi quindici maggio 1794 monsignore arcivescovo il cardinale Costa (1) e le sue operazioni corrispondevano intieramente alle sue parole. Egli era sempre stato liberalissimo verso i poveri; ma quando infieri la guerra in Piemonte, tutta la copiosa sua suppellettile d'argento diede al regio erario per sovvenire a' bisogni dello stato, e tutta poi la sua sostanza lasciò al seminario, instituendolo sno erede universale. Si avvicinava intanto al termine del suo vivere, ed essendo già oppresso dall'estrema malattia, per disporsi alla

<sup>(1)</sup> Stamperia Avondo.

vicina morte, facevasi leggere il trattato di san Cipriano: De mortalitate. La morte che aspettava col desiderio de giusti lo colpì il quindici maggio 1796, e sull'urna che racchiude le di lui ceneri nella chiesa metropolitana, così celli volendo, furuno scritte queste parole:

HIC

REOVIESCIT . IN . PACE

VICTORIVS . MARIA . BALTASSAR . CAMETANVS . COSTA

S . R . E . PRESBYTER . CARDINALIS

QVI , PRIMVM . EPISCOPVS . VERCELLENSIS . PER . ANNOS . IX INDE . ARCHIEPISCOPVS . TAVRIN

VIXIT

ANNOS , LIX . MENSES . II , DIES . VI DECESSIT . ANNO . MDCCXCVI . IV , KALEND . IVN

Dopo la morte del cardinale arcivescoro Costa, la chiesa metropolitana fa reta dal casonico vicario capitolare Ottavio Borghese, già vicario generale, per vasta dottrina e sapicate consiglio riputatissimo, il quale poi da repeatina morte tolto a 'viri, succedette l'abate e canonico Emanuele Gonetti, di crii dovremo ragionare altra volta.

# CXIII. CARLO BURONZO DEL SIGNORE ARCIVESCOVO NEL 1797

La nobilià della famiglia Buronzo risale a molti secoli, illustrata dagl'imperatori Corrado nel 4059, e Federigo nel 4152. Da questa nacque, il ventitrè ottobre 1754, in Vercelli, Carlo Luigi, di cui scriviamo le presenti memorie. Presa la laurea in ambe leggi, fu nomi-anto canonico in partia sua; ove esservanissimo de'soni doveri, si applicò con assiduo studio alle scienze ceclesiastiche. Utilissimo frutto del suo acutissimo ingegno e di sue continue fiatiche il redizione che pubblicò nel 1768, delle opere di sant'attone vescoro di vercelli, compresa in due tomi in-folio. Questa edizione cavata da un anti-missimo codice, che gelossmente si conservara nell'arctivio del capitolo vercellese, acquistò al ciero di quella venerabile chiesa e all'autore dell'opera una grandissima riputazione, per averta egli illustrata di una dottissima prefazione e di eruditi commentari. Per otto

anni fu vicario generale di monsignor Costa, allorquando era vescovo di Vercelli; e nel 1784 fa promosso all'episcopato di Acqui. Nel 1791 fa traslato alla sede di Novara: ambe le chiese governo egli santamente, perchè allo zelo univa la scienza, e alla pietà la vigilanza. Pio papa vi, sulle richieste del re Carlo Emanuele vi, nominò con ispecialissimo breve, del giorno dicci marzo 1797, monsigno Baronzo ad arcivescovo amministratore di Torino; e nel primo con-cistoro, tennto il ventiquattro luglio nell'anno stesso, fu eletto definitivamente.

Di tutti i pastori che ha avuto la Chiesa di Torino, io non saprei riconoscerne verun altro che sia stato preposto al governo della medesima, siccome egli, in tempi tanto malvagi. Tutta la diocesi ridondava di sacerdoti, parte nazionali e parte forastieri, ivi accorsi per trovar asilo e soccorso, e dicevansi preti emigrati, Monsignor Buronzo doveva invigilare sopra gli andamenti di ciascheduno, e non sempre tntti corrispondevano alla santa loro vocazione sia nell'abito che nci costumi: molti regolari espulsi da' loro conventi cercavano pur in Torino impiego e sostentamento; e tutti non meritavano un sacro uffizio: le opere pie e tutte le chiese erano state spogliate per soccorrere al regio erario, intieramente esausto dalla guerra e dalle eccessive imposizioni che la Francia avea richiesto, sotto colore di lasciarci in pace e padroni del nostro stato: quasi tntte le fortezze del regno erano state demolite, e le pochissime superstiti stavano presidiate da guernigione francese; la cittadella stessa di Torino non era più nostra, così che spogliati affatto di ogni forza militare, tutta l'autorità regia ristriagevasi alle cose puramente civili e di polizia: per somma nostra sventnra, lo spirito pubblico della gioventù, sempre avida di novita, era sedotto dalle massime oltramontane, e non aspettava che il momento favorevole per gridare alla libertà, e portare l'incendio a tutte le sacre e civili instituzioni.

Erano pertanto divenuti i Francesi padroni di fatto, e noi eravano alla loro discrezione, ed ogni qualvolta l'interesse o l'ambizione gli stimolava a frangere i trattati che solenemente ci aveano giurato, non potevamo opporre che gemiti, e subire il giogo. E così di fatto avreane nel 1739. Il governo francese mandò a Torino il generale Joobert, a far intendere al re Carlo Emanuele IV, che il suo regno era cessato; ed il monarca, impotente a resistere, partiva espretamente dalla sua città eda tutto il Fesmonte, la sera del giorno nove dicembre,

con massimo cordoglio, ed insieme con perfettissima rassegnazione, esso, la venerabile sua consorte Maria Clotilde di Francia, il duca di Aosta, l'arciduchessa sua moglie, e gli altri principi reali. Di tutte queste dolorosissime vicende io fui testimonio trovandomi allora in questa capitale agli studi di teologia: guarque ipse mieerrima vidi. Tutta la città restò immersa nello squallore e nell'estrema costemazione. Profondo dolore sentiva più di tutti monsignor Carlo Buronzo, presago della furibonda tempetsa che stava per fulminare addosso alla cristiana religione. Tenendo a stento le lagrime che l'affizione gli premerva dal cuore, andio subito dal re; ed il monarca, the avera bisogno di conforta, dovette consolare il prelato medesimo.

Creato un governo, detto provvisorio, sotto gli speciosi titoli di libertà e di eguaglianza, la dignità ecclesiastica fu avvilita e conculcata: libercoli ripieni di empictà grossolane, romanzi osceni, fogli ripieni d'impudenti sarcasmi contra il trono e il sacerdozio inondavano per ogni angolo. Si cominciarono a tenere pubbliche adunanze o club patriotici, come dicevansi, in una sala dell'università, e qui ad alta voce declamavasi or contro la religione, or contro la casa reale di Savoia, chi contra l'autorità della Chiesa e del romano pontefice, e chi contra i consigli evangelici. Ranza di Vercelli e Morando di Oneglia, notissimi al pubblico per le opere che hanno prodotto, ed altri di simil impasto, erano gli applauditi oracoli di queste conventicole, e dalla loro scuola cento altri uscivano imperversando: non esagero io punto, e taccio anzi migliaia di cose che farebbero troppo prrore, Intanto qual pena lacerava l'animo di monsignore Buronzo, e con esso lui quello di tanti egregi ecclesiastici e dei buoni fedeli? Ma la voce loro veniva sprezzata. A queste indicibili amarezze dell'ottimo prelato si aggiunse la prigionia di papa Pio vi. Mentre conducevasi in Francia, sotto la scorta d'armata truppa, passando iutorno le mura di Torino, il 24 aprile 1799, fu fatto pernottare nella cittadella, ove a stento potè entrare monsignore Buronzo a prestargli un atto di ossequio, e piangere sulla sventura di lui, ed insieme di tutta la Chiesa,

Non erano ancor compiuti cinquanta giorni, che già il nuoro governo della libertà cominciava ad inderire contra le comunità relies igose, la prima delle quali fin la Congregazione de missionari; e questo colpo riuseira sensibilissimo all'arcivescoro, si perchè percheva un corpo di fervidi ed illuminati cooperatori, si perchè presagiva imminente la dissoluzione di ogni altro regolare instituto. Tutti infatti, sia di mendicanti che di possidenti, di frati e di monache, rimasero estinti nel 1802. Da lungo tempo penne brutali seriverano essere le sacre vergini vittime siorrate e pentite de monasteri, e la divina Proyvidenza fece conoseere apertamente che, espulse da loro chiostri, saperano nel secolo mantenere quella pudica verecondia che averano promesso in faceia agli altari.

Un raggio di speranza confintò il cuore del prelato nel 1799, quando gil Austro-Russi, conquistata l'Italia, espulso il nemieo invasore, espugnata la cittadella il giorno ventisci di maggio, s'impadronirono della città edi insieme della fortezza; ma· questo trionfo fu lo splendore di un lampo, che appena appare, sabito dilegnasi nelle nano tempestose. Con la famosa battaglia di Marcengo, Bonaparte riacquistò alla Francia il Piemonte, e più altro anocra.

Essendo stato eletto in Venezia nel 1800 il supremo capo della Chiesa, ed indi condotto alla sua sede, monsignor Buronzo, nel 1800, intraprese il viaggio per Roma, si per venerare il nuovo pontelice, che per esporre gli affari importantissimi della diocesi.

Nel 1802 partiva l'arcivescoro alla volta di Parigi, ove, imperando Napoleone sotto il tilodo di primo ensole, si voleva disiminire il numero delle diocesi del Piemonte, e conformarte a quella della Francia, dopo il famoso concerdata del 1801. Otto sole in Piemonte ne rimasero crette con bolla pontificia, e sarebbero state snocr meno, se in Parigi monsignor Buronzo non si finse perciò adoperato col cardinale Capirara, legato a latere persos il governo francesse.

Nel 1805, à l'primi giorni di aprile, Napoleone, superho della corona imperiale, partiva dalla Francia per venire ad usurparsi quella del regno d'Italia; ed arrivato a Torino, alloggiava a Stupinigi. Monsignor Buronzo col capitolo de suoi canonici, essendo li andato a prestargii omaggio, fu ricevato con mudi seortesi, anzi con acerbi rimproveri, di essere troppo sospetto al governo francese, essersi sempre dimostrato eccessivamente partigiano della casa di Savoia. Senza sunarrist di animo, rispondeva l'arcivescovo: « Non può essere delitto il mio « antico affetto ai re di Sardegna, else mi hanno colmato di benefizi; e la increttitulie non fit mui mua virtiti: però come io sono stato in

- « allora buon suddito di chi regnava, così ora mi fo preciso dovere
- « di riconnscere e di onorare V. M. imperiale: e prestarle fin d'ora
- « il giuramento di fedeltà. No, nol voglio, soggiunse con iracondia
- Napolcone, perchè mi fareste un giuramento di restrizione mentale;

e se i miei nemici si avvicinassero al Piemonte, andereste voi il
 primo a raggiungerii contra di me ». In così dire gli voltò dispettosamente il dorso(1).

Era arrivato di que' giorni in Torino papa Pio vu di ritorno da Parigi, ove l'anno antecedente, il giorno due dicembre, aveva fatto la solenne incoronazione di esso Napoleone, e risiedeva nel palazzo reale, Col suoi canonici si presentò monsignor Buronzo ad usare al glorioso nontefice ogni atto di religiosa venerazione; quindi appresso, in privata udienza, ed era il giorno, non ben mi ricordo, se diciottesimo o decimonono dell' indicato aprile, pregò il santo padre del suo consiglio intorno alla rinuncia dell'arcivescovado. Non voleva il prelato deliberare da sè in cosa di tanta importanza: continuare nella enra pastorale ad onta di Napoleone, benehè farlo il potesse, non gli parea spediente pel suo gregge; e cedere per una particolare propria molestia, neppur gli sembrava ennveniente. A questa richiesta non altro rispose Pio vii che il testo evangelico: exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis; le quali parole egli replieò più volte alle nuove istanze del prelato. E da qui comprese monsignor Buronzo, che siecame il supremo gerarca aveva dato l'esempio di grandissime candiscendenze pel bene della Chiesa, così l'arcivescovo poteva far il sagrifizio di sua séde, per evitare mali maggiori. Così fece egli di fatto assai presto, ed a' primi giorni di ottobre di quell'anno medesimo, era già eletto il successore, monsignore Della Torre, Dopo la sua rimmeia, ritiratosi in patria, visse una vita privata nell' esercizio dell'orazione e della lettura, finchè picno di meriti c di anni, passò al riposo de'giusti, l'anno 1806, nel giorno ventitrè di ottobre, giorno appunto di sna nascita.

(1) Le invettive di Napoleone e le savie risposte di monsignor Buronao mi furnon raccontate di testimoni, i quali vi eran presenti, fegnissini di fede, alcuno de quali vive anche oggidi, per degin rispetti io non nomino. Anche la risposta che diede dappoi il santo padre in privata udienza a monsignore Buronzo mi fin attestata da un ceclesiastico titolato, che si trovò secanto al pontefiee. CXIV. GIACINTO DELLA TORRE, ARCIVESCOVO DI TORINO NEL 1805

Giscinto della Torre de'conti di Luserna e Valle, nato in Salnazo il di quindici di marzo 1757, entrò da giovinetto nella congregatori di Sant'Agostino, detta di Lombardia, nella quale esercitò diversi uffici, di maestro de' novizi, di priore del convento di Torino, di lettore di filosofia e di teologia. In mezzo a si gravi cure applicossi anche all'amena letteratura e allo studio di storia patria; e ne fanno fede alcune sue produzioni, stampate negli ozi letterari, negli illustri Piemontesi, so appratutto l'edizione da lui data el Dio del Cusi, illustrata con un copioso elogio storico critico. Questa composizioni sono apprezante per la purità della lingua, per la molta erudizione e per la profondità de' sentimenta.

Destinato a governare la chiesa metropolitana di Sassari, posti in obbilo gli studi suoi prediletti, tutto si diede all'adempimento dei doveri pastorali con tal soaviti di maniere, che nella dirocstanza del 1797 in cni fa richiamato dalla Sardegna per reggere la chiesa d'Acqui, ninno vi fa che non sentisse di sua perdita na sincero dolore. Con eggan vigilanza e sapienza governò la nuova diocesi, sempre la tempi difficiil e con proprio danno, finchè per la rinunzia di monsignor Buronzo fu elevato alla metropolitana Toptarese nel 1805 da papa piò vu, regnando l'imperatore Kopoleone.

In questa noova sua destinazione i primi pensieri suoi rivolse a ristaturare a proprie spese il seminario de'chierici, al rinnovallamento della biblioteca, cui dicide una forma più elegainte, e a restitaire gli ecclesiastici studi all'antico loro splendore, moove cattedre innalzando, e pensioni gratuite e perpetue accordando a' quel giovani che ingegno e volontà mostravano di 'imparare le scienze ecclesiastiche. Nè di ciò satisfatto, fece a loro vantaggio de leguti generosi, che sono una evidente prova dell'incomparabile grandezza del suo nore. Per procurare a' fedeli tutti i soccorsi possibili della religione, e principalmente ne' giorni pasquali, ricomprò con le sue rendite la così detta fubbrica degli esercizi, ove da tempo antico solevano admissi coloro che nella solitudine e nel raccoglimento hanno un santo desiderio di pensare agli affari dello spirito, e la ristaturò e la provede di suppellettili. Vegliò attename ta delposito della fecè, sicchè

non s'insegnassero nella sua diocesi erronee dottrine, allo splendor del divin eulto e al pubblico esercizio della religione, e per lui alcune chiese già de regolari non furono chinse ne profinate. l'usplendido coi poverl e Torino anche al giorno d'orgi sa quante e quali furono le sua liberalità verso i miserabili, primo oggetto delle sue più tenere sollecitudini. Trovatasi per accidente, dopo la sua morte, una carta dei suoi conti, risultava che negli ultimi sedici mesi di sua vita avera distribuito a poveri oltre centocinquantamila lire. Pubblicò diverse omelie che furono motivo di scandalo agl'indotti, per le lodi date a Napoleone. Ma devesi rifictere, che en primi anni del suo impero non avera Buonaparte spiegato quel carattere violento e prepotente she usò dappoi verso Pio vir e tutta la Chiessa, e certamente monsignor della Torre, anche in quegli encomii, pee verità grandiosi, ebbe retitudine di mente, nè mai intese al proprio vantaggio, nè al privato son innalzamento.

Con queste rette intenzioni andò nel 1811 a Parigi, ove si tenne quel concilio detto nazionale, e ne accettò l'uffizio di segretario. Del resto sono incalcolabili i vantaggi, i quali dalla grazia che godeva monsignor Della Torre presso l'imperatore derivarono a questa diocesi. Volevano i Calvinisti ed altri eretici erigere in Torino un tempio pel pubblico esercizio del loro culto, allegando che Napoleone proteggeva nell'impero ogni religione, motivo per cui a'cattolici era stata concessa in Ginevra una chiesa, cosa non mai più veduta dopo Calvino: pereiò avere essi ogni diritto d'ottenere simil concessione presso di noi. Monsignor Della Torre, avendosi guadagnato l'animo del principe Borghese, governatore generale del Piemonte, e quello del ministro de'culti in Parigi, dissipò con invincibil fermezza gli scaltri e validissimi maneggi degli eretici, nè poterono mai riuscire nell'intento, contuttochè alcuni cattolici li sostenessero, Sinistre impressioni avevasi formato Napoleone contra il clero di Torino, quasi che fosse un segreto suo avversario, meritevole d'essere disperso c punito: rispondeva l'arcivescovo che addossavasi sopra di sè ogni qualunque disordine che i sacerdoti di sua diocesi avessero commesso contro il governo; e con questa sua garantia li salvò da ogni molestia. E potè di più ordinarne altri molti, liberandoli dalla micidiale coscrizione militare. Moltissimi beni ecclesiastici, in case, censi e possessioni, non eransi ancora venduti quando monsignor Giacinto fa investito dell'arcivescovado: e uomini ingordi si raggiravano da

ogni parte presso i ministri di Napoleone, per farti rendere al junibilico ineanto ed impadronirsene a vil prezzo. A si iniqua usurpazione il prelato virilmente opponevasi, e fu vittorione; cosicchè shalzato dal trono Bonaparte, entrando ne'suoi antichi dominii il re Vittorio Emanone en el 1814, trovò beni di chiese, di conventi e di monisteri in una quantità rilevantissima. Se al giorno d'oggi sussiston anoro a i terreno pingui e ricchissimi di alcune antiche badie, es si sono fatte posteriorinente delle utili ecclesiastiche assegnazioni; se si sono potuti ai giorni nostri rifornire i convente, i capitoli, i semiari del Piemonte; il tuto devesi particolarmente attribuire all'autorevole ed assidua interposizione, di monsignor Giocinto; e la sua diocesi anche per ciò solo gli arrà una perpetta ricconoscenzi.

Prima di morire egli stesso tranquillamente dettò l'iscrizione da apporsi sulla sua tomba, che è la seguente:

HIC . RESVERECTIONEM . EXPECTANT . EXVVIAE HYACINTHI . A . TVERE . ARCHIEPISCOPI . TAVRINENSIS ORATE . PRO . EO OBUT . DIE . VIII . APAILIS . MDCCCXIV

Nella vedovanza della chiesa Torinese la resse il prelodato vicario generale copitolare Emanucle Gonetti, degno d'eterna ricordanza per le amabili su evittà, per la soavità delle maniere e la prudenza sua nel maneggio degli affari più scabresi. Zelante del culto, santo nei costumi, furte nelle contraddizioni, ministro di pace e carità, speuse le discordie, sollevò gl'infelici, e sostenne l'oner, degli altari e dei sacerdoti. Ritornando il re Vittorio Emanuele, voleva premiare i soni meriti con nan dignitosa elevazione, ma l'umittà del. servo di Dio si oppose: carico d'anni e di fatiche discese nel sepolero, compianto da tutti, e neppure i maligni seppero che cosa criticare nella sua condotta in tempo difficilissimi.

CXV. MONSIGNOR COLOMBANO CHIAVEROTI CAMALDOLESE, ARCIVESCOVO NEL 1818.

Chi vorrà scrivere o leggere le memorie di monsignor Colombano Chiaveroti arcivescovo di Torino, dovrà prima rammentarsi di quegli antichl monaci che, separati da ogni commercio del secolo, non attendevano che alla santificazione di loro stessi nel deserto, coll'esercizio della penitenza e delle più strette osservanze, e pol cavati a forza dalle solitudini per essere preposti ad una chiesa, apparivano uomini apostolici, potenti nelle parole e nelle opere: in questa rimembranza troverà nna perfetta immagine di monsignor Colombano Chiaveroti. Egll era nato in Torino di chiara famiglia il cinque di gennaio 1754, ed era figlio unigenito. Suo padre lo destinava agli studi nella reale università, ed il figliuolo vi riusciva egregiamente, ottenendo la laurea dottorale in ambe leggi. Il padre lo voleva nel secolo per sostegno di sua vecchiaia ed erede di sue sostanze; ed il giovine si decise per lo stato claustrale. Questa non aspettata risoluzione amareggiò oltremodo il cuore del padre; e tutto quello che può usare nn genitore in tali separazioni, lagrime, preghiere e minaccie, usò quegli per rimuovere l'amato figlio dal conceputo divisamento; ma tutto fu inutile, che però Colombano ebbe a sostenere lungamente quel conflitto, che già in caso del tutto simile sostennero intrenidamente un san Francesco di Sales ed un sant'Alfonso de'Lignori co'rispettivi loro genitori. Quando nè amici, nè parenti poterono più voltare dalla monastica vita l'animo di lui , suggerì il padre, che volendo ad ogni costo essere ecclesiastico, almeno rimanesse in casa la qualità di prete secolare, senza andare a seppellirsi in un cremo, ove non sarebbe stato ntile neppure a' giumenti. Appunto, rispondeva il giovane, per diventare utile agli altri, devo prima separarmi intieramente dal secolo; così ha fatto Mosè che per quarant'anni stette ascoso nel deserto di Madian, ed indi fu abile a salvare il suo popolo. Questa risposta parve un vaticinio.

Nell'eremo de Camadiolesi, in valle di Lanzo, si rinchiuse Colombano, morto al mondo e a se stesso, tutte pratienado perfetamente le osservanze che san Benedetto avera instituito e san Romando aveva raccomandato a suoi discepoli. Ivi dimorò per lo spazio di quaranta e più anni, nè volle più uscirne, nommeno l'anno 1802, quando nel Piemonte tutte le comunità religiose rimasero estinte. Cangiò allora per poco la forma esteriore dell'abito; e partiti giù altri suoi confratelli, egli solo vi restò ad niliziare quella chiesa, a sovvenire nelle cose spirituali e temporali quei circonvicini abitatori, a comporre amichevolmente le loro discordie, usando le profonde cognizioni che aveve di giurispradeza. Intanto, mentre pensava di terminar colà i giorni suoi, Iddio lo chiamava con generale sorpresa a reggere da vescoro la chiesa. d'Ivrea nel giorno ventitrè novembre 1817, e quindi a'vestuno dicembre dell'anno seguente a governare la metropolitana di Torino, pulla giovandogli la lunga resistenza che rispettevolmente faceva, per sottrarsi dal prima e dalla seconda dignità. Si vide allora verificato, che prima di ben comandare bisogna saper ubbidire, che nel religioso raccoglimento ben si formano gii uomini apostolici; che Mosè diventò maestro, duce e legislatore di sua nazione, dopo essere stato quasi per un mezzo secolo ascoso nel deserto.

Monsignor Chiaveroti riusci un perfettissimo prelato, rigilante, avveduto, pio, dotto e fermo nelle critiche occorrenze, è sempre generoso co'poreri. Cominciò la visita pastorate, e non potè terminaria; ebbe delle gravissime afflizioni, e tutte le sopportò con la calma del giusto e con l'orazione. Instrivia il suo clero e tutto il gregge con frequenti omelle, ripiene di dottrina e di sacra unzione; e savissimo divisamento è stato quello di pubblicarle con la stampe (1). In leggendole si conoscerà appieno monsignor Colombano, meglio assai che nol potrebbe illustrare qualsivoglia penna clegate. Come visse, santamente morì il sei di agosto 1851, dopo avera sofferto una lunga malattica con croica rassegnazione.

Il venerevole capitulo de'canonici, ossequioso a'suoi meriti e riconoscente a'beneficii di lui, gli ha eretto nella chiesa metropolitana, ov'è seppellito, un busto in marmo con la seguente iscrizione:

COLVMBANO. CHIAVEROTIO, EX.MON. CAMALD. ET. EPISCOPO. EPORED ARCHIEPISCOPO. TAVRINORVM

> PROVIDENTISSIMO . ET . RELIGIOSISSIMO . ANTISTITI ORDO . CANONICORYM

OVOS . ILLE . DILEXIT . VT . FILIOS . TESTAMENTO . HONORAVIT LEGATO . INSTRUMENTO . PONTIFICALI . GEMMIS . ASPERO

QVOD . SIBI . A . REGIBVS . LARGITO . IN . MAXIMO . PRETIO . HABVIT ANNVO . PIACVLARI . SACRO . TANTVM . IVSSV

PATRI . BENEMERENTI . ET . VENERANDO OB . AMOREM . ET . BENEFICIVM

ANNO . MDCCCXXXIV . POST . MORTEM . ILLIVS . III

(1) Torino, 1855, stamperia Ghiringhello.

## CXVI. MONSIGNOR-LUIGI DE'MARCHESI FRANSONI, ARCIVESCOVO DI TORINO NEL 1832

In Genova, addi ventinove di marzo 1789, ebbe i natali monsignor Luigi Fransoni, di una famiglia per antiea nobilità e per eprega
personaggi celebratissima. Giacomo cardinale Fransoni floriva nel secolo xvu sotto papa Alessandro vu. L'abate Paolo Gerolamo Fransoni el secolo ultimamente secoro fui perfetto modello del elero
Genovese, il fondatore degli operai evangelici e dell'instituto delle
Madri pie. Circa la metà dell'istesso secolo, ciò en el 1758, Matteo Fransoni fin innalzato al governo della repubblica, nella suprema
dignità di Doge. Altro cardinale Giacomo Filippo Fransoni, già nunzio
apostolico in Lisbona, vive oggidi in Roma, prefetto della saera congregazione di Propaganda Fide. Il nostro monsignor Luigi, fratello
di questo meriteviosismio porporato, fu da prima promosso alla chiesa
vescovile di Fossano, e consaerato in Roma il diciannove di agosto 1821.

Passato a miglior vita, come sopra si è detto, monsignor Colombano Chiaveroti la sera del sei d'agosto 1851, venne tosto con ponțificio breve del giorno dotici dell' istesso mese nominato monsignor Luigi ad amministratore della diocesi di Torino. Nel concistoro del venticinque febbraio dell'anno seguente 1852, veniva preconizzato arcivescovo, e prendeva solenne possesso della ehiesa metropolitana il primo giorno d'aprile dell'anno stesso, occorrendo la domenia latera quarta di quaresima.

Destinato il canonico penitenzicre Giovanni Gianotti, oggidi monsignor vescoro di Saluzzo, a complimentare a nome del venerabile capitolo il nuovo pastore, indirizzavagli le seguenti espressioni: - Quem Victorius Emmanuel et Pins eniscopum fecerant: Carolus

- « Felix et Lco socium esse voluerant, quibus enenobiorum restitutio
- e et ecclesiastiei aerarii distributio eommissa, Carolus Albertus et
- Gregorius archiepiseopum constituerunt (1) ».

Vive, e Dio lungamente il conservi all'amore e al bene della diocesi.

(1) Ex typis Hyacint. Marietti, 1852, pag. 10.

# Avvenimenti di religione

----

#### CXVII. BASILICA DI SOPERGA

La liberazione dell'assedio, che i Francesi avean posto alla cittadella di Torione el 1706, sarà sempre illustre ne fasti della patria e della religione. Io qui non devo narrare i prodigi di valore con cui si difesero gli assediati da ripetuti asselti del nemico, la costanza del Torinesi in appopratre disagi e la penuria del blocco, non l'imperterrito eroismo del doca Vittorio Amedeo n, e di suo cugino il priori cipe Engenio, giacche queste prodezze da cento nostri scrittorio elegante prosa ed in amena poesia sono state descritte; ed io d'altronde non mi debbo scessare dal mio scopo. Dirò dunque solamente la parte che ebbe la religione in quella segnalata vittoria, e come alla religione stessa siasi eretto in perpetua riconoscenza il più grandioso monumento.

L'assedio di Torino fu lungo di quattro mesi, e durissime furono le strettezze che in questo tempo ne provarono i cittadini. Perchè non rimanessero scoraggiti, l'arcivescoro Vibò nella sna veneranda canta età tutti gli animi inflammava alla difesa co'potenti eccitamenti della religione, implorando propizia la divina Provvidenza con pubbliche preci e con devote processioni. Sotto il suo esempio gli ecclesiastici del ceto secolare e regolare si affaticavano senza posa ad animare le noster truppe, e prestare ogni temporale soccorso a quelli che da colpi nemici restavano offesi, e più ancora ad assisterii spiritualmente col conforto de sacramenti, onde neppor uno ne restasse privo. Si esponevano ad evidente pericolo di essere eglino stessi colpiti

dall'artiglieria francese con quello stesso ardor di animo con cni i soldati si cimentavano alla morte colle armi alla mano; nè altro movimento gli scuoteva che un santo amor della patria e l'impulso della carità, che insegna non potersi far a Dio miglior sagrifizio di quello che offerisce la propria vita per la salvezza degli altri. Di questi ferventissimi ecclesiastici io sol nomino il beato Sebastiano Valfrè. perchè quello da cui moltissimi altri prendeano norma e vigore. « Quindi è che persone d'ogni età, sesso e condizione con unanime sentimento intendevano a' pietosi uffici verso la patria, reputandosi a gloria di soffrir per essa. Quanto il senno provvede, l'ingegno crea, e può la costanza, e vuole necessità, tutto fu operato in quel memorando assedio. Trecento donne tragittavano terra e fascine ne'luoghi più pericolosi e infestati dalle batterie de'nemici, ed esse coraggiose non desistevano dall'opera, sebben si vedessero talvolta avanti gli occhi cader alcune delle loro compagne percosse dalle palle nemiche. I poverelli dello spedale di carità, quegli orfani fanciulli, lavoravano anch'essi negli scavi sotterranei delle mine, dando eziandio volonterosi la vita per coloro, dalle cui pie largizioni erano sostentati » (1).

Cinque furiosi assalti aveano già dato alla cittadella gli assediatori nemici, e più d'una volta parve che avessero conseguito l'intiera vittoria. La città era ormai ridotta all'estremo e poco più poteva durare; quando sovraggiunse dalla Lombardia il principe Eugenio, seco conducendo un esercito imperiale. La mattina del due di settembre da Carmagnola passando per Chieri con Vittorio Amedeo, si portarono ambidue sopra il colle di Soperga; e da qui ben indagando la posizione del nemico, la strategia che profondamente conoscevano loro ravvivò il coraggio per sì fatto modo, che concepirono il sienro mezzo di attaccarlo e vineerlo. Sulla sommità della collina stava eretta una piccola cappella in cui veneravasi un' imagine di Maria Santissima; e Amedeo volgendosi a quella, disse: « Ah dammi, o gran Madre di « Dio, che io disperda cola que'nemici; e in testimonianza della tua « grazia, io qui ti farò sorgere un magnifico tempio ». La grazia di fatto si ottenne il giorno sette di settembre. I due principi con tutto l'impeto delle loro armi mossero ad investire le trincee francesi, e con egual vigore i Francesi respingevano gl'imperiali; ma finalmente il principe Eugenio, spronando i suoi all'ultimo sforzo, si aprì con

<sup>(1)</sup> Storia della monarchia di casa di Savoia. Torino 1855, pag. 125.

ineredibil valore il varco nelle stesse trincee, e i Francesi restarono soprafiatti da quel rovinoso torrente, molti morti e feriti lasciando sul campo, e gli altri dandosi alla fuga ripassarono meglio che poterono le Alpi, ed un ricchissimo bottino ed attrezzi militari lasciarono ai vineitori.

Non si dimenticò mai più Vittorio Amedeo di sua promessa, e come le tante spese che avea fatto per la guerra non gli permettano di metter così presto mano all'opera, volle indagare il sentimento del padre Sebastiano Valfrè, il quale con sua lettera del tredici febbraio 1707 gli rispose così: «L'Altezza Vostra Reals si degna d'inlettoracomi della maniera con cui si abbiliano a rendere grazio:

- « terrogarmi della maniera con cui si abbiano a rendere grazie « pubbliche a Dio per la vittoria riportata sull'esercito francese; ed
- « io recandomi ad onore di prontamente ubbidirla, subito rispondendo
- e le dico che, essendosi ottenuto il prodigio per intercessione della
- « beatissima Vergine Maria, a lei se ne dec dirigere il ringrazia-« mento: però si potrebbero con magnifica pompa solennizzare le
- mento: pero si potrendero con magninca pompa solennizzare le
   feste della Natività, della Nunziata, e dell'Immacolata Concezione...
- « cd almeno in uno di questi tre giorni mi parrebbe che si dovesse
- \* tenerè cappella pubblica, far la comunione generale ed una divotis-
- sima processione ». E questa realmente introdusse il religioso sormonio forma solome, ne d'altora in pia s'intermise giammal. [Diversi altri esercizi di carità cristiana raccomandava in questa lettera il servo di Dio, e tutti ili praticò il monarca al sollievo de'poveri e de' carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti; e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti e finalmente conesimidera il flegio così: « A Maria Sandona del carrenti e finalmente conesimi con si carrenti con considera del carrenti e conesimi con considera del carrenti e finalmente conesimi con considera del carrenti e considera del carrenti e carrenti e carrenti e carrenti e carrenti e carr
- tissima dev'essere pur dedicata la chiesa che Vostra Altezza per voto
   è obbligata di fabbricare (sul colle di Soperga). Così facendo, è certo
- « (ne ho fede certissima) che seguiterà Dio a proteggere in particolar
- « modo questa città, e in tutti si manterrà viva la memoria della grazia
- modo questa città, e in tutti si manterrà viva la memoria della grazia
   ricevuta ». Finita la guerra tra le potenze di Europa col trattato di

Utrecht, il tredici luglio 1715, con vantaggio massimo di Vittorio Amedeo che ne riportio una reale corona, si sollectito egli incontanente a dar principio al secre edifizio, sul- colle medissimo di Soperga, vo dalla Madre di Dio aveva impiorato soccorso, e la parte debole del nemico assediatore aveva scoperto. L'architetto ingegiossismo, don Filippo luvara di Messina, stese il grandicos disegno; e nel 1715 il monarca diede cominciamento all'opera, che nel 1750 fu felicemente compiuta con tal maestria di arte, con tal dovizia di marmi, e va gletzza di lavoro, che forma sempre l'ammirazione anche di quelli che hanno percorso tutta l'Italia. Sopra la porta di entrata, nella parte interiore che è in faccia dell'altar principale, fn apposta una tavola di marmo con la seguente inscrizione a caratteri di bronzo dorato:

> VIRGINI . GENITRICI VICTOR . AMEDEVS . SARDÍNIAE . REX BELLO . GALLICO . VOVIT

PVLSIS . HOSTIBVS . EXTRUXIT . DEDICAVITOVE

Per uffiziare questa chiesa con religioso decoro, il re Vittorio ercsse una congregazione di preti, i quali furono provveduti di ampie rendite, affinchè nell'edifizio annesso alla basilica abitassero in vita comune, e con lo studio e con la pietà abili riuscissero all' importante ministero di prelati e pastori delle chiese de'regii stati: tal è il decreto dato da Rivoli con regie patenti del ventisci agosto 1730. Di molti onori, privilegi e prerogative venne quindi illustrata questa congregazione dal re Carlo Emanuele 111, il tre di giugno 1732. All'alta destinazione ben corrisposero di tempo in tempo i sacerdoti di quel collegio; e moltissimi ne nscirono con la dignità vescovile e più cospicui ancora per la vasta scienza e le egregie virth di eni erano adorni; detto perciò giustamente il seminario de'vescovi. Nuovi regolamenti assegnò a quella eongregazione nel 1834 il regnante Carlo Alberto: e d'allora in poi assunse il nome di Accademia ecclesiastica: tutti i vescovi dello stato hanno diritto di nominarvi nn chierico, in cui concorrano i necessari requisiti; e la saera eloquenza e la scienza de'eanoni particolarmente vl sono insegnate.

I sotterranei della basilica sono riservati dopo del re Vittorio Amedeo n al sepolero de'nostri sovrani : e chiunque li visita, sentesi colpito suo malgrado da un rispettoso orrore e da una religiosa venerazione: la morte ivi è rivestita di splendore ed addita la immortalità di quei grandi ehe ivi riposano. Non è perciò maraviglia se, l'ultimo anno del secolo ultimamente scorso, governato il Piemonte dalla vertigine e dalla irreligione, con decreto del sci gennaio, usci l'empio decreto « ehe il sacro tempio fosse ridotto ad un edifizio di filosofia e di na-« zionale riconoscenza, e alle insegne reali fossero sostituiti gli emblemi

- « della libertà, e distrutte le tombe de'T .... si erigessero i mansolei
- · de'piemontesi morti per la patria · (1). Ma, come Iddio volle, il

<sup>(1)</sup> Storia della reale basilica di Soperga. Torino 1814, pag. 32.

decreto del furore e dell'empietà non venne eseguita; e merito perpetuo ne riporteranno particolarmente quegli ecclesiastici che con santa industria fecero deluso l'intendimento de perversi.

# CXVIII. ESPOSIZIONE DELLA SACRA SINDONE FATTA IN TORINO NEL 1815 DA PIO PAPA VII

Era caduto infranto, nel 1814, il gigantesco colosso dell'impero francese: Napoleone Bonaparte, che lo aveva formato e cinto ne aveva la corona, era stato espulso dalla sede dell'impero per essere relegato nell'isola dell'Elba, e gnindi in quella di Santa Elena, nel mezzo di uno sterminato oceano. Con la cadnta di Napoleone era scritto in cielo che dovean par rovesciarsi a terra i troni di tutti i suoi congiunti. Uno dei quali era Gioachino Murat, ingiusto possessore del regno di Napoli. Sedotto costni da quello spirito di vertigine, che è precursore funesto degli errori e della consecutiva punizione de' grandi della terra, volle uscire da' confini del regno, inoltrarsi ne'paesi già restituiti alla Santa Sede, prendere la via di Roma, col disegno chimerico di cacciar dalla Lombardia e dal Piemonte gli Austriaci e i Subalpini. Il papa riclamò a questo preteso passaggio e reale occupazione de'snoi dominii; ma la demenza di Murat non ascoltò queste giustissime rimostranze; che però Pio vit giudicò di cedere per alcun poco alla necessità del tempo, sottraendo la sua persona ed i cardinali presso di sè residenti da Roma, e ricoverandosi in qualche sicura città d'Italia.

Non sì tosto presenti tal deliberazione l'ottimo Vittorio Emannele re di Sardegna; il qualle nell'anno antecedente, 8144, il giorno venti maggio avea fatto ritorno in Torino fra le più vive acclamazioni, per mezzo del suo ministro marchese di San Saturnino fece offerire al santo Padre un assio ne'ssoi stati. E difatto questo invito accettò il papa, recandosi in Genova, che di recente era stata ceduta alla reale casa di Saroia, e « godera in punto di religione e di pietà hoona opinione presso la Santa Sede(4)». Soggiornando in Genova il santo padre, dopo pochi giorni dal suo arivo, vennero alcuni deputata della città

<sup>(1)</sup> Relazione del viaggio di Pio papa vii a Genora nell'anno 1818....
scritta dal cardinale Bartolomeo Pacca. Modena, presso G. Vincenti,

di Savona per complimentario di insiene pregario di obtrare noramente colla una presenza la loto patria, e deguarsi inoltre d'incoronare la statta della Madona mirrecolosa, detta della Miericordia, , che venerasi in un santuario dalla città poco distante. Il santo Padre gli accolse con grande amorevolezza, ma in quanto alla funzione che desiderazano, prese aloun poco di tempo per una decisiva risposta. A Volle prima, serire i lacardianel Pezca, che dorenda lo recernir per suo

« ordine in Alessandria a ringraziare il re Vittorio Emanuelo dell'onoe revole e generosa accoglienza fattagli in Genova, lo interrogassi,

revoie e generosa accognenza intragii in Genova, io interrogassi,
 se in quel tempi e in quelle non felici ĉircostanze poteva tranquii lamente quella sacra funzione eseguirsi... Ademointa la mia com-

Iamente quella sacra Iunzione eseguirsi... Adempinta la mia coma missione, il piissimo sovrano mi rispose: Che non solo gradiva che
 Sna Santità facesse quella incoronazione, ma che voleva anzi assi-

« stervi esso stesso in persona». E così di fatto avvenne il giorno dieci di maggio con la più spiendida solennità.

Ricerea nell'istesso giorno il sommo Pontefice la faustissima notizia che le truppe di Gioschino Murat, pienamente sonditte delle armi ustriache, a veravano con precipitosa figa sgombrato tutti i dominii della Santa Sede; ed a questo sisurissimo avviso Pio vui divisava di far presto e retto ritorno alla sua cattedra; ma tali e tanto pressanti furono le istame del re Vittorio, che il Papa acoondiscese ai suo desiderii, con piegara il viaggio verso il Piennotte per venire a suo desiderii, con piegara il viaggio verso il Piennotte per venire a inquesta capitale, per preparargli la più riverente e festosa accoglicaza; e così appunto segui il giorno diciannove di maggio. Andoi i ro Vittorio Emanuele a ricevere il Pontefice massimo a Moncalieri, donde alle nore della sera entrarono ambedne insteme con la più brillante comitiva nella città illuminata, al rimbombo dei cannoni, al suono gialiro delle campane, e fra l'esultanza dell'affollata popolazione.

Due giorni dopo al faceva la esposizione pubblica della Santa Siadone, che il veneralo Pontefice avole con le proprie mani, assistito da più rardinall, vescori e prelatl, e da tutta la regale famiglia. Erano trascorsi quannta anni che i Torinesi non averano vedulo il Lenzando sercosanto, e non vi era esemplo che ciò fosse mai avvenuto per le mani del romano Pontefice; onde si per la venerazione a quella preziosissima reliquia, si pel rispetto al gerarca supremo che di gioria e di gioia avea ricolimato tutta la chiesa, il concorso in piazza Castello era foltissimo, e il nichi chie ni la universale commozione, essendo a fatta la esposizione dalle due opposte logge di quel castello reale.

Il giorno ventidae Pio vu ripartiva da Torino ineamminandosi a Roma; e qul giunto, convocava a concistoro, addi quindici di Inglio del medesimo anno 1815, il collegio de cardinali, significando le ragioni di sua partenza e le religiose accoglienze ricevente nel suo visagio: e fa le altre cose diceva nella sua allocusione le seguenti: «Come si

- « è veduta allora massimamente risplendere la religiosa pietà del
- « carissimo nostro figlinolo in Cristo, Vittorio Emannele, illustre re
- « di Sardegna che ha voluto esser presente a quella sacra cerimonia « (dell'incoronazione della statua di Maria Santissima in Savona);
- quali dimostrazioni di stima e di ossegnio e splendidissima libe-
- « ralità abbiamo ricevuto da quel prestantissimo monarca a Genova,
- « a Savona, e particolarmente a Torino, ove per fargli visita e saln-« tarlo, abbiamo piegato alcun poco nel nostro viagglo il cammino?»

### CXIX. FESTA DELLA BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE SERASTIANO VALFRE IN TORINO NEL 1835

Essendosi celebrata la festa della beatificazione del venerabile servo di Dio Sebastiano Valfrè, in Roma, nella basilica di San Pietro, dal pontefice massimo Gregorio xvi, il glorno trentuno agosto 1834, con religioslssima e brillantissima solennità, apparteneva alla congregazione dell'Oratorio di Torino, prima che ad ogni altra comunità, il rinnovare la festa medesima, si perchè di essa congregazione il padre Valfrè era stato presso che il fondatore, si perchè le sacre di ini spoglie mortali si conservavano in essa, sì ancora perchè i processi ordinari ed apostolici erano stati intrapresi e proseguiti dalia medesima. Alia celebrazione di questa festa in Torino prendeva grandissimo interessamento tutta la città, ben consapevole che il novello beato era già stato per cinquanta e più anni il decoro del sacerdozio, li padre dei poverl, l'apostolo infaticabile di ogni ceto di persone. Simili sentimenti e votl nodriva l'eccellentissimo magistrato della Riforma degli Studi, essendo stato il servo di Dio prima discepolo e poi dottore teologo collegiato della regia università. E finalmente l'angustissimo regnante Carlo Alberto e tutta la reale sua famiglia par vivamente desiderava e promoveva questa festa, per venerare sugli altari colni, che de'sovrani suoi antecessori era stato l'oracolo, ed avea promesso



poco prima di morire di sempre pregare per la reale casa di Savoia.

Questa festa dovendo consistere în un tridoo, farono fissati i giorni treatuno di maggio e primo e due di giuguo. Nella sera del giorno ventinore, essendoi recato nella congregazione de padri dell'Oratorio monsignor Luigi Fransoni arcivescovo, dopo aver riconosciuto in autentica forma le ossa del beato Sebastiano, ordinò che venissero allogato nella scatola di cartapesta, già preparata in modo che acconciamente rappresentava la figura naturale di un somo in tutte le sun embra. Quindi vestita dell'abito consuoto del Filippini, se ne fece una privata traslazione all'altare destinato in chiesa grande, coll'accompagnamento del prelato, de' principali personaggi ecclesiastici e civili della cità, e de sogretti della congregazione.

Alla sera del giorno trenta fecesi la solenne apertura del triduo. Siccome da più giorni dopo il mezzodi tenevansi chiuse le porte della chiesa per non recar disturbo agli apparatori, così il popolo stava nella piazza e nelle attigue contrade affollato, impaziente di vedere la funzione. Aperte finalmente le porte, entrarono in chiesa a guisa di un torrente, che, rotti gli argini, da ogni parte inonda, ma senza guasto. La chiesa vagamente ornata, una moltitudine di faci accese, rappresentato il beato in gloria in una grandissima tela che tutto copriva l'altar maggiore, esposto il corpo del Beato sotto un altare di elegante cappella; tutto inspirava grandezza di religione e sentimenti di pietà. Intanto cominciava monsignor Alessandro d'Angennes, arcivescovo di Vercelli e degno successore di santo Eusebio, a recitare dal pergamo un'orazione panegirica, che veniva intesa con somma avidità, anche da quelli che poco potevano giudicare del suo merito. Chiudeva quella sacra funzione monsignor arcivescovo di Torino, intonando l'inno del ringraziamento. Ritornò questo prelato nel giorno seguente, che cadde in domenica, e fu il primo del sacro triduo, coll'assistenza dei canonici della sua metropolitana, per la celebrazione solennissima della messa pontificale, dopo la quale entrarono in chiesa gli augustissimi sovrani, il re e la regina, con tutta la corte nella più spleudida gala, recandosi all'altare del Beato ad assistere al divin sacrifizio. Intervennero nel decorso del giorno alla pia venerazione molte confraternite; e alla sera le lodi del Valfrè furono recitate da monsignor Losanna, vescovo di Biella.

Tutte le sacre funzioni del secondo giorno furono assegnate al capitolo metropolitano; ed un canonico di questo venerevole ceto, l'abate

Ottavio Moreno, esaltò alla sera le gesta del Beato, Erano intervenuti in questo giorno al culto del nuovo protettore i decurioni della città; e tutti i fedeli ad ogni ora ingombravano ogni angolo della chiesa. I sacri uffizi del giorno terzo forono devoluti al collegio de'dottori teologi, al cni ceto era già ascritto il padre Sebastiano. Monsignor di Samone. vescovo di Cnneo, che allo stesso collegio apparteneva ad un tempo, e ne era stato preside, pontificò mattina e sera; e il canonico Riberi dell'istesso corpo pronunciò le lodi del nuovo Comprensore. Spettacolo splendido e religioso fu l'assistenza alla santa messa de'reali principi, il duca di Savoia e il duca di Genova, dell'eccellentissimo magistrato della Riforma, de' professori e dottori di collegio delle varie facoltà alle sacre funzioni. I chierici del seminario, i giovani cavalieri dell'accademia militare, tutti i ritiri delle zitelle pur frequentarono la chiesa in diverse ore del giorno. Le dame di San Paolo vennte iu corpo alla venerazione del Beato, la confraternita dello Spirito Santo, quella della Misericordia, quella della Sant." Trinità unirono alla pietà degli affetti anche una generosa offerta, chi di sagri vasi. e chi di preziosi arredi: il collegio de'dottori teologi fece il dono di una ricchissima lampada di argento: l'eccellentissimo magistrato della Riforma fece fabbricare l'altare in marmo: il piissimo canonico Enrico Gattiera, preposito della metropolitana, fece costrurre la bella urna che racchiude le sacre reliquie, e moltissimi altri benefattori fecero altre generose limosine, con intendimento che i particolari loro nomi fossero dimenticati presso gli uomini per essere sol noti a Dio.

Io qui nulla dirò della musica, degli apparati, de s'ei medaglioni dipinti, tra a destra e tra a sinistra, collocati negli archivolti de' sie altari della chiesa, nulla di altre dipinture bellissime, delle eleganti inscrizioni, de lumpadari e degli altri ornamenti che funono da altre penne già descritti; ma i pensieri, gli affetti, la riverenza, la fede che si destavano negli ainini da' sacri riti, da quelle sacre spoglie, dallo spleadore del tempio, giammai non si potramo ridire.

-+++>00(+++

CXX. IL CULTO RELIGIOSO DE BRATI L'AMBERTO III, BONIFACIO ANCI-VESCOVO DI CANTORBERI, E LUDOVICA MONACA CLARISSA, DELLA REALE CASA DI SAVOIA, PROMOSSO DAL BE CANDO ALBERTO, APPROVATO DAL BOMANO POSTEFICE PAPA GREGORIO XVI, E FESTEGGIATO IN TORINO L'ANO 1859.

Emberto un conte di Savoja, Bonifacio nipote suo per discendenza, perchè figlinolo a Tommaso 1, areivescovo di Cantorberì. Ludovica figlinola al duca beato Amedeo Ix e a Giolanda di Francia, tutti tre insigni per sante virtù, ebbero alla morte il gloriosissimo titolo di beati per la venerazione de' popoli e pel consenso di tutti gli scrittori ecclesiastici e civili; ed il nome loro venne rispettivamente inscritto in diversi particolari martirologi. Questo culto però nel giro di più secoli, sebbene non fossesi mai interrotto, non era stato mai con solenne decreto riconosciuto ed approvato dalla santa Apostolica Sede, a cui sola compete delle cause de'venerabili servi di Dio conoscere e gindicare. La divina Provvidenza riservava questa gloria nel secolo nostro alla pietà del religiosissimo regnante monarca Carlo Alberto, ed insieme allo zelo magnanimo del regnante romano pontefice Gregorio xvi. Consegnito il trono dei suoi maggiori il re Carlo Alberto, fra le tante gravissime cure ed assidue sollecitadini del suo governo, anche a questa rivolse le sue premure che la venerazione religiosa di que'tre suoi agnati riportasse finalmente dalla Santa Sede una canonica sanzione. Con questo intendimento delegò da prima il sacerdote don Michele Vachetta, canonico della metropolitana di Torino e dottore d'ambe leggi, a raccogliere diligentemente totte le memorie che a'quei tre beati appartenevano sì stampate che inedite, si presso gli scrittori nostri nazionali che stranieri; alla quale commissione avendo esso delegato ampiamente e giudiziosamente soddisfatto, tutte le autentiche carte furono dal re trasmesse a Roma nel 1857, ed affidate al suo ministro in Roma residente presso la Santa Sede, il conte Federigo Broglia.

Alla sacra Congregazione de' Riti questo saggio ministro espose pertanto le devotissime istanze del suo sovrano Carlo Alberto, re di Sardegua, affinchè quel enlto, che da tempo immemorabile al beato Umberto 111 erasi sempre prestato, e dall'omaggio de' popoli proseguito, in canonica forma prima discusso, venisse con soleme decreto riconosciuto de approvato. Bisogeò quindi incominciare la causa in essa Congregazione, o relatore della medesima fu eletto il cardinale Luigi Lambruschiai, segretario di stato, nostro nazionale, già arovivesovo di Genova, e legalo della Santa Sede in Parigia quella reale corte, selatore quanti altri mai de' diritti della Santa Sede, di tutte le cause della religione, e della gioria de' santi.

Non convenendo allo scopo di questa storia di riportare il trancanto de' processi formati intorno al culto di questi tre beati, mi limito a dire, che i padri della sacra Congregazione de' Riti, dopo di aver udite, ponderate e maturamente discusse tutte le più forti difficoltà ed obbiezioni che addurre si sogliono dall'apostolico promotore della fede, furono di fermo avviso, in quanto al beato Umberto ui. essere egli veramente vissuto e morto da religiosissimo e perfettissimo principe, tanto sul trono, che nella solitudine de' Cisterciensi; aver Iddio per la intercessione di lui operato miracoli; il suo sepolcro essere stato nella sua morte elevato a particolare venerazione; il titolo di beato e di santo essergii stato attribuito pel continuato corso di cinque in sei secoli, ossia dall'anno 1300 sino al 1830 il suo nome essere stato inscritto in tutti i menologii de' Cisterciensi e de' Benedittini, e di più nella chiesa d'Ivrea; coll'approvazione degl'Ordinari, essersi recitato l'officio canonico di lui in quella diocesi; potersi perciò, se così giudicato avesse il sommo romano Pontefice, approvare e confermare in forma canonica il culto da tempo immemorabile prestato al beato Umberto ni. Tal fu in sostanza il decreto della sacra Congregazione, sancite il primo giorno di settembre 1838, che dal massimo pontefice Gregorio xvi venne indi approvato, nell'anno suddetto, nel settimo giorno del mese indicato: il qual decreto noi riportiamo nel suo originale e nella sua traduzione.



DECRETO SOPRA LA CONFERMAZIONE DEL CULTO RESO DA TEMPO IMMEMORABILE AL SERVO DI DIO UMBERTO III, CONTE DI SAVOIA, DETTO IL BEATO (\*).

« La serenissima Casa di Savoia, glà litoutre per molti titoli, è atata mai sempre per questo chiarissima, che non pochi fra i principi che ne trassero l'origine fiorirono per santità. Tra questi meritamente si annovera l'imberto nu, conte di Savoia che, nato prima della metà del su secolo da Amedoo su, sino dalla finaciollezza fia dai genitori indirizzato alla pietà, e venne coasegnato ad instruire al besto Amedoo vescovo di Losanna. Il quale, fiorente come era per virtà, subito accese nell'animo del regal giovane un tale amore di Dio, che questi, sprezzando gli alletamenti del rego delle ricchezze, presse a volsegni alla pietà, ad attendere alla contemplazione, a praticare la più severa penitenza; la qual cosa per operare più securamente, egli si ritirava fra i Cistercienis ale monsatero di Altocomba. Ma essendogli

(\*) DECRETUM TAURIN. SUPER CONFIRMATIONEM CULTUS AB IMMEMORABILI PRAE-STITI SERVO DEI HUMBERTO III SABAUDIAE COMITI BEATO MUNCUPATO

Serenissima Sabaudiae principum soboles multis conspieua nominibus illustrior continuo fuit ex co potissimum quod non pauci ex co progeniti sanctitate vitae floruerunt. Inter hos accensetur merito Humbertus 111, Sabaudiae Comes, qui ante medium duodecimi saeculi ex Amadeo m ortus. a teneris annis studio parentum ad pietatem informatur, ac Beato Amadeo Lausanensi episcopo instituendus traditur. Hie cum virtutibus floreret eito in regii iuvenia animo Dei amorem adeo incendit, ut is, despectis regni ao divitiarum illecebris, pietatem eolere, contemplationi vacare, severioris poenitentiae opera exercere incoeperit, quae ut tutius praestaret in Altaccumbae coepobium inter-Cistereienses dein secessit. Sed defuncto patre, eremo egredi, et arma ad principatus inimicos debellandos non solum sumero cogitur, verum et uxorem nee semel ducere donce successorem obtinuorit, ac filio pene divinitus accepto, consentiente uxore iterum Humbertus ad Cisterciensum claustra se recepit. Solutus itaque temporalibus ae reipublicae negotiis, toto animo impensius officia pietatis, heroicasque virtutes omnes excoluit, et pluribus charismatibus a Deo ditatur, quum sui exitus diem et horam clare praenunciasset, morto il padre, non solamente veniva costretto a prendere le armi per debellare i nemici dello stato, ma ancora ad ammogliarsi più di una fiata per avere un successore; ed avutolo come per ispeciale divin favore, col consentimento della consorte egli si tornava ai chiostri dei Cisterciensi. Sciolto così dalle cure temporali e del regno. Umberto si diede con maggior fervore alle pratiche della pietà, esercitò ogni virtù eroica, ed ebbe da Dio molte grazie, finchè, predettosi chiaramente il giorno e l'ora della sua morte, egli passò con lieta rassegnazione di questa vita nell'anno 1188, in età di cinquantadue anni. Subito dopo la sua morte piacque al Signore di manifestare la santità del suo servo con miracoli. Gli si ergeva una tomba per soddisfare alla pietà dei fedeli, il nome suo veniva inscritto in tutti i menologii de' Cistercensi, e la sua festa era riferita nel calendario approvato della chiesa d'Ivrea. Alle quali prove, tutte di pubblico ed ecclesiastico culto, praticato sino a questi tempi, avvertendo il conte Federico Broglia, oratore del serenissimo Carlo Alberto re di Sardegua presso la Santa Sede: a nome del re stesso, siccome per quegli che alla vera gloria de' suoi agnati con ciò provvede, è ricorso umilmente alla sacra Congregazione de' Riti, affinchè quel culto sia formalmente confermato secondo le leggi generali della Santa Sede. La quale Congregazione, convenuta il giorno sottosegnato in ordinaria adunanza presso il palazzo quirinale, a relazione dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Luigi Lambruschini, ponente della

vitee finem hetus sapazii anno sexaxxviii, setatis quinquagesimoecendo, lilleo post Humberti mortem Deus servi sacetitatem mireculis testatami volotii, et tumulus, in quo corpus iacebat, elevatus fuit, quo aștisferer fidelium pie-tuil, eisusque nomea albo sanetorum i o manibus Citerciensiam memologiis aceemsitum, se fratum adprobato in kalendario Ecelesiae Eporedienius relatum, Quae omniae et singula publici et eccelasiatici enlus specimina ad hace usque tempora derivata animo reputana comes Pridericus Broglits, serenisiani Caroli Alberti regis Sardinica paud Sanastan Sedem ortato nomica regio tupoto qui verse agustorum sucrum gloriae prospicii, sacrorum rituam Congregationem humiliter regionit, ut i tutta sanacita a generalibus decresis leges ab hace anno ha monitare regionitari i tutta sanacita a principati decresi la egica si bace anno la Apotolica Sede eutlus ille formiter confirmaretur. Quae in ordinario coctu ad Quirinale Acdes, subseripa die, coadonata, ad relationem ab Eminent. "e Rev." domino Abysio Lambruschini ponente factum, auditoque R. P. D. Virgilio Pesectalli, santeas Field promotore, qui scripto et vece

causa, ed inteso il R. P. D. Virgilio Pescetelli, promotore di santa Fede, il quale in iscritto ed lu voce espose il suo parcre; discusse ed esaminate secondo l'uso e diligentemente tutte la ellegusioni, e vedute le risposte alle osservazioni fatte da' difensori, stimò di reserivere: — Constare essers il caso dell'ecezione contemplata nei decreti della sacra menoria di Urbuno pane 1711. — Primo settembre 1858.

Sopra del che tutto fattasi poi da me segretario sottoscritto fedelo ciazione a S. Nostro Signore Gregorio papa xv., la Sentlis Son approvò il rescritto della saera Congregazione, e confermò il culto reso da tempo immemorabile al besto Umberto III, conte di Savola, il giorno 7 del deletto mese ed anno.

C. M. Vescovo di Palestrina, cardinale Pedicini, vice-caucelliere della S. R. Chiese, prefetto della S. C. de' Riti.

> (L. S.) G. G. Fatati, segretario della S. C. de' Riti.

suam senientiam exposuit, amnibus rationum momentis rite accurateque discussis et examinatis, visisque responsionibus ad animadversiones per defensores datis, reseribendum censuit — Constare de cons excepto a decretis sac, mem. Urbani papar vin. — Die 1 septembri 1858.

Super quibus onnibus facta postmodum S. S. Domino Nostro Gregorio Papac xvi per me subscriptum Secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua rescriptum aserse Congregationis adprobavit, confirmavitque cultum ab immemorabili praestitum Beato Humberto III Sabaudiae Comiti, die septima reconsisii mene et anno.

C. M. episcopus Pracnestinus, cardinalis Pedicinius, S. R. E., vice-cancellarius, S. R. Cong. praefectus.

(L. S.) I. G. Fatati, S. R. C. secretarius.

In consimil forma fu promosas e decisa la causa del culto de lesto Bonlfacio, intorno al quale le difficultà parevano maggiori, avendo assertio di lui i Bollandisti (1), non aver mal conseguito il titolo di beato nè di santo, eccetto che dal solo Ferrari; e peggiori cosea avea sertito del pastorale di lui regime Matteo Paris, monaco inglesse (2). Ma l'asserzione de Bollandisti fu smenitia con luminose prove; e lo storico inglesse has isa essere stato uno serittore troppo mordace ed ingiusto anche verso altri egregi personaggi. Dimostrato pertanto le virtu eccide del besto Bonlfacio, la religiosa elevaratone del suo sepolero, la venerazione continuata che gli avevano prestato gli scrittori civili ed ecclesiastici, alenni martirologi delle Gallie, l'onore de' santi che gli ave usuto la Chiesa d'Ivrea, tutte le cose con somma diligenza ponderate, la Congregazione de' sacri Riti decisse come segue:

DECRETO SOPRA LA CONFERMAZIONE DEL CULTO RESO DA TEMPO IMMEMORABILE AL SERVO DI DIO BONIFACIO DI SAVOIA, ARCIVE-SCOVO DI CANTORBERÌ, DETTO IL BEATO (\*)

Bonifacio, xı di questo nome, il quale nato di Tommaso 1, figliuolo del beatu Uniberto 111, visse en le sociol alcimoterzo, aggiunse al decoro della reale prosspia di Savoia uno splendore più augusto della stessa dignità reale. Avviatosi dai primi suoi anni sullo pedate dell'avo, ed accesso come esso di fervida picha, à irriasse nei chiostri,

- (1) Acta SS., mens. jul., ad diem xrv.
- (2) Matth. Paris, Hist. Angl., ad annum 1252, et alibi.

(\*) DECRETUM TAURIN. SUPER CONFIRMATIONEM CULTUS AB IMMEMORABILI PRAE-STITI BONIFACIO A SABAUDIA ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI, BEATO NUNCUPATO

Sabaudiensi regine familise plendorem decoremque regise joi digitatis posicrem addidit Bonifeieris huis sonninis su, qui ex Thoma 1, Beali Humberti mi filo, initio accutil decimiterili creatus, a primis annis vri sui ventigisi inhaerere visus, codemque ac ille pietatis suudo successas, ad erenum ventus precelpuse pietatis indicia praesulti, ringuiari croporis specie, qua Sabaudiensis Abaulon nuncupalatur, ac divinierum ilieebėra sullimodo deterritus, inter Cartsiassos se se abdidit, et in vitutubus quaitidie proficere

dandovi l'esempio di ogni spirituale virtà. Disprezzando egli quella singolare avvenenza, onde veniva chiamato l'Assalonne della Savoia. nè punto lasciandosi vincere dalle seduzioni delle ricchezze, ei si ritirò fra i Certosini, adoperandosi a profittare sempre più nelle vie della perfezione. Assunto, a mal suo grado, primamente al reggimento del monastero di Nantua, poscia al governo delle chiese di Bellei e di Valenza, essendo poi mancato di questa vita santo Edmondo, arcivescovo di Cantorberi, egli era innalzato a quella sede metropolitana, e veniva solennemente consacrato dallo stesso pontefice Innocenzo IV nel concilio ecumenico di Lione. Quali fossero le sne virtù e quale la sna dottrina, specialmente lo dimostra il modo con cui egli amministrò la sua chiesa. Liberalissimo verso de' poveri, solertissimo nell'estirpazione degli errori, difensore gagliardo dell'ecclesiastica franchigia, indefesso egli mostravasi nel sollevare i cadnti, nell'antivenire i misfatti, nnicamente intento alla difesa della fede di Cristo, alla cura del suo gregge, all'incremento della religione. Governata così, con paterna carità verso de' bisognosi, per

satagens, Nantuacensi coenobio primum invitus licet praeficitur, ac paullo post Bellicensis ac Valentiniensis Eeclesiae illius curae committuntur, donec vita functo saneto Edmundo Cantuariensi archiepiscopo, huic metropolitanae post susceptum ab ipso Innocentio papa iv in oecumenica Lugdunensi Synodo solemuis consecrationis munus Bonifacius praesul addieitur. Qua esset virtute doctrinaque praeditus in commissae sibi Dioecesis administratione potissimum ostendit: erat enim liberalitate in pauperes effusus, in convellendis erroribus solertissimus, ecclesiasticae libertatis strenuus assertor, seduloque incubuit in erigendis lapsis, criminibusque praecavendis, Christi suique gregis euram, ae religionis utilitatem uniee intendens. Vigintiquinque annis paterna in egenos eharitate, factus ex animo forma gregis, quum Cantuariensem Ecclesiam sanctissime gubernasset, in itinere calculi morbo oppressus, apud oppidum Sanctae Helenae in Sabaudia, anuo mccexx, in pace Christi requievit Bonifaeius, eiusque corpus in sacram Altaecumbae aedem translatum, et prope aram principem tumulatum fuit. Prodigiorum frequentia, qua Deus servi sui sanctitatem testatam voluit, fidelium multitudinem illue continuo accivit ad hace usque tempora quae magis magisque adaucta est tertio iam saeculo ab eius morte, dum repertum fuit corpus ipsius integrum et incorruptum, fuit propterea etiam tumulus elevatus, nomen iu gallicano martyrologio inscriptum, festumque eius in kalendario Ecclesiae Eporediensis assignatum. Quae omnia immemorabilitus specimina animo revolvens Comes Fridericus Broglia serenissimi Caroli Alberti Sardiniae Regis apud sanetam Sedem venticinque anni la chiesa di Cantorberì a cui fu modello, e colto in un suo viaggio da male di calcolo, Bonifacio chiudeva gli occhi nella pace del Signore, l'anno 1270, a Sant'Elena nella Savoia; e la spa salma, trasportata ad Altacomba, veniva in quella chiesa tumulata presso all' altar maggiore. La frequenza de' miracoli onde piacque al Signore di comprovare la santità del sno servo, vi chiamò tosto un numero grande di fedeli, e questo concorso, continnato sino a'nostri tempi, sempre più si accrebbe nel terzo secolo dopo la sna morte, quando la mortale sna spoglia veniva trovata intera tuttavia ed incorrotta, e gli si erigeva una tomba, il suo nome era inscritto nel martirologio francese, e la sua festività compresa nel calendario della chiesa d'Ivrea. Le quali prove tatte di culto immemorabile considerando il conte Federigo Broglia, oratore presso la Santa Sede del serenissimo re di Sardegna Carlo Alberto, a nome dello stesso re, e come per quegli che in ciò raccoglie la vera gloria de'snoi agnati, ricorreva umilmente alla sacra Congregazione de' Riti, acciocchè tale culto fosse

orator, regio nomine, utspie qui veram agnatorum suorum gioriam colligitascorrum Bitumu Capregationem humiliter rogavit, in itaxa anocita su giuperalibim decretis leges ab hae saneta Apostolica Sede cultus ille formiter confirmaretur. Quae inordinario coctu ad Quirinales Aedes, subscripta die, coatunata, ad relationem ab emioneti. "se reverend." O omine cardinali Alopsio Lambruschini ponente factum, auditoque R. P. D. Virgilio Pencedili anoctue Fidei promotore, qui seripte et vocens suam sestensiam expossit, omnibus rationum momenis rite accurateque discussis, et examinatis, visique responsionibus ad animadeveriones per defensorem dais, rescribeadum cessusi : —Constare de caus excepto a decretis suc. mem. Urbani popae vni, -die i setembris 1838.

Super quibus omnibus facta postmodum S. S. Domino Nostro Gregorio Papae xvi per me subscriptum Secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua reteriptum sacre Gong, adprobavit, confirmavitque cultum ab immemorabili praestitum Beato Bonifacio de Sabaudia, archiepiscopo Cantuariensi, die 7 recensitis menne et anno.

C. M. episcopus Praenesti, cardinalis Pedicinius, S. R. E. vice-cancellarius, S. R. C. praefectus.

(L. S.) I. G. Fatati, S. R. C. secretarius.

secondo le leggi sancite dai generali decreti, formalmente dalla S. Apostollos Sede confermato. La sacra Congregazione, raccoltasi in radianaza collariaria nel palazzo del Quirinale, il giorno qui sotto indicato, sulla relazione dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Luigi Lambruschini ponente della causs, ed inteso il R. P. D. Virgilio Pescetelli, promotore di santa Fede, il quale al per lescritto come a viva voce espose il suo parere; discasse ed esaminata cacuratamente, secondo le pratiche, tutte le allegazioni, e vedute le risposte alle osservazioni addutte dal difensore, giudicò dover rescrivere— Essere comproscio il caso dell'ecczione contemplata ne'derecti della santa menoria di Urbano papa 1111.— Primo di settembre 1858.

Sovra del che tutto fattasi poi da me segretario sottoscritto relazione a S. S. Nostro Signore papa Gregorio xvi, la Santità Sna approvò il rescritto della sacra Congregazione, e confermò il culto prestato da tempo immemorabile al beato Bosificcio di Savolia, arcivescovo di Cantorberi, il giorno sette dei "ricetti imese ed anno.

C. M. Vescovo di Palestrina, cardinale Pedicini, Vice-cancelllere della S. R. Chiesa, Prefetto della S. C. de'Riti.

> (L. S.) G. G. Fatati, segret. della S. Cong. de'Riti.

Approvato dalla Santa Sede il culto religioso a' beati Umberto e Bonifacio, S. M. il re Carlo Alberto, d'Intelligenza con monsignor arcivescoro Luigi de' marchesi Fransoni, disponera una splendida solennità di un triduo, da celebrarsi ad onore de' medesimi nella chiesa metropolitana di San Giovanni, i tre ultimi giorni del mese di giugno dell'ora seorse 1839, che caddero in venerdi, sabato, festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, e domenica. Apparata sontuossamente la basilica, esposte alla pubblica venerazione le divote immagni de' due novelli Beati, la sacra funzione aveva avuto principio la mattina del giorno ventotto colla mesas solenne, celebrata dalla prima dignità del Capitolo metropolitano, con assistenza di monsignor arcivescovo, il quale reetib seclta orazione panegirica de' due Beati. Nel secondo giorno si celebrarono le sacre funzioni dalla seconda dignità del

Capitolo stasso, medesimamente con assistenza del sacro pastore, e col discorso analogo del canonico Tribiti, rettore del seminario; nel terzo pontificò monsignore, assistito dal Capitolo, e con l'orazione del canonico Riberi, che la teologale possede in essa metropolitana.

I religiosissimi sovrani, i reali principi loro figliosli, i duchi di Savoia e di Genova, colla reale corte, intervenareo in gala dalla tribuna, ai divini officii oselebrati in onore de Beati loro predecessori. Vi assistettero similanente in forma soleme la mattina del primo e la sera dell'ultimo giorno, i supreni magistrati dei reale Senato e della regia Camera, la civica Amministrazione della capitale in forma di deputazione, il rettore, i professori ed i collegi della regia Università. Il sarou tempio venne, durante tutti i tre giorni, visitato dalle varie confraternite della città, ed incessantemente affollato di feddi di ogni ordine, lieti di venerare sugli altari, colla nuova sanziane della Sauta Sedo, gl'incitii ari del pissimo monarea e di sua reale famiglia.

Non erano ancor trascorai due mesi dopo questa religiosissima festa, che il sommo romano Ponteliae con nuovo decreto approvara il culto immemorabile prestato dai fedei alla heata Lugdovica di Savoia, figliuola del beato Amedeo 1x, duca 111 di Savoia, e di Giolanda di Francia; il quale decreto qui similmente riportasi, come degno monumento della religione della diocesì Torinese, e di tutto il reale domini.

DECRETO DELLA CONFERMAZIONE DEL CULTO DA TEMPO IMMEMORABILE RESO ALLA SERVA DI DIO LUDOVICA DI SAVOIA, VEDOVA, E POI MO-NACA DELL'ORDINE DI SAN FRANCESCO, DELLA BIFORMA DI S. COLETTA ; CHIAMATA BEATA (\*\*).

Ludovica, figliuola del Beato Amedeo IX, duca di Savoja e di Giolanda figlia del re Carlo vu di Francia, la quinta della serenissima



<sup>(\*)</sup> DECRETOR SUPER CONTIRMATIONEM CULTUS AB IMMEMORABILI FRAESTITI SERVAE

\* DEI LUDOVICAE A SABAUDIA, VIDUAE, SANCTIMONIALIS ORDINIS SANCTI FRANCISCI, REFORMATIONIS SANCTAE COLUTAE, BEATAE NUNCUPATAE.

<sup>&</sup>quot; Una Ludevica ex Beato Amedeo ix, Sabaudine duce, et Violante filia Caroli vu regis Galliarum creta, quae e serenissima Sabaudiensium Principum

stirpe de' principi di Savoia che per oracolo della Sede apostolica viene innalzata all'onore degli altari, sembra essere stata la sola che per mirabile consiglio di Dio sosse data quaggiù a modello delle vergini insieme, delle coningate e delle clanstrali. Nata Ludovica l'anno 1463 di nostra sainte, appena ella usciva dalla puerizia che, disdegnando i trastulli della fanciullezza, assiduamente attendeva ora al lavoro di sue mani, or all'esercizio dell'orazione. Non aveva ancor compiuto il nono anno quando, passato il genitore all'immarcescibile corona, e trovandosi ella sotto l'educazione ed il governo della sola sua madre, tanto ne profittò che in sè eminentemente congiunse lo studio della virtù e la gravità de' costnmi coll'amore per la solitudine. Non è quindi meraviglia se già sin d'allora, intendendo ella nuicamente a servire ed a piacere a Dio, meditasse di osservare e legarsi a perpetua castità. Se non che, arrendendosi al volere del Signore ed a' cenni di suo zio Luigi xi re di Francia, alla cui tutela, dopo la morte della madre, era stata affidata, diventò moglie di Ugo di Chàtillon, signore di Orbe e di altre castella. Nel quale stato, dandosi essa ad un santo e casto tenor di vita, dispregiando ogni vanità e

sobole quinto loco Apostolicae Sedis oraculo altarium promeretur honores, mirabili Dei consilio et virginibus, et coniugatis, et viduis non solum, sed et ipsis sanctimonialibus, ut virtutis monstraret quod imitarentur exemplum potissimum data videtur. Reparatae siquidem salutis anno mccccxxiii nata, vix unquiculas quum excessisset, pueriles quosque lusus fastidiens manuum labori aut orationi sedulo vacabat. Nonum aetatis annum nondum expleverat quando patre ad immarcescibilem gloriae coronam evolante, solius matris institutioni ac disciplinae relinquitur, adeoque in ea profecit, ut cum virtutis studio solitudinis amorem, morumque gravitatem mirabiliter conjunxerit: nihil propterea mirum si iam inde soli Deo servire et placere studens, perpetuam virginitatem servare ac vovere meditarctur. Attamen voluntati Dei ac nntui Ludovici xi Galliarum regis patrui sui, cuius tutelac post matris obitum fuerat commissa, obsequens, Ugoni a Cabilone, Orbac apud Allobroges aliorumque castrorum principi nuptui traditur. Coniugali in statu castam sanctamque vitae rationem instituens, vanitatem omnem cultumque corporis protrita, in animi ornatum curam omnem et studium convertit, suaque modestia gravitate et verecondia, matronarum incessum cohibuit, et conversandi licentiam emendavit: nec exemplo solum, sed et sermonis auctoritate subditorum mores in melins immutare sategit. Hinc maxima domesticorum cura, et viri ipsius compositio ad evangelicae legis tramites subsequuta est,

messa in non cale la cura di sua persona, Ludovica volse all'incontro ogni sua sollecitudine all'ornamento dell'anima, e colla sua modestia, colla gravità, colla riservatezza raffrenò le pompe delle coetanee, e ne represse il troppo libero conversare. Similmente, e non solo coll'esempio, ma ancora con l'autorità delle parole ella si adoperò a migliorare il costume de'suoi sudditi. Quindi nacque in quelli di sua corte un impegno grandissimo di seguire le vie dell'evangelio; quindi nel consorte l'amore della pietà, il disprezzo delle terrene cose, la carità verso de'poverelli, la giustizia, la bontà e la clemenza che di molto lo fecero superiore a' principi del suo secolo. Vissuta undici anni col consorte, senza aver prole, e rimastane vedova, ella ricusò altre onorevoli nozze che le venivano offerte, ed amo meglio darsi alla mortificazione ed allo spirito; e quella carità che con essa era cresciuta sino da primi anni più non era da confini trattenuta: ella soccorreva i miseri, ella assisteva agl'infermi, e ricca di queste sante opere, e munita del presidio dell'orazione, dopo di avere assestate le cose dello stato e della famiglia, si ritirò alacremente nel monastero francescano di Orbe (dove si osservava la più rigida regola di santa Coletta, e del quale già da tempo portava l'abito), quantunque volessero trattenerla e i miseri che erano come snoi figli, e i dolenti sudditi e famigliari.

ut pietatis studio, rerum despectu, misericordia in pauperes, iustitia, bonitate et clementia actatis suae principes facile antecelleret. Undecimannis, prole non suscepta, virum habuit, quo defuneto, alias et honorificas oblatas nuptias aufugions, carni potius macerationi ac pietatis operibus totam se devovit; eiusque charitas, quae cum Ludovica ab adolescentia crevit, nullo amplius limite detinebatur; et miseris opitulabatur; et languentibus aderat: hisce sauctis operibus intenta, et orationis munita praesidio, rebus familiaribus et ditioni state compositis ad asceterium Orbae ordinis sancti Francisci, ubi rigidior vigebat s. Coletae disciplina, et cuius habitum iamdiu inducrat, convolavit, licet inopes ceu filii, subditi et domestici suis quaestubus festinos retardarent gressus. Dimisso penitus voluntatis arbitrio, ut obedientiam ad miraculum usque excoleret, tanta se humilitate deiecit, ut veste, voce, habitu, incessu et munere omnium minima esset. Asperitate autem eilicii, vestium duritie, pedum nuditate, iciuniis ac labore corpus afflixit, et gravissimo affecta morbo ad extrema properans ac, scipsam Deo commendans, placidissime supremum clausit diem in pervigilio sancti lacobi apostoli, anno mani, aetatis SHRC XL.

Rinunziato pienamente ad ogni volontà, a tal segno che l'obbedlenza sua era cosa miracolosa, tanto si abbassò nell'umiltà, che l'ultima affatto ella era negli uffizi, minima nel vestire, nel parlare, nel contegno, nel portamento. Ella si martoriava coll'asprezza de'cilici, rozzezza delle vesti, coll'andarsi nuda i piè, colle fatiche, co'digiuni. E quando, presa da gravissima informità, si vide accostarsi l'estrema ora, si raccomandava al Signore, e placidissimamente rendeva lo spirito, la vigilia di san Giacomo Apostolo, l'anno 4503, in età di quaranta anni. Molta gente accorse dalle vicine città a'snoi funerali, ed I poveri e le vedove mostravan le vesti avute da Ludovica, gli ecclesiastici, secolari e regolari rammentavano gli edifizi ristaurati, gli alimenti ad essi amministrati, le sacre suppellettili loro fornite : l miseri tutti la piangevano altamente chiamandola madre e nudrice. Trapassata che fu, il pallore della morte nulla non mutò al suo volto; che anzi e Il suo letticciuolo e la sua celletta, e gli abiti suol e tutto ciò di cui crasi ella servita, olezzavano di celeste fragranza. Questi ed altri prodigliche pon mancarono a' suol funerali validissimamente confermarono la pubblica opinione intorno alla singolare sua santità, e lontanissimo ne sparsero la fama. Essa pertanto venne sepolta entro onorevole tomba, e cominciò da tutti ad essere chiamata Beata, specialmente dacchè molti venuti al suo sepolero ne ottennero sanità ed

Multa vicinarum urblum turba ad funus eius convenit, et pauperes et viduae vestes ab Ludovica acceptas ostendebant, clerici ac monael instauratas aedes, alimenta sibi tributa, suppellectibilia sacra memorabant, omnium inopum multitudo matrem ae nutriciam se perdidisse clamabant. Mortis pallor faciem cius nilul immutavit, immo et lectulus, et cellula, et vestes ac cactera quibus usa fuit, coclesti quodam fragrabant odore i linec et reliqua prodigia quat în funere non defuerunt, publicam de cius sanctitate opinionem et validissime confirmarunt, et latissime protulerunt : honorifico ideireo sepulchro condita est, ac beatam ab omnibus nuncupari coepit, praescriim quum ibi quam plures et valetudinem et auxilium obtinuissent : festum proinde in eius honorem institutum, nomen in martyrologio ordinis accensitum, et corpus Novaretum translatum fuit, ut a calviniana dispersione subriperentr. Quae omnia et singula publici et ecclesiastici cultus specimina ad bace usque tempora derivata animo reputans comes Fridericus Braglia, serenissimi Caroli Alberti Sardiniae regis apud Sanctam Sedem orator, nomine regio, qui avitam hatte agnatorum suorum virtutem et gloriam debito honore presequi dum studet, in seipso imitationis exemplo repraesentare tantopere satagit, sacrorum aiato. Similmente a'instituì ad once suo nan festa, il suo nonce fui inscritto nel martimologio dell' ordine, ed il suo corpo, per sottrario alla dispersione per parte de calvinisti, venne trasferito a Nozeroy. Alle quali prove tutte di pubblico ed ecclesiastico culto, praticato sio a questi tempi, a vertendo il conte Federigo Bruglia, o'ratore presso la Santa Sede del serenissimo Carlo Alberto re di Sirdegini, il quale, mentre è inteno ad onorare debitamente questa avità virifa è questa gioria de' suoi agnati, tanto si adopera a rinnovellarie in se medesiano con la inutzione di tali esempli, è ricorso umilimente alli ascara Congregazione de' Rita, alfanche quel culto sia formalmente da questa Santa Sede Apostolica confermato secondo le leggi sancite de' generali decreti. E la ascara Congregazione, controcatsal il giorno sottosegnato, in radunanza ordinaria al palazzo Quirinale, a relazione dell'emin. "« e reverend. "« signor Cardinale Luigi Lambruschini, ponente dell'emin." « e reverend. "« il R. P. D. Vigillo Pescetelli, il quale in

Rituum Congregationem humiliter regavit, ut inata sancitas a generalibus decretis leges ab hae sancta Apostolica Sede cultus ille formiter confirmaretur, et sacra Congregatio in ordinario exetu ad Quirinales Aedes, subseripta die, coudonats, ad relationem ab eminentissimo ae reverendissimo domino cardinal Aloysia Lambrucchiai poenete featum, auditoque R. P. D. Virgilio Pescetelli sanctae fidei promotore, qui scripto et voce suam exposut sententiam; omnibus rationum momentis rica securateque discussi et casminatis, visit que responsionibus ad animadversiones per defensorm datis, rescribendum censuit — Constare de casu eccepto a decretà sanctae menoriae Urleni popor um dei 6a sug. 1809.

Super quibus omaibus, facta postmodum sanctissimo domino nistre Gregorio papa exi per me sub-criptumsecretarium fideli relatione, Sanctitas Sua rescriptum sarcae Congregationisadprobavit, confirmantique publicum eultum et eccelesisticum ab immemorabili praestitum beatae Ludovicae a Sabaudia, viduae, ac sanctimonialis ordinia sancti Francisci. Die 42 reccusitis messe et anno.

C. M. episcopus Praenest. cardinalis Pedicinius, S.R.E. vice-cancellarius, S. R. Cong. praefectus.

(L. S.) I. G. Fatati, S. R. C. secretarius.

on of Con

voce ed in iscritto espose il parer suo: discusse ed esaminate diligentemente, secondo l'uso, tutte le allegazioni, e veduta la risposta alle osservazioni fatte da'difessori, simin di rescrive.— Constare essere il caso dell'eccezione contemplata ne' derreti della santa memoria di Urbano papa riu.— Tra egosto 1839.

Sopra del che tutto, fattasi poi da me sottoscritto fedele relazione a S. S. Signore Gregorio papa xvi, la Santità sua approvò il rescritto della sacra Congregazione, e confermò il culto reso da tempo immemorabile alla Beata Ludovica di Savoia, vedova e monaca dell'ordine di san Francesco. Il giorno dodici delto mese ed anno.

C. M. vescovo di Palestrina, cardinale Pedicini, vice-cancelliere della S.R.C.; prefetto della S. Congr. de'Riti.

> (L,S.) G. G. Fatati segretario della S.C. de'Riti.

## LIBRO TERZO

-----

CXXI. Il Capitolo della metropolitana di San Giovanni nel suo cominciamento e ne' suoi progressi. — CXXII. La Collegiata sotto il titolo della Santissima Trinità.

# CXXI. IL CAPITOLO DELLA METROPOLITANA DI SAN GIOVANNI NEL SUO COMINCIAMENTO E NE'SUOI PROGRESSI

Appare chiaramente dalla vita e da 'semoni del vescovo san Massimo(1) che egli aveva il suo clero, a cui, come a santo pastore conviene, precedeva con la dottrina e con santi esempi; ed or ammoniva quelli de'suoi sacerdoti che trascaravano la instruzione de fedeli, ed ora coloro che per umani riguardi; e particolarmente per una turpe avarizia, usavano colperolissime paraisitià verso le persone facoltose, da cui speravano regali e pecunia: il qual disordine particolarmente avvenne nel tempo, in cui san Massimo portossi a Milano(2). Se il clero di Torino a'tempi suoi avesse col proprio vescovo un alloggio ed una menas comune, o almeno separati dal vescovo formasero usola famiglia a guisa di religiosa comunità, è cosa che sebbene di ecrto non possa asserirsi, nondimeno pare assal verisimile, ed ogni congettura c'induce a crederlo sull'esempio della chiesa Vercellese,

- (1) Homil. Exxxv.
- (2) Vita s. Maximi, praemissa editioni Romae, an. 1784.

in cui santo Eusebio avera introdotto tal norma di virere; vita angelica chiamata da santo Ambrogio, propagata nelle Gallie dal gloriosissimo san Martino, ammirata e stabilita nell'Africa da santo Agostino. Chi può non persuadersi, che altrettanto non abbia operato in Torino san Massimo, perfettissimo imitatore ed insigne panegirista di Ensebio ?

Ma le migliori instituzioni insensibilmente decadono, ed appena se ne scorgono le vestigia nel decorso dei tempi. Quindi è che, assunto alla sede episcopale torinese Regnimiro, o, come altri lo dicono, Reguimiro, verso la fine del secolo ottavo, ripristinò il suo clero all'antico metodo di una vita comune, prescrivendo saggi regolamenti, casa e vaste possessioni assegnando, affinchè gli uffizi divini fossero celebrati con rito decoroso ed uniforme, assistiti i fedeli nell'instruzione e partecipazione de'sacramenti, ed il culto religioso in tutte le sue parti esattamente fosse diretto. I vescovi suoi successori confermarono nn tale stabilimento, e molti principi assegnarono ubertosi poderi al collegio de' sacerdoti torinesi, onde così, non distratti dall'impaccio delle cure secolari, fossero intieramente addetti al servizio del santo loro ministero. Il vescovo Regnimiro devesi pertanto riconoscere primo autore o ristauratore del capitolo episcopale e metropolitano di San Giovanni, o, come allora chiamavasi, de'canonici del 88. Salvatore: « ergo Requimirus, qui circa 790 vivebat, canonicorum taurinensium · Sancti Salvatoris auctor est, atque institutor, qui plura equidem a pro corumdem sustentatione contulisse videtur» (1).

Le possessioni che tanto da quosto prelato e da' suni successori, quanto dai prinejte, e particolarmente da Adelaide, furnon donate al collegio de' canoniei tarinesi (2), furnon solennemente confermate dall'imperatore Enrico 11 fra i re di Germania, e 11 fra gl' imperatori (3), nel giorno primo di maggio l'anon 1647, con ampio son diploma pubblicato dal Muratori (4), e quindi inserito nella raccolta de' monumenti di storia patria (3), in cui fira la ltre cose leggesi:

<sup>(1)</sup> Meiranesio, pag. 112.

<sup>(2)</sup> Guichenon, Hist. de la R. Maison de Savoye, preuves, pag. 14. - Terranco, Adelaide illustrata, parte 11, cap. xx.

<sup>(5)</sup> Muratori, all'anno 1046.

<sup>(4)</sup> Antiq. Ital., dissertazione extr., tom. v. col. 195 a 198.

<sup>(3)</sup> Al numero ggcxxx.

- « Concedimus et confirmamus, stabilimus et corroboramus... omnia a
- « beatae memoriae Reguimiro eiusdem sedis episcopo, institutore « eiusdem canonicae Domini Salvatoris, conlata ». Vengono espresse
- in questa cara aedio corti, molte chiese, e segnatamente quelle de Sauti Filippo e Giacomo, Simone e Giuda, di Santo Stelano, di Santo Filippo e Giacomo, Simone e Giuda, di Santo Stelano, di San Marliniano e San Martino, il castello della Torrianica in Torino, quel di Pavarolo, di Paccino, di Alegano, di Bulgaro e di Santena, e più ancora dierene plebanic, selve, terre, diritto di decime: de' quali beni fu l'imperatoro in una gran parte generoso donatore egli stesso. Queste modesime donazioni formon poi confernate dall'imperatore Federico, nel girora 96 di gennaio, l'amon 1139 (1).

Il numero de canonici dagli antichi tempi, e probabilmente sia dalla prima luro instituzione, era di venticinque, eio è tre dignità, dieu uffizi, a'quali succedevano gii altri venti, sei sacerdoti, sei diaconi, e pur sei suddiaconi: erano accoliti gli altri due, e conservano anche ggidi questo nome, abbenche l'affizio loro sia sacerdotale e non più di semplice accollisto. 4 canonici primari si qualificavano nelle sottoscrizioni col titolo di cardinale, il quale nome di que' tempi era presso deu nuiversale a quei sacerdoti del senato vescovile o patriarcale, a'quali assegnavasi il governo di una chiesa particolare: ma oggidi un tali titolo è riservato a soli eminentissimi prelati del sacru collegio della chiesa romana (2).

Le chiese del SS. Salvatore e di Santa Maria erano rette dal cannico cardinale preposito, quella di Santo Stefano protomartire veniva governata dal canonico cardinale arcidianono, quella di San Martiriano ossis Martiniano dal cardinale arcidianono, quella di San Martiriano ossis Martiniano dal cardinale arciprete; la chiesa de Santi apostoli Simone e Giuda amministrata da un cardinale diaconor. Exercardus canonicus Taurinensis de ordine diaconorum sustilizame sanctorum Simonis et Iudue tenebut (3). Anche la basilica di Santo Eusebia, la quale era governata dal canonico cardinale primicerio, come quella di San Massimo in guineto, ossis ad guinetum lapidem, oggidi di Collegno, erano decorate del titolo cardinale rigidem, coggidi di Collegno, erano decorate del titolo cardinalezio. Acquisto dappoi questa titolo anche la chiesa di Otta, docchè per la fecoltè concessa dal ve-

<sup>(1)</sup> Nella raccolta de' Monumenti di Storia Patria, num. 111x.

<sup>(2)</sup> Muratori, Antiquit. Ital., dissert. 60, tom. v, pag. 178.

<sup>(5)</sup> Presso il Meiranesio, pag. 21.

scovo Coniberto e dal suo senato, il preposito di que'esnonici regolari fu ricevuto nel collegio de'eanonici Torinesi.

Le chiese di Santa Maria e di Sant'Eusebio di Torino, oltre al titolo cardinalizio, averano quello di diaconia. Ne'primi seccii, e seguatamente nella chiesa romana, dicersai diaconia quella chiesa od oratorio, a cni era annesso un ospitio pel servizio degli infermi derelitti e per soccorrere alle necessità de poverti (1).

Attribuivasi altresi un tal nome al ministero della persona preposta pel soccorso delle vedove, de popilli e di ogni sorta di miserabili, ossia per la ripartizione de provessi lasciati alle e-bliese; e questo era propriamente l'uffizio de diaconi per gli uomini, sicome quello delle disconesse per le donne, sotto l'immediata sorveglianza de vescovi. Il titolo di diaconia rimano oggidi ad alcune chiese di Roma, in diversi quartieri o rioni, governate da diaconi, che perciò oguni di essi porta il titolo di cardinale diacono. In Torino pertanto le due chiese di Santa Maria e di Sant'Ensebio erano particolarmente addette all'uffizio di ripartire a'bisognosi le pie limosioni

Ma qual era la prima dignità de'canonici del SS. Salvatore, quella del preposito o quella dell'arcidiacono? Se consultansi i più antichi monumenti del clero torinese, la cosa sarebbe sassi dubbiesa, risponde Meiranesio (2), giacchè nelle sottoscrizioni delle carte più importanti or trovasi segnato pel primo l'arcidiacono, ed ora il preposito, la quale variazione poussi oggidi facilmente riscontrare nella collezione de'molti diplomi della storia patria. Però dagli statui capitolari MS., che sono certamente di tutta autorità e di antica data, scorgesi chiaramente essere la primaria dignità quella del preposito.

Arendo egli la cura delle anime nella chiesa di Santa Maria, non alloggiava entro il chiostro della caso canonicale, per essere cosi di più facile accesso a'fedeli, e di minore disturbo a'suoi collegli (S). A lui appartenevano le più solenni funzioni, ogniqualvolta il vescovo o per infermità o per altre cagioni era impedito, radunare il senato e proporre quei provvedimenti che secondo i tempi ed i nascenti bisogni occorrevano. Radonanza ordinaria era quella del venerdi di ogni settimana, e l'annuale era assegnata pel giorno quindici di geni settimana, in cui i diversi uffici venivano fissati pel corso dell'anno.

Ducange, Bergier, Diaconia.
 Meiranesio, pag. 28 e seg.

<sup>(2)</sup> Pag. 28.

Castodira una delle chiari dell'archivio, ordinava le sacre processioni, e di più altre cose disponeva coll'assenso del captitolo, che si adaltavano alle circostanze, ma sempre con la possibile conformità alle antiche rispettevoli coservanze. L'ufficio dell'arcidiacono consisteva (4) interesta dell'arcidiacono per l'estetzez del servizigo divino in coro, obligando i canonici, disconi e suddiaconi, a prestare il loro ministero al vescovo che pontificava, al sacerdute celebrante ossia all'ebdomadario, o, per se o per altri, sia di festa che negli altri giorni, quando la messa solennemente cantavasi, siccome per lo più solveral usare, distribuire le lezioni o omelle da leggera, la più o meno linghe as sugindizio, infliggere anche una multa si delinquenti, esigere le decime nella valle di Sura in cui esercitavà una specie di giriralzione e constituiva un vicario, nè solamente il diritto delle decime in quella valle, ma in moltissime altre possessioni, che alla Chiesa torinese erano s'atte' donate di "escori e da principi (2).

All'úllicio dell' arciprete spettava il provvedere ed ordinare che le celebrazione delle mess fosse adempinta d'ascerdoit e d'acappellani, secondo l'uso prescritto e gli statuti sovra questo punto emanati (3), multando i contravventori delle dovute pene, l'ascoltare la confessione segaramentale di tutti coloro che dalla città e dalla diocesi venivano a riconciliarsi con Dio; ciò che oggiti compete al canonico penitezirer. Trattandosi di peceatori pubblici e di delitti enormissimi, dovea regolarsi secondo le canoniche sanzioni, e le satiche usanze cella Chiesa Torinese, ingiungendo una salutare penitezza e riparando debitamente lo scandalo, con l'approvazione del reverendissimo vescoro: e circa vero peccatores publicos, et maxime qui flitos proprios oppresseria, agere et disponere secundum ca-

- « nonicas sanctiones, et prout hactenus agi et disponi in ipsa Tan-
- « rinensi Ecclesia eonsuevit ».

Secondo la medesima rubrica, apparteneva al canonico primieerio e al cantore il regime del coro, eiascheduno per la sna settimana, eol eomineiare l'introito di tutti gli uffici, ricereare ed ordinare le fuzzioni de'diversi tempi, disporre di tutto il cerimoniale da tenersi nelle diverse fuzzioni, onde nelle medesime non s'inanasse aleuna novità, ma tutte fossero sempre continuate decorosamente, giusta lo

- (4) Rubrica 4 stat.
- (2) Meiranesio, pag. 28.

(5) Rubrica v.

forme antiche, Con simil metodo contenevansi i canonici semplici sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi e gli accoliti, presiando ciascheduna nella propria settimana l'inigino ministero, o celebrando la atamessa, o cantando l'evangelio, o leggendo l'epistola, o assistendo all'alfare; le quali disposizioni i trovansi nella rubrica settima (1). Balle quali disposizioni si ricara inolire, che non tutti i canonici

in corpo intervenivano al coro per la celebrazione del santo sacrifizio

e per la recitazione degli uffici divini, ma bensi per giro alternativo, onde così ricevessero il necessario tempo del riposo, e potessero proseguire nell'assistenza, sì di giorno che di notte. Le quali cose meglio ancora sono rischiarate dal diploma del primo di luglio, l'anno 1028 (2). Leggesi in questa preziosa carta, che il marchese di Susa Odelrico Manfredo, la contessa Berta sua moglie ed Alrico, vescovo d'Asti, fratello di esso marchese, fanno donazione della metà di una corte chiamata Buriasco a'canonici delle basiliche del SS. Salvatore, di Santa Maria e di San Giovanni di Torino, con le seguenti obbligazioni: 4º che di giorno e di notte recitino orazioni per noi, per li nostri progenitori, per li nostri fratelli, per le nostre sorelle, e nostri congiunti: ut die noctuque pro nobis et progenitoribus, fratribus ac sororibus, ac parentibus...effundant preces: 2º Che quelli i quali saranno nella settimana di celebrazione, di assistenza o di servizio all'altare, debbago ricavarne i frutti e la refezione, i quali vantaggi saranno distribuiti secondo che essi si cambieranno di ufficio e di servizio di una all'altra settimana: qui ebdomada tenuerint, corumque servientes de ea habeant usu et sumptu atque refectione, et sicut se mutuaverint (mutaverint) pro ebdomada in ebdomada, ita habeant refectionem. Ed affinchè non si prendesse equivoco nelle espressioni o si desse un'interpretazione non conforme al loro intendimento, soggiunsero nella spicgazione degli stipendi da distribuirsi, come segue: in usu et sumptu seu refectione presbyterorum, digconorum, subdiaconorum acolitis sicut per ebdomada in ebdomada mutuaverint. Elegante latino di que'tempi.

Le donazioni fatte da questi piissimi personaggi ai canonici del

<sup>(4)</sup> Meiranesio, pag. 50.

<sup>(2)</sup> Al numero cclexiti, nei Monumenti di Storia Patria, pubblicati d'ordine del regnante Carlo Alberto.

88. Salvatore vennero indi confermate dai medesimi e di molte altre possessioni e chiese accresciute (4).

Se poi i canonici fossero tenuti al canto si dell'officio che della santa messa, o soltanto ad una letta e semplice recitazione, o in qualsanta messa, o soltanto ad una letta e semplice recitazione, o in qualbe parte, o nel tutto, gli statuti sovra indicati ono ce ne accertano.

Pare tuttavia da un'altra carta citata dal Meiranesio (2), che il divino
officio solevasi cantare almeno nelle feste più solenni, si di giorno che
ilmotte; et in nocte cantare almentatiume, prout de morit est in solemnioribus. Ed il canto insegnavasi a'giovani chierici, per uniformarsi
all'esempio di san Gregorio Magno, che una scuola di canto aveva
instituti nella Chiesa romana.

Andavano i canonici al coro nel tempo di estate, cioò dal matutino della solennità della Pasqua sino a quella di Tutti i Sadi, vestiti di una cotta di tela bianca con maniche assai larghe, sopra cui indossavano una mozzetta di pelliccia finissima di color grigio, non clevata sorusi l'ago, col capaccio robodo, ma pintusto divisa in dua angoli acutif. Nel tempo d'inverno vestivano sopra la cotta di una cappia magna, di nero colore, aperta nella parte auteriore e chiusa dalle altre bunde, guernita di cappuccio cossia di un grande scapolare, aperto sovra il petto e di pelli di vari colori foderato (5).

Uffiziavano i canonici nella basilica del SS. Salvatore, la quale di tre parti, e diremmo di tre-navale, era composta, ma divise con nuro bele dal pavimento sorgera alla refluta; eravi però l'adito di una porta dall'una all'altra navata, cosicebe riputavasi una sola ed unica basilica, seccome altrove abbiamo già-detto. Presso alla medesiame esistera la casa canonicale di molte stanze in cui i canonici abitavano, in vita comune bensi, ma non già in forma di canonici regolari propriamente detta: osservansi per decoro e per cantela la clasura. Una gran sala di questa abitazione chiamavasi peradica, ia cui tenevansi le radananze capitolari, particolarimente in tempo di sode vacante, quanda trattavasi della elezione del nuovo vescovo. La vita comune era esduta prima del 1460 in dissos, e intorno a questo tempo cessò pure l'antica disciplina, per cui il seasoto della catacteriale eleggeva il proprio teta disciplina, per cui il seasoto della catacteriale eleggeva il proprio

<sup>(</sup>i) Diploma ccentive e ccentive. Terraneo, Adeloide illustrata, parte 11, pagina 161.

<sup>(2)</sup> Pagina 124. (5) Rubrica iu, Meiranesio, pag. 51.

pastore. Racconta Ughelli (1), che il vescovo Teodisio în eletto da Bonifacio vui, nel 1500, con aver prima annullato l'elezione, che il capitolo d'ecanoici avera fatto di Tommaso di Savoia. Il primo vescovo torinese, promosso senza la proposta del capitolo, pare essere stato Aimone de marchesi di Romagnano, eletto da papa Giovanni xxti, l'anno 1411.

Era proveeduto il Capitolo di una insigne biblioteca, ricca di molti codici latini e greci, dispersa, credesi, quando cessò l'alloggio di i vivere comuoe. Il cominciamento di questa libreria giustamente si attribuisce al canonico preposito Ricollo, che molti codici ottenne di monaci della Novalesa, alibreria, inggendo da quel monastero per l'incursione de Saraceni, si salvarono in Torino: cose di sopra accenate: in progresso fin accresciuta e dalla liberalità del vescovi e da quella de canonici medestini.

Gli antichi statuti capitolari vennero riformati nel 1468, sotto il vescovado di monsignor Ludovico de marchesi di Romagnano; la quale riformazione ebbe poi la saprema conferma da papa Paolo 11, nell'anno quinto di suo pontificato.

Del resto il Capitolo canonicale di Torito fu in tutti i tempi venratissimo e celebratissimo, per sesere sempre stato composto di sacerdoti insigni, non solo per la nobilità de'natali, ma inoltre per la esemplarità della vita, per la esimia dottrina, e l'assidua e religiosissima assistenza al coro. Alla direzione del ciero e de seminario, al soccorso spirituale e temporale di tutta la città si prestarono mai sempre con una carità ammirabile; e del proprio prelato si mostrarono in ogni occorrenza, siccome oggidi, e valido sostegno e cooperatori illuminati e fofeli:

Arrà certamente osservato il lettore nel corso di questa storia, che nella fondazione fatta da'vescovi di tanti pii instituti ed ordini monastici concorrevano i canonici, non solamente col consiglio e con l'approvazione, ma di più con generose largizioni. Un solo esempio di dissidenza del Capitolo col vescovo, anzi can lo stesso sommo pontefice Innocenzo 11, ho io potuto riscontrare nella serie degli avvenimenti in tanti secoli, ed io lo descrissi candidamente qual fu, nella vita del vescovo Giovanni Arborio. Fuori di questo esempio singolare, la buona armonia ed una rettà intelligenza legò l'animo

<sup>(1)</sup> Tom. iv, num. xivii, eol. 1055.

de' primari pastori con quello del suo senato; siccome il cuoro dei canonici stette sempre congiunto a quello de' propri prelati: ammi-rabile e santissima concordia, per operare nelle diocesì la salvezza delle anlue non meno che la propria; e verità importantissima per certe chiese cattedrali, anche d'Italia, nelle quali le gare, le pretensioni e diro i pantigli sembrano tramandarsi di età in età, ed errelitarsi all'infinito, sotto colore di difendere gli antichi diritti e privilegi; divisioni esismatiche che riescono di scandalo a' popoli, di obbrobrio al sacerdozio, di dolore alla Chiesa; e Dio non voglia, anche di eterna perdizione a coloro che le promnovono e fomentano, secua voler fare per amore all'imità i necessari sugrifizi.

Non è quindi maraviglia, se dal collegio de'canonici torinesi sono stati scelli in ogni secolo i prelati a governante le diocesi del Pie-monte, molti de'quali per obbedienza accettaruno la mitra, ed altri per invitta costanza la ricusaruno; gli uni e gli altri comanendevoli. Alla atoria dovendor ristringermai e non estendermi ad un clogio, dirò soltanto, che dal 1847 sino a questo giorno (30 settembre 1840), exononici della metropolitana glia furono monsignor Bruno di Samporo Paruno di Samporo, primo vescoro di Caneo, ivi defunto nel 21 dicembre 1858; monsignor Arnosio, di Carignano, arvicescoro di Sasari, defunto in Casale, monsignor Gianotti, successore in Sassari del pio e dotto Arnosio, ed coggidi vescoro di Saluzzo; monsignor Cirio promosso alla sede di Susa, che dopo un settennio lasciò quella chiesa nell'anno 1858, per passare agli eterni riposi.

Fra i canonici che tanta dignità ricussrono per unile sentire di loro stessi, non deggion passarsi sotto silenzio, nel secolo scorso, i due prepositi Carroccio ed il canonico Botto; e nel secolo attuale, l'abate Emanuele Gonetti, più volte vicario capitolare in tempi difficilissimi, e l'abate Enrico di Gattiera, perposito; ambedo edeoro del sissimi, ce l'abate Enrico di Gattiera, perposito; ambedo edeoro del senedozio e di perpetua memoria degnissimi, per dottrina e virtiu benefiche, che, dopo ciaquan'anni di canonicato, non escutavansi mai, fra mille gravissimo occupazioni, dalla quotidiana assistenza al coro.

L'ospedale massimo di Torino chiamasi volgarmente di San Giovanni, appunto perchè da'eanonici del duone obbe il primo suo cominciamento, il più vigoroso progresso e la migliore sua dotazione ed assistenza. Dicevasi, ne'primi anni, spedale di Santar Caterina, perchè cretto presso alla cappella di cesa Santa. I principii di questa opera benefica furono picciolissimi, come quelli di tante atre imprese, che divennero poi grandionissimo. Un canonico, dice un'antichissima tradizione, mosso a compassione di alcuni poveri infermi
derelitti, cominciò a ricoverarili in una stanza della torre, e direbbesti
oggi, del campanile dei duomo ri suoi coileglis gil prestaruono mano
e doppio sococrao. Crescendo il bisogno, anche la cristiana commisersatione si aumento coal che, traslato il picciolo numero degli amalatti in una casa presa a pigione, si diede forma ad un ristretto
supedale.

Quindi divisarono I canonici di fabbricare un più vasto alioggiamento, e probabilmente nel sito ove ora è il seminario arcivescovile, in cui moltiplicato il numero degli infermi, stabilirono di unanimo accordo di succedersi due per giro alla temporale e spirituale
susistenza di quegli infeile. Nel testamento dei prevosto della chiesa
maggiore di Torino, don Antonio Zucca, ia data del sette febbraio
1306, ricevato dai notaro Gioranni De Alema, e la cui copia autentica estate negli archivi capitolari, leggesi, fra le altre dispositioni,
un legato Hospitati de Dompno, unde fanti duo tectica. Nell'astromento
di fondazione del benedicio di S. Giovenale, cretto nella chiesa di
San Salvatore, ossia nella cuttedrale, all'anno 1347, socrgesi che il
fondatore don Guglielmo Guarnorio, sagrestano di detta chiesa, assegna per dote, fra gii altri beni, due giornate di terreno, cui cobaerent ricus Vallar frigitate, Buspiate Dompni, circ. (1).

Resto l'opera a peso del Capitolo Intleramente sino al 1344; per qual tempo, cresciute le pubbliche calamità, il città di Torino del l'ospedale di molte entrate, e quindi entro a partecipare dell'amministrazione. Pi dappoi deciso, nel giorne dodici di gennale 1378, adi cardinale arcivescovo Gerolamo della litorere, che sarebbesi chiamato in avvenire Ospedale di San Giorenni e della città di Torino (2).

Nel 1680, addì 11 di aprile, fu dato l'appaito per la nuova fabbrica, da costruirsi secondo i disegni dei conte Amedeo di Castella-

<sup>(4)</sup> Cenni MS. su l'ospedale di San Giovanni dei can. della metropolitana, don Michele Vacchetta, dottore d'ambe leggi. — Storia di Torino, del Tesauro, parte 11, Annotazioni al libro v.

<sup>(2)</sup> Storia di Torino, dell'abate Ferrero di Lavriano; Annotazioni sopra il libro quinto della parte seconda, pag. 696.

monte, primo lugegaere del Duca, il quale, ne'mirabili edillili di Altessano superiore, chiamato pol Venaria Iteale, erasi mostrato così degno di servire a' grandi concetti di Carlo Emanuele Il secondo, l'Adriano del Piemonte (3). E veramente l'edifizio è riuseito di soda e vaga maggiñenza; ed l'enonolei vi contribuirono allora ed in seguito con opera assidan e larga beneficenza. Se qui dovessi porrel Il nome di tutti coloro che all'ospedale lasciarono generoal legla, il pecunia od in vaste possessioni, sarci costretto a tessere un lungo catalogo; ma lo ne prescindo, sia pereble di tutti non mi fuscircibo fores aver esatta contezza, e di molti il nome e di monumento sta esposto nelle corsie dell'ospedale medesimo; e d'altronde la notizia precente mi luere bastevole ad dun storico.

#### CXXII. LA COLLEGIATA SOTTO IL TITOLO DELLA SS. TRINITA'

Nello basilica metropolitana di San Giovanni, alla cappella della SS. Trinità, sta annesso un collegio di altri canonici; e di questi ni incumbo dare un rapidissimo cenno. Col semplice titolo di cappellani ebbero principio in numero di sei, nel 1034, a'tempi del vescovo dindolfo, insilitti e stipenditti da un plisimo sacerdolo, di nome Sigifredo, con obbligo di qualche celebrazione e servizio a quell'altare della Trinità. Venne pueco dopo avvalorata questa insiliuzione nella maniera ebe servire il Terranco, con le segmenti parole. « La contessa contrata della riviere il Terranco, con le segmenti parole. « La contessa della Trinità.

- « Berta vedova e sua figliuola Adelaide feeero una donazione alla
- « ehiesa di San Giovanni di Torino, nel 1037, di ampie rendite, ed « arricehì la cappella della SS. Trinità, in cui giacevano le ossa del
- « arriceni la cappella della 55. Trinita, in cui giacevano le ossa dei « trapassato suo marito Manfredo, affinehè sei sacerdoti ogni di
- « eelebrassero quivi il solenne sagrifizio, e porgessero al Signore
- « caldi prieghi, si per lei che pel suo marito e gli altri congiunti.
- « Alla quale di lei pietà avendo riguardo Landolfo, vescovo di « Torino, onoro eol titolo di canonici i sei predetti sacerdoti, e volle
- « ehe si ehiamassero di poi il collegio della SS. Trinità (2) ».

Il numero di questi canonici fu di poi aumentato, ed ebbero la eura di diverse parrocchie. Trovasi di fatto che nel 1375 reggevano

- (1) Cavaliere Cibrario: Torino nel MCCC, pag .26.
- (2) Adelaide illustrata, parte 11, cap. xx.

le chiese parrocchiali di San Gregorio, di San Silvestro, di San Simone, di San Pietro de Curte Ducis.

La città di Torino, con ordinamento del 18 settembre 1779, accondiscese che la congregazione de sei preti tellogis, cretta Tomo 1655 pel servizio della sua chiesa del Corpus Domini, impetrato il sovrano reale gradimento, e con l'autorità di monsignor arcivescovo, fosse aggregata al collegio de'canonici della SS. Trinità; e questa collegiata ebbe sempre i diritti e l'onore della precedenza a tutti e beneficiati della città, e a tutte le collegiate anche insigni della diocesi, come consta da sinodi diocesani, da sentenze giuridiche, e massime da quella del supremo reale Senato, del 15 giugno 1755, contra la collegizata di Santa Maria della Scala della città di Chieri (1).

Ad altri sei canonici di questa collegiata il regnante Carlo Alberto assegnò sulla fine del 1857 il servizio della chiesa di San Lorenzo, che già apparteneva a' chierici regolari Teatini.

Quanti uomini apostolici per la città di Torino e quanti prelati piissimi e dottissimi a reggere le diocesi siano usciti dalla collegiata della SS. Trinità, io lascierò ad altri il dirlo: accenno solamente che vive oggidi un canonico, la cui fama è passata dal Piemonte in tutta l'Italia, ed oltremonti ancora risuona gloricos, per le moltiplici sue opere benefiche, che non conoscono altro fondo che la bontà inesausta del suo cuore, e la sua illimitata fiducia hella divina Provvidenza.

(1) Archivio della Città.

# LIBRO QUARTO

## Antiche abadie di monaci nella diocesi di Corino

#### **・おかれたいからま**

CXVIII. Abadia del Villaro di San Costanzo. — CXXIV. Monsutero di Pagno. — CXXV Abadia di Pedona, sosi del Borgo di San Dalanzo. — CXVVI. Abadia della Novaleca. — CXXVII. Abadia della Novaleca. — CXXVII. Abadia della Novaleca. — CXXVII. Abadia di San Nichele Della Chius Luchereda, ossia di San Maner. — CXXV. Abadia di San Pierro di Savignao. — CXXVI. Abadia del San Sunta Soltore, «Avvestore ed Ottavio in Galiano. — CXXVI. Abadia de San Soltore, «Avvestore ed Ottavio in Abadia di Rivalta. — CXXXVII. Abadia di San Savigna del Carlo della dell

La storia della Chiesa di Torino sarebbe incompleta, quando sì ommettesse di serviere delle monastiche abadie che in essa vennero cretto nei secoli del medio evo, ed ivi per lungo tempo fiorirono, numerose di cenobiti, ed insigni non meno per dottrina che per santità. Un certo dovere di giustizia e di gratitudine el stringe a darne tutte quelle maggiori notizie che per noi si pob, tanto prit che, senza gli studi di quel monaster), noi saremmo affatto diginal di storia patria. Così appunto esprimevasi nn gran letterato e garbatissimo gentiluomo dei giorni nostri. « Senza le storie de' monasteri , dice « egli, o ne' monasteri da' monaci descritte, mute diverrebbero le « età dei secoli di mezzo, e si sarebbero perdute le traccie di quei

« principi e di quelle nazioni (1) ».

Un'altra ragione mi determinava a scrivere dei monaci. Non mancano anche al di d'oggi autori nazionali, i quali dei frati e delle monache, ogni qual volta lor ne cade la voglia, anche a costo della verità, e per una bizzarra invenzione, scrivono ogni più infame vitupero; ed essendo stato nel monachismo qualche disordine, lo ingrandiscono eoi più neri colori (2). Per rivendicare pertanto i regolari dalle inginrie e dalle imposture di certuni de' nostri, i quali ebbero meno moderazione di Walter-Scott, eertamente non cattolico, mi sono creduto in dovere di tessere la storia veridica di tutte quelle antiche fondazioni religiose, che nel circuito della mia opera ebbero principio e progresso.

(1) Galeani Napione, Elogio de' eronisti piemontesi; Piemontesi illustri, tom. rv, pag. 450.

(2) L'autore del romanzo storico del secolo xu, intitolato: Folchetto Malaspina, stampato in tre volumi, in Milano, presso Stella e figli, moccexxx, scrive ogni brutta villania de'monaci Olivetani di Precipiano. Olivetani egli dice quei cenobiti del secolo xu. « Gerolamo Malaspina, vestendo l'abito de' monaci · Olivetani, non avea rinunciato ece. (\*) ». Questo abate olivetano, secondo l'autore, era lo zio di Folehetto, vivente nel secolo xu. Ma perchè, domandero a quello scrittore, vituperare gli Olivetani che non crano ancora al mondo? Ad un romanziere storico è forse lecito dar vita ed esistenza ai claustrali di data posteriore, per dir loro ingiurie irreligiose? Nel secolo xu bensì esistevano monaci in Precipiano, ma non erano Olivetani; giacchè costoro ivi vennero sol dopo il cominciamento del secolo xvi (\*\*); ed il secolo xii in cui la Chiesa vide sorgere i Cisterciensi e i Cluniacensi non potra mai dirsi secolo di monastica rilassatezza. Da' monaci Olivetani di Precipiano del secolo xu, approfittandovi del privilegio che non a tutti viene concesso, ma che nessuno ricusò a narratori di storie, entrate nel chiostro delle monache di Santa Chiara per dirne nere calunnie. Che prurito aveste voi di trovare monache elarisse nel secolo x11(\*\*\*), cioè un secolo prima ebe venissero a nascere? Bel deridere contra ogni buon senso ehi professa vita religiosa!

(\*) Tom. m, pag. 50.

(\*\*) Lancellotus, Hist. Olivet., cap. LXXIV. (\*\*\*) Tom. 11, cap. 20.

È vero che nel decorso de' secoli decaddero talvolta i monaci dalla primitiva loro osservanza, ed alcuni trascurarono lo studio dei libri, altri troppo gelosi degli acquistati privilegi, non poche volte cozzarono con l'autorità vescovile. Ma qual è l'umano instituto che insensibilmente non si decompone? Avviene de' corpi morali quasi ciò che accade dei fisici, i quali gradatamente vanno logorandosi, e finiscono nella polvere, con questa diversità, che i secondi non risorgono più alla primitiva loro forma, laddove i primi, anche quando paiono vicini alla loro distruzione, conservano una tale loro propria vitalità che li fa rinascere, e ripigliano una florida robustezza, Così dagli antichi Benedittini di tempo in tempo sono rinate bellissime riforme ed utilissime congregazioni, e le ultime, specialmente la Maurina, non furono di merito inferiori alle primitive santissime instituzioni. Altrettanto potrebbe dirsi degli ordini regolari. Ma trattando delle abadie monastiche, fondate nella diocesi di Torino, dichiaro apertamente, più che in ogni altra parte della mia storia, di tenermi lontano, sì da una soverchia prolissità, la quale sarebbe per avventura noiosa ed inutile, che da una troppo ristretta brevità, la quale darebbe un cenno meschino, e non lascierebbe quasi nulla ad intendere,

Ad una troppo compendiosa narrazione si limitò monsignor Francesco Agostino Della Chiesa nella sua famosa Serie cronologica dei cescori e degli abati del Piemonte, e di letologo Meiranesio proponevasi di supplire alla maneanza di lui con carte autenticle, e già molte ne avea egli perciò raccolte; ma per quanto io sappia, sono sparite; nè luo saputo dove rinvenire. Ilo dovuto io quindi attingere le poche cose che qui dirò da altri scrittori giudiziosissimi, e singolarmente dai monumenti di Storia Patria, raccolti dalla Regia Deputazione sopra gli studi della medesima, e pubblicati sotto la protezione e gli ordini dell'augustissimo regnate Carlo Alberto, persuaso, che chi ben attinge a queste fonti, non corre pericolo di andar errato.

### CXXIII. ARADIA DI SAN COSTANZO DEL VILLARO

Presso a Salnzzo, tra le città di Dronero e di Busca, giace la terra o borgo, che debba dirisi, del Villaro di san Costanzo, luogo antichissimo e conosciuto da' Romani col nome di Canneto, or chiamato di san Costanzo, perchè ivi credesi che insieme con san Vittore abbia sofferto il martirio, circa il 297, regnando Diocleziano e Massimiano. Il corpo di san Costanzo fii vi scoperto e ritrovato nella chiesa baziale, l'amo 1580, siccome riferisce monsigno della Chiesa. La badia reme ivi fondata, secondo l'Opinione del Durando (4) e del Muletti (3), da Ariperto II, re de L'Ongobardi, innanzi al 712, ed i prini cenobiti di quel monistero furono tratti da quel fanoso di Bobbio, che san Colombano avea cretto nel principio del secolo antecedente. Riusci assai insigne quella badia non meno per la religiosa osservanza d'molti monaci che là si ricoverarono, cho pel concorso de' divott pellegrini che per lungo tempo frequentavano il luogo del martirio de'due santi campioni.

Soggiacque al saccheggio e allo sterminio la badia sul principio del secolo decimo, nell'invasione che fecero in Piemonte i Saraceni, ma la piissima Adelaide che parera suscitata da Dio ad erigere ed ampliare tutte le case religiose con una generosissima magnificenza, nitraprese a ristorre sia quasti dalle fondamenta quella del Villaro, dotandola molto meglio di quello che fosse stata per Vinnazzi. I marchest di Saluzzo e di Busca la seguito di copiose rendite la acerebbero, sicchò parve gareggiare con le più illustri di tutta l'Italia. Intervenero i romani pontefiei ad arricchirla di particolari esenzioni e priviegi, tantochè sino alla fine del secolo ultimamente scorso, sebre altro più non fosse che una commenda priva di monaci, conservava la giurisdizione quasi episcopale nel Villaro, in Pagliero, San Damiano, Costigliole e Villanovetta, tutte terre del marchesto di Saluzzo.

Gli abatl che ressero la badia del Villano trovansi registrati presso monsignor della Chiesa (3), e più assai compiutamente nella fine del ainodo diocesano, tenuto nel 2183, dall'abate del Villaro don Francesco Antonio Rambando. Furono abati celebratissimi i segmenti: Gorgio della nobilissima faniglia di Costarza di Costigliole, la quale tutte le altre precedera del marchesato saluzzose (4), eletto abate di san Costanzo nel 1460. Per la divozione che egli avea al santo di cui portava il nome, fondo nella chiesa abaziale una cappella ad onore di san Giorgio, dotata dappol di seicento fiorini da Pietro suo fratello. Molte virti illustrarono questo abate, a egono che nella sua

<sup>(1)</sup> Piemonte Cispadano, pag. 118 e 120.

<sup>(2)</sup> Storia di Saluzzo, tom. 1, pag. 44.

<sup>(5)</sup> Hist. Chronol., pag. 273. (4) Corona Reale, parte 1, pag. 456.

morte, essendosegli eretto un marmoreo sepolero di elegante struttura nella anzidetta cappella, fu'Inscritto il suo nome col titolo di Beato.

Sin dal principio del secolo xv essendo la badia del Villaro divenuta commendataria a Giorgio di Costanza de' signori di Costigliole successe l'anno 1482, nel governo dell'abadia, che sin dal principio di quel secolo cra divenuta commendataria, Stefano Nardino, nativo di Forli, arcivescovo di Milano, e cardinale di Sonta Maria in Transtevere, governatore della Toscana sotto Calisto III, della marca di Ancona sotto Pio II, di Roma sotto Paolo II, legato in Avignone sotto Innocenzo VIII, Cessò di vivere nel 1484.

Giovanni Pietro Costa, nativo di Usseglio in valle di Lazzo, vena da bitare in Torino nel 1689: in ottobre del 1699 fu cannoice co-adiutore del preposito Carrocio, e il giurno nove di luglio 1704 fu effettivo canonice e cantore della chiesa metropolitana. Essendogli stata affidata la direzione del seminario arcivesovile, ristauro l'edicio, e fu dei chieriel escampio perfetto, padre amorevole e direttore di sunimose gli procesciarono la stima della regina Anna di Orleans, consorte del re Vittorio Amedeo II, la quale lo elesse a direttore di sua coscienza. Anche il re Carlo Emanuele III ovolle a suo confessore; e di n premio de's sosi meriti nominollo all'abzaia del Villaro, l'anno 1727, ne fu mai questo beneficio per lui un vano onore o un lucroso officio.

Fatta la visita pastorale nell'anno seguente, la confermi con savissime ed utilissime costituzioni. La chiesa abzaide era mancante di sacri arredi, ed egli li provvide decorosamente; non era consacrata, e con indulto apostolico ne fece una solemne dedicazione. Vero pastore per la sua vigilanza, amato padre de poveri per le sue limosine, chiarissimo per dottrina, per soavità di costumi, per la fervida sua morte parve ancora immatura; tanto era il desiderio che lasciava di sès: vir i equitomi na evum estollendas, qui legibus, estemplo, atque « beneficentia de Villariensi Abatia non modo, sed et de universo

- clericali ordine, ae de Christi pauperibus adeo meritus est, ut naturae
   concedens anno MDCCLX, maximum sul desiderium bonis omni-
- concedens aumo success, maximum sui destaerium nons omnie bus reliquerit (1) ». Egli era stato preside del collegio de'teologi nel 1739.
- (1) Synodus dioecesana habita sub abate Francisco Antonio Rambando, an. 1782. Aug. Taurin. Excudebat Briolius.

Francesco Antonio Rambaudo di Bra, ma oriondo di Alba, professore di saera teologià, direttore di coscienza della regina Antonietta Ferdinanda di Spagna, consorte del re Vittorio Amedeo III, ed institutore in cose di religione de'reali principi loro figlinoli, fu da prima investito dell'abazia di San Ponzio presso Nizza marittima, e quindi, dopo averla retta eon somma lode per lo spazio di nove anni, consegui quella del Villaro di San Costanzo, nel 1778. Lunghissime e nolosissime questioni eransi agitate di tempo in tempo tra gli abati spoi predecessori ed i vescovi di Saluzzo in fatto di giurisdizione, e le composizioni che talvolta si fecero dall'una e dall'altra parte non erano mai state durevoli. L'abate Franceseo Antonio Rambando riuscì a porvi un termine stabilissimo, mediante i supremi uffizi del re Vittorio Amedeo III, alle preghiere del quale condiscendendo papa Pio vi, mandò le apostoliche sue lettere l'anno 1782, con le quali separata intieramente l'abadia del Villaro dalla diocesi di Saluzzo. eresse la chiesa abaziale in cattedrale, seu quasi, soggetta immediatamente alla Santa Sede apostolica; ed all'abate pro tempore del Villaro assegnava una ordinaria ed intiera giurisdizione in tutto il proprio e ben distinto suo territorio, con facoltà quasi episcopale, e privilegio ancora di conferire la tonsura e gli ordini minori a' chierici suoi sudditi. Con questa pontificia ordinazione l'abazia antichissima del Villaro acquistò un nuovo splendore, e le dissenzioni ecclesiastiche furono perfettamente tolte. Intraprese dappoi l'abate Francesco Antonio la visita pastorale, dopo la quale raduno il sinodo, nel mese di settembre 1782, ed ottimi decreti vi pubblicò per l'integrità della fede, per la riforma de'costumi, pel decoro del sacerdozio, per la degna amministrazione de'sacramenti, per la retta predicazione della parola di Dio. Questo sinodo fu l'ultimo tenuto in quell'abadia, siecome anche Francesco Rambaudo ne fu l'ultimo abate. Entrati sulla fine del secolo ultimo trascorso i Francesi in Picmonte, i beni abaziali furono distratti.

### CXXIV. MONASTERO DI PAGNO

Alla distanza poco più di due miglia da Saluzzo, nella piccola valle di Bronda, Astolfo re de' Longobardi, il quale regnò dat 749 all'anno 756, aveva edificato un monastero che per essere situato presso al lago di Pagno, fa detto monasterium quod Apamie immenpotur (1).

Grandioso e riochissimo mouastero era certamente, quaudo l'imperatore Lottario nell' 925 lo diede a' mouaci della Novalesa, perchè potessero con le rendite del medesimo più facilmente manteacre l'ospizio
eretto sul Monecusio ad utilità de' riaggiatori e de pellegrini: la carta
di questa douazione fu pubblicata dal Muratori (2), ed è apponto
chiamato nella medesima Pagnum quondam distissimum et regale monasterium.

Siccome dappoi l'abazia della Novalesa fu unita a quella di Breme, così anche il mouastero di Pagno segui quella unione, e ne formò uu corpo solo, siccome risulta da una bolla di Benedetto VIII, dell'anno 4014.

No' tempi del suo maggiore splendore godevano i monaci di Pagno della padronanza siguorile sorra il lnogo stesso di Pagno; siguoria che indi sotto il dominio de' marchesi di Saluzzo andò gradatamente scemando, e che in fine si ridusse alla semplice possessionio fie feudo della terra. Noi abbiamo questa noisi da una invessitura data dal marchese Manfredo a Franchetto, priore di quel monastero, addi ventinove settembre 1515 (3). Alla meta del secolo ultimamente scorso, cessò affatta il priorato di Pagno, essendo stati incorporati i snoi beni alla mensa vescovile di Saluzzo, mentre questa sede reggeva monsigno Proprota.

CXXV. ABADIA DI PEDONA, OSSIA DEL BORGO DI SAN DALMAZZO

La fondazione dell'abatia di Pedona vien attribujta da monsignor Brizio, vescoro di Alba (4), ad una principessa Borgogonas, moglie di Godegesillo, re di una terza parte della Borgogon, il quale risiedera in Burgogna. Ma questa opinione non è seguita, anzi si preferisco quella di monsignor Della Chiesa, il quale afferma essere stata fondata da' Longobardi. In ca Pedona, quae nunc Burgum dictur, Longobardi pulardami llustrempue abatismi in honorem sancti Dalmotii

<sup>(1)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo, tom 1, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Antiquit. Ital., tom. 111, col. 577.

<sup>(5)</sup> Muletti, tom. 111, pag. 110.

<sup>(4)</sup> Progressi della Chiesa occidentale, pag. 656.

erezerunt(1). La piissima regina Teodolinda avendo sposato in seconde nozze Agitolfo, duca di Torino, e avendolo quindi fatto riconsecere re de Longolavdi, mossa da' molti miracoli che si operavano alla tomba del santo martire Dalmazzo, le cui reliquie riposavano in una cappella alle rive della Vermegnana, divisò di farle trasportare in un longo più decorsose e popolato, ove dai fedeli maggior renerazione potessero ricevere. Questa traslazione realmente ai fece, sebbene non senza forte opposizione de' popoli Auritatesi (Saluzzesi), i quali da lungo tempo tali reliquie possedevano ed unoravano.

Voltero inoltre Agilolfo e Teodolinda, che alla venerazione del prodigioso santo martire si rejesse un convento di monaci, ed avendis fatti venire da Bobbio, il collocarno in Pedona l'anno e615, ossia l'anno vigesimoquinto del loro regno, dotandoli di moltissime rendite, si pel culto del santo martire, che pel decoro di quella chiesa, ed il sostentamento del monastero (2).

Altre vastissime possessioni farono dopate a quest'abadia dall'imperatore Ludovico il Pio, l'auno 815, ad istanza dell'abate di Pedoga, Benedetto u; ed un certo Alverto, suddiacono della chiesa di Torino, che fioriva nell'850, concesse all'abadia di Pedosa il diritto di esigere ogni anno un marabotino dalla chiesa di San Dalmazzo, presso a Cardè, nel Saluzzese(3).

La fioritissima abadia di Pedona fu orriblimente devastata da 'Saraceni nel 906, embli monaci, in odio della religione cattolica, furono trucidati(4). Passata quella furibonda incursione, ritornarono i cenobiti, ma non potevano tener le lagrime in vedere l'orriblissimo ecempio che di quel santo asilo e di tutte le sacre supprellettili aveano fatto quei barbari col ferro, col fuoco e con le rapine. A tanti guasti riparò ampianente nel secolo successivo quella marananian principessa, che

<sup>(1)</sup> Histor. Chronol. pag. 270.

<sup>(2)</sup> Fão di San Dalmazza, scritta dal teologo Meiranesio, nota 8, pog. 116, e pubblicata dall'accademia degli 'Unanini, in Forico: presso i fraciselli Scotto, e moczecn. Il Muratori pretende, che il regno di Agilofo abbia sol durato venitiquattro anni; ma l'opinione sua è contarria a Paloo Diazono, il quale computa venticinque anni di regno. Tenivelli, Biografio Piranafza; decade, rist di Agilofo, nella nota vu, pag. 29, illustra il sentimento di Paolo Diazono.

<sup>(5)</sup> Muletti, tom. 1, pag. 93.

<sup>(4)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi marittime.

tante volte noi abbiamo commendato nel decorso di quest'opera, e sarà sempre maggiore di tutte le lodi che tributarle possono gli scrittori, Adelaide di Susa. Per opera di questa principessa, col consenso di sua nuora e di

sua nipote, ambedue di nome Agnese, fu separata la badia di Pedona dalla diocesi di Torino, ed assegnata a quella di Asti l'anno 1089, mentre era retta dal vescovo Ottone. L'instrumento di questa assegnazione incomincia così: « Die iovis, idib, iunii, indict. xit, an. D. « inc. 1089. In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Adelaida « comitissa cum nuru mea Agnete, et filla eius Agnete reddimus. « concedimus et donamus coclesie sancte Marie ad partem Astensis « cpiscopatus, et donno Oddoni (Ottone) eiusdem ecclesie designato « episcopo abbatiam Sancti Dalmatii et plebem de Lovaldisio (Leval-« digi, territorio di Savigliano), sicut episcopus Girelmus aliquo « tempore eas melius tenuit (1)». Cioè per alcun tempo le avea possedute quel Girelmo, chiamato da alcuni Guglielmo, vescovo di Asti, ch' era stato fondatore di un monistero in Ivrea (2). Incorporata alla sede vescovile di Asti la badia di Pedona, non compete plù ad uno scrittore della Chiesa di Torino descriverne le vicissitudini. Solamente io dirò, che papa Innocenzo IV, soggiornando in Lione, non solo confermò questa separazione ed assegnazione, ma con sua bolla del dodici di dicembre 1246 (3), moltissime cappellanie e chiese situate iu rimote regioni concesse a' monaci di Pedona, fra le quali io nomino quella di Santa Maria in Canneto, in Taggia nella Liguria, perchè vicina alla mia patria. Altri poi diranno come sia stata

smembrata dal vescovado di Asti, e data a quella di Mondovì, e qual porzione finalmente abbiavi avuto la nuova sede episcopale di Cuneo.

Il rimanente di questo diploma può leggersi presso il Muletti, tom. 1. pag. 267.

<sup>(2)</sup> Della Chiesa, Histor. Chronol.

<sup>(5)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi marittime, col. 566.

## CXXVI. ABADIA DELLA NOVALESA

Non trovasi più oramai chi creda alle favole di alcuni nostri scrittori (1) intorno alla prima origine dell'abazia novaliciese, tutti ogidi convenendo a dire essense atato primo findatore un certo Abbone, figliunolo di Felice e di Rustica, nomo doviziosissimo, e governatora di Susa e di Moriana. Se fosse egli patrizio romano, come asserirono il cronista di quella badia, il Pingone e daltri molti; o, come giudicò il Terraneo, patrizio franco, neppur oggidi è cosa controversa; avendo chiaramente dimostrato l'avvecato Pietro Dalta (2) che cottesto Abbone non apparteneva nè all'uno nè all'altro patriziato. Ma comunque di ciò voglia sentirai, certissima cosa ella è che alle falde del Monceniò, nelà distanza di cinque miglia dalla città vil Susa, Abbone foudò il monastero della Novalesa, l'anno 726, regnando in Francia e nella Borgegna Teoderico III., e secondo altri, iv (5).

Volle il piissimo fondatore che i monaci professassero la regola di san Benedetto ed in ogni occorrenza facessero ricorso al vescovo della diocesi (che era quello di Torino) e quando questo venisse a mancare, potessero liberamente indirizzarsi a qualunque altro vescovo fra i comprovileali: « che il vescovo chiamato per consacrar « altari ed ordinar monaci dovesse contentarsi delle cose necessarie

- « al vitto, e non potesse esigere veruna oblazione dal monastero. Pre-
- « scrisse inoltre che, se fosse mancato di vita l'abate del medesimo, « promovessero i monaci a tal dignità quello che avrebbero giudi-
- « cato il più degno tra loro; e nel caso che non avessero ritrovato
- « monaco idoneo a questa preminenza nel monastero della Novalesa,
- « si dovesse scegliere fra i religiosi di quello de Viceria; tra le quali
- « due case religiose bramava che sempre esistesse cordiale amicizia « e buona corrispondenza. Finalmente scrisse il metodo e le pene
  - (1) Brizio, Progressi della Chiesa Occid. Giroldi, Annotazione al lib. v
- dell'Istoria di Torino, del Tesauro.

  (2) Dissertazione, volume xxx delle Memorie della claue di scienze morali e
- (2) Dissertazione, volume xxx delle Memorie acia ciase di scienze morati e storiche dell' Accademia delle scienze di Torino, pag. 177.
- (5) Il Mabillon fu d'avviso dovesse assegnarsi la fondazione della Novalesa all'anno 759. Ann. Benedict., tom. 11. pag. 109.

« colle quali doverano essere eastigati i monaci delinquenti" (1). La fondazione fu dottat da Abbone di vastissime possessioni, e cinquento e più monaci poterano ivi vivere sin da'suoi cominciamenti: immenue ae propemodum infinitae sunt possessiones, quas Nocaliciensi monasterio idem. Molo toost in posis etc., dice Mabilion (2).

Dopo la morte di Abbone fu il monastero della Novalesa in si fatta guisa beneficato da're di Francia ed imperatori di Germania e romani, che a tempo di Ludovico il Pio fu annoverato tra i monasteri obbligati a contribuire dona et militiam, che è quanto dire tra i sedici primari dell'impero franco-romano (3). Carlo Magno vi si trattenne più giorni nella spedizione, in cui distrusse il regno de'Longobardi, e molto sodisfatto rimase della religiosa osservanza di quei monaci, e portò mai sempre una singolare affezione a quel luogo. Diffatti concesse egli immunità e privilegi grandissimi a quel monastero, il giorno venticinque di marzo dell'anno 774, mentre era retto dal santo abate Frodonio (4), e questi privilegi vennero poscia largamente confermati dall'imperatore Ludovico suo figliuolo, Avendo questo pio monarea fondata sul Moncenisio una casa limosiniera, ossia un ospizio per ricoverare i viaggiatori e massime i pellegrini che andavano a Roma a venerare le basiliche de'santi apostoli : quodam hospitale ad peregrinorum receptionem .... tanta rerum substantia per quam sufficeret diurnus pauperum Christi concursus pellegrini tollerari, volle che di questo benefico albergo prendessero cura e direzione perpetua i monaci della Novalesa. Non meno generoso dimostrossi l'imperatore Lottario, allorchè con suo diploma, dato il venticinque febbraio 825, ordinò che il monastero di Pagno, presso a Saluzzo, al monastero di Novalesa fosse unito con tutte le sue rendite (5).

Ne dec far marwiglia che tanti imperatori, ed altissimi personaggi di ogni nazione si dimostrassero veno la Novalesa così libertali o benefici, essendo questa abadia di quei secoli un seminario di monoci per santità e dottrina riputatissimi, in modo che quanti vi si formavano venirano d'ordinario trasselti ad occupare le sedi vescovili,

<sup>(1)</sup> Monum. Hist. Patr., tom. 1, diploma viii. Datta, luogo citato.

<sup>(2)</sup> Ann. Ben., tom. 2, lib. xx1, pag. 110. (3) Tom. v11 Coneil., col. 1513, 1514, edit, Labbe.

<sup>(4)</sup> Monumenta Histor. Patr., diploma num, x1.

<sup>(5)</sup> Ivi, diploma xvii e diploma xviii.

od occupati con ottimo successo a' più difficili affari della chiesa e dell'impero. La storia ci ha tramandato il nome di alcuni, e tali furono Asenario, che leggesi sottoscritto all'assemblea di vescovi e di abati tenutasi in Attigni nell'anno 765, e fu rinomatissimo tra i magnati di Francia (1); Nitgario, abate della Novalesa come il precedente, ed insieme vescovo di Moriana (2); san Frodoino, chiarissimo per nascita e per lo splendore di egregie virtù, al cui tempo particolarmente i monaci di quella badia venivano richiesti a reggere le diocesi circonvicine e le comunità abaziali degli altri monasteri; Eldrado, altro abate, la di cui vita scritta da un monaco di Breme si ha negli atti de'santi (3); Giuseppe che fu a un tempo abate della Novalesa e'vescovo d'Ivrea: Amblulfo abate: beato Arnulfo monaco e martire; san Godone; san Gottofredo, ambedue abati, de' quali il Gallizia ha raccolto e pubblicato le notizie (4); ed Atteperto che fu un dotto nomo e un indefesso e abilissimo trascrittore di libri, i quali si distinguevano da tutti gli altri per la maestria con cui erano scritti.

Nella badia Novalicease grandemente si coltivavano le lettere e gli studi sacri, gli amanuensi erano molti, ed i codici de'classici greci e latini moltissimi. Ancorchè non si possa sicuramente accettare il racconto di chi afferma, che i volumi di quel monastero ascendessero al numero di scimila essantasei, come serisse il lognosio, o a quello di settenila, comes in adal Bucelino (5), certissima cosa è che al principio del secolo decimo, nell'occasione che quei monaci con Domniverto loro abate dovettero fluggire per sottraris il furore de Saraccai, molte carra di libri trasportarono a Torino, dove rimasero in breve consunti add fuoco per la massima parte; ed il rimanente, che consisteva in cinquecento volumi, fu da essi imprestato o impegnato a Ricolfo preposito della cattedrale. Appunto con questi codici si diede comicamento all'alucie biblioteca di San Salvatore; es ne avea ancora

<sup>(1)</sup> Acta Convent. Attiniae, april. Labbe, Concil., tom. vs. col. 1702.

<sup>(2)</sup> Chron. Noval. Rev. Hal. Script., tom. 2, part. st, col. 743.

<sup>(3)</sup> Bolland. Acta SS., ad diem 13 martii. — Sallo potria e sulla ciù del cronogrofo Novaliciense, dissertazione di Fabrizio Malaspina, pag. 49, Tortona 1816.

<sup>(4)</sup> Atti de' Sonti che fiorirono nei dominii della real casa di Sacoia., tom.

<sup>(5)</sup> Augusta Tanrin., pag. 17. - Bucel. in Menol. Benediet.

il registro in un vecchio catalogo (1) a'tempi del Meiranesio. Partiti che furono i monaci dalla Novalesa, fu saccheggiato e distrutto quel monastero intorno al 906, siceome altrove abbiamo descritto: e sebbene verso il fine del secolo stesso venisse riedificato e restituito alla solennità del culto coll'intervento di un vescovo di Ventimiglia, nunzio apostolico (2), nondimeno giaeque per lungo tempo senza l'antiea indipendenza, nè più riaequistò l'antico splendore, La liberalità de'principi della reale easa di Savoia, e segnatamente della contessa Adelaide, sempre liberale agli asili della religione, lo doto di vasti poderi e più signorie (3); ma non fu contuttociò che un priorato il quale mantenne or maggiore or minore dipendenza dal monistero di Breme, situato in un mediocre borgo della Lomellina, in vieinanza dell'imboccatura della Sesia nel Po. Finalmente l'anno 1601, essendo priore della Novalesa Antonio Provana de' conti di Collegno, e poscia arcivescovo di Torino, rieuperò nella persona sua e de'suoi successori la dignità abaziale.

Vennero in seguito introdotti nella Novalesa i monaci Clstereinea informati; ma per alenu tempo espuisi nell'invasione fatta da Francesi in Piemonte, poterono poi ritornarri liberamente; ed uniformandosi nel principio di questo secolo alle insinazioni di papa Pio v11, ripgilarmori l'abito antico benedittino con sottomettersi intieramente all'ordine di Monte Casino. Ma vi durarouo pechissimo tempo; siècho eggidi rimane quella elisesa, gloriosissima delle sue vettuste memorie, quantunque non più luminosa dell'antica signoria, nè dell'esterna giurisdicione episcopale.

### CXXVII, ABADIA DI SAN MICHELE DELLA CHIUSA

Le Chiuse, ossia Chiusa, luogo nelle storie famoso, per averlo i Longobardi munito di torri e di fortini ed anche di una grossa muraglia

Chron. Noval., tom. cit., col. 752. — Meiranes., Pedem. Sac., tom. 1, parte 1, pag. 55, 54.

<sup>(2)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi maritime all'anno 1004, pag. 511.

<sup>(5)</sup> Monon. Hist. Pat., diploma coexer del 46 luglio 4078; altri diplomi ai num, coexer e coexer

la quale chiudeva il passaggio in quella valle, rinomatissimo per la stupenda vittoria che ivi riportò Carlo Magno nel suo ingresso in Italia, l'anno 773, con la disfatta totale di Desiderio, ultimo re de Loagobardi, non meno illustre diventò ne fasti della Chiesa, per l'abdafi di san Michele, che sulla vetta del monte Pirchiriano, alla destra della Dora, si fabbricò verso la fine del secolo decimo, in faccia del monte Caprassio, alla sinistra del fiume.

Fondatore di questo monistero fu un gentiluomo, nato in Montboissier nell'Alvernia, mentre ritornava con sua moglie Isemberga da un divoto pellegrinaggio in Roma, e chiamavasi Ugone Discucito.

Si è scritto che questo divoto e doviziosissimo pellegrino in penitenza di un qualche grave suo delitto avesse ricevuto l'obbligazione dal romano Pontefice di far costruire un monastero, c che a sciegliere un tal sito alle Chiuse sia stato indotto da un suo buon amico, cittadino di Susa; e chi tali cose scrisse pel primo fu un monaco di quella badia di nome Guglielmo; ma ben sanno gli eruditi che questo cronista in narrare certe particolarità di fatti errò grandemente. Comunque ne sia delle medesime, il certo è che Ugo di Montboissier, per conseguire il pio suo divisamento, ottenuta la permissione dal conte di Torino Ardoino 111, detto Glabrione (1), e quella di Amisio o Amizone, vescovo di Torino, diede cominciamento all'opera, circa l'anno 966, fabbricando un romitaggio con una chiesuola sulla sommità del Pirchiriano; la qual chiesetta fu solennemente cretta ad onore di san Michele Arcangelo, e consegrata dal vescovo Torinese: in montis cacumine ecclesia B. Michaelis Arcangeli ab Amizone, Taurinorum episcopo nuncupata erat (2).

Alla costruzione del monastero della Chinsa grandemente cooperò san Giovanni, il quale non so da qual luogo crasi ricoverato sul monte Caprasio a condurre vita eremitica (3). Compaque di quella sua solitudine fosse egli amantissimo, non volendo opporsi a certe prove che Iddio

<sup>(1)</sup> Terraneo, Adelaide illustrata, tom. 1, pag. 116.

<sup>(2)</sup> Mabillon, Annal. Benedict., tom. 111, pag. 180.

<sup>(3)</sup> Moltide nostri sertitori asserirono, che san Giovanni, romito del monte Caprasio, era arcivescovo di Ravenna, ed avea abbandonata la sua sede per amore della solitudine; ma questa asserione con buone ragioni è combattuta dal Muratori: Rerum Ital. Scriptores, tomo 1, parte 11, pag. 364, in nota, nº 43.

gli mandava di abbandonaria, si traslocò con qualche suo discepolo al monte Pirchiriano, e qui associossi al nnovo monastero che dal piùsimo Ugone erigevasi con ardore. Si aggiunse al compinento dell'opera un certo Arveo, o Avverto che il monastero di Lerat avera per 
adonu tempo governato in qualità di abate, na state la indisciplina 
de' suoi monaci era fuggito di là, per ricercare nan vita più solitaria 
de' suoi monaci era fuggito di là, per ricercare nan vita più solitaria 
de ranquilla. Fu Avverto il primo abate del monastero della Chiusa, 
l'anno 999 (1); e tale e tanta luce di santità egli diffuse in quei 
dintorni, che molti vennero a farai suoi discepoli, e molte largizioni 
diedero a quella badia i predati e gli uomini facoltosi. Gezone. vescovo di Torino, l'anno 1007, fu uno de'primi benefattori del 
monastero Chiusino, e così apertamente si desume dalle seguenti parole 
del Pingone: « Anno Christi avvi ob bella assidus, quibus universa 
hece provincia vezabatur, coecilio habbic oun suis, ettim civibas,

- haec provincia vexabatur, concilio habito cum suis, etiam civibns,
   contulit abati sancti Michaelis Clusini, quae ante possidebat ipse
- episcopus apud oppida sancti Ambrosii, Casellas, Alpiniannm, Clu-
- « sias, Novalesiam et vallem Clusinam, ut rei divinae maiore viciniae « commoditate inservirent (2).

Essendo passato a miglior vità il santo abste Avverto intorno all'anno 1050 (3), gli succedette nel governo del monastero san Benedetto il periore, ossi il primo, personaggio il perfettissiam religiosa osservanza e di una maravigliosa semplicità di animo, e così appunto lo qualifica la cronaca della Chiusa: successit ei (Arveo) in regimine, fratrum consenus et electione, eir simplicitatis et prudentiue merito Benedicius et nomine. Per molti anni egli resse santamente i suoi religiosi, e la fama di sue virtiò si diffuso luminoso non sol per l'Italia, ma pur anche di là de' mosti. La sus morte avvenne, secondo il Meiranesio, l'anno 1066; ed ebbe a successore nella carica abaziate un santo monaco, con simil nome appellato Benedetto, il quale dovendosi distinguere dal suo predecessore, fu detto Benedetto il giuniore, o secondo.

Questa elezione non piacque a Cuniberto vescovo di Torino, per

<sup>(1)</sup> Mabillon, tom. 111, pag. 580, Ann. Bened.

<sup>(2)</sup> Aug. Taurin., pag. 22. - Meiranesio, pag. 452.

<sup>(5)</sup> Il Meiranesio è di avviso, che il santo abate Avverto sia morto nel 1022. Pedemont. Sacrum, pag. 135. — Mabillon, Acta SS., ord. s. Bened., parte n, tom. vi, pag. 646, e tom. sii Annol., num. 58.

essere seguita senza sua intelligenza e suo consenso, nè dar volle all' eletto l'abaziale consecrazione. Già disponevasi il monaco a riannziare alla sua nomina, ma ostandovisi i suoi confratelli, accettò il loro consiglio di recarsi a Roma per implorare la protezione del santo padre, ch' cra Alessandro 11. Racconta la cronaca della Chiusa che anche il vescovo di Torino portossi a Roma, per difendere innanzi al sommo Pontefice le proprie ragioni; ma persistendo tenacissimo nelle medesime, l'abate Benedetto fu dal medesimo pontefice consecrato: Benedictus noster ab ipso romano Pontifice benedicitur et consecratur (1). Il viaggio a Roma del vescovo Caniberto si nega dal Meiranesio (2); ma in ciò ha errato, essendo cosa certissima, come abbiamo dimostrato al numero xxxvii, che andò a Roma, non sotto Alessandro II. ma bensì nel pontificato di san Gregorio vii; e coll'autorevole mediazione di questo Pontefice si riconciliarono ambedne, il vescovo e l'abate, rimanendo però indecise le quistioni del diritto, che si lasciarono al definitivo giudizio del vescovo di Asti, di quello di Acqui, e dell'abate di Fruttuaria.

Dopo ventiquattro ami di governo fini di vivere questo santo abate, a vigitia di Pentecoste, l'amon 1094, e Idilio, siccome in vita, così dopo morte, lo illustrò di molti miracoli. Intervennero alle sue escquie le sacre vergini che egli avea raccolti in un sacro ritiro presso alla chiesa di San Michele. Gli succedette il monaco Ermengando, per molte virtirò commendevole, il quale intervenne ad un sinodo celebrato in Clermont. Papa Pasquale i rgli concesse un diploma, con cui tutto le vaste possessioni del monistero ventvano in ampia forma confermete; e l'obste mostravasi ablissimo a tutte conservate. Diffatto per la difesa delle medesime intraprese due lluigi, in Saintogue coi monaci di San Giovanni d'Angely, e nella Linguadoca co' canoniel di Tolosa (3). Essendo egli mortu nel 1409, fu eletto l'abate Ginfredo.

La fama delle virtù che praticavansi nel monastero della Chinsa per due secoli si diffuse luminosissima non solo in Italia, ma in Francia e nelle altre più rimote contrade; e queste virtù essendo sovente accompagnate da stupendi miracoli, facevano dire ai popoli, che quel

<sup>(1)</sup> Acta SS. ord. Benedict., tom. IX, pag. 700, ad an. 1091.

<sup>(2)</sup> Pedem. Sac., pag. 191.

<sup>(5)</sup> Mabillon, Ann. Benedict., ad. an. 1091.

monastero era consecrato dagli angioli; e certamente nell'adominimento di tutte le religiose escrianze viverano que' monate jini da angioli che da uomini. Non tralasciavano l'assiduo lavoro delle mani, e, quello che plu importa, lo studio delle lettere e delle scienze. Al tempi dell'abate san Benedelto i e dei suo successore Ermengando, era bibiotecario del monistero un certo Geraldo, che per molti ami si occupi a raccogliere libri da oggi parte, e farii copiare da' suoi monaci con ogni diligenza, tanto che molti armarii del monastero di volunie di preziosi codici erano ricolni (1) preziosi codici erano ricolni (1)

La virtù singolare che praticavano i monaci della Chiusa era l'ospitalità, per cui e principi e prelati, poveri e ricclii erano sempre accolti con euore aperto, e trattati con profusa liberalità. Santo Auselmo, arcivescovo di Cantorberi, il cardinale Ildebrando, che fu poi san Gregorio vit, san Majolo abate di Clugni, santo Alfredo abate della Cava, san Guglielmo abate di Digione, e moltissimi altri personaggi per dignità e virtù insigni, salirono al monistero di San Michele, e vi furono ricevuti ed alloggiati, senza lusso bensì, ma con tutto decoro, e ne partivano sempre edificati. Non è quindi maraviglia, se in premio della loro osservanza e generosa ospitalità i principi e i romani imperatori donavano a quei monaci non solo estesi poderi, ma ragguardevoli terre e castella, benefizi e privilegi di ogni specie. Centociaquanta chiese in diversi regni possedeva l'abadia della Chiusa, come risulta da una bolla dala da Innocenzo ni nel 1216, con cui approva le donazioni ed immunità alla medesima concesse (2). Mentre i principi accordavano al monastero una signoria vasta ed assoluta, concedevano i romani Pontelici una giurisdizione spirituale, per la quale sottratti i monaci dalla dipendenza vescovile, sol alla Santa Sede rimanevano soggetti.

<sup>(1)</sup> Mabillon, Inogo citato, all'anno 1091, num. xx, pag. 288.

<sup>(2)</sup> Mabillon, Annali, tom. m: « in Episcopatibus Taurineusi, Hypore-« giensi, Vereelleusi, Astensi, Aqueusi, Tortoneusi, Ianueusi, Papieusi, Pla-

centino, Cremonensi, Mutinensi, Parmensi, Ebrednuensi, Vapicensi, Diensi,
 Magalonensi, Avenionensi, Narbonensi, Gerndensi, Careassonensi, Tolo-

sensi, Convenarum, Consoranensi, Catureensi, Lemovicensi, Pictiaviensi,
 Biturciensi, Claranontensi, Lugdunensi, Aniciensi, Lausanensi, Sedunensi,

Biturcensi, Garantoniensi, Luguuncusi, Anteresi, Lausancusi, Scuttensi,
 Gebennensi, Tarantasiensi, Gratianopolitano, Mauriannensi ». Muratori,
 Antiquit. Ital., tom. v, dissert. xxv. — Ughelli, tom. iv.

Ma Intanto i monaci della Chiusa divenuti ricchi e potenti signori, invece di contenersi nell'antica moderazione, troppo abusavanis del civile ed ecclesiastico potere ci 'era loro stato affidato; la regolare osservanza andavasi di giorno in giorno rilassando, tanto che uscivano esempi di scandalo, da dove prima cantavansi incessantemente le lodi del Signore.

Per riparare a questi gravissimi disordini, papa Gregorio x avea delegato l'abate di San Benigno di Fruttuaria, l'abate di Santa Maria di Pinerolo, e quello di San Giasto in Susa, ordinando loro di visitare la badia della Chiusa, e quindi ridurre anche con severe pene i delinquenti alla fedele pratica delle regole, e all'intlera dipendenza dell'abate. Ma questi salutevoli provvedimenti non passò gran tempo che si violarono siccome per l'innanzi, a segno che arbitrariamente si alienavano dai monaci i proventi della badia, per aver così l mezzi di soddisfare i propri capricel. Papa Niccolò iti, nel 1278, non solo fulmino que tristi con le ecclesiastiche censure, ma di più dichiaro affatto nulle e come non seguite tutte le alienazioni che avean fatto, riservando a sè solo la facoltà di assolverli dalle pene incorse, dopo che avessero dati segni certi di stabile ravvedimento. Anche Bonifacio viii, nel 1297, con appositi decreti si occupo di togliere gli abusi, castigare severamente i colpevoli, e rimettere in vigore la religiosa osservanza. Quando finalmente pareva che i disordini fossero giunti all' ultimo grado, suscitò Iddio per sua misericordia un monaco, che per la nobiltà di sua nascita, per la santità de' suoi costumi, per la forte e soave prudenza di suc manicre, fece cessare ogni male e riflorire ogni virtii. Questo monaco fu Guglielmo di Savola, figliuolu del conte Tommaso in e di Guisa di Borgogaa. Eletto nel 1510 a governare la badia, intraprese con tutto zelo a correggere il vizio, e così bene vi riuscì, che il monistero, somigliante oramai ad un antico e nobilissimo edificio ehe da ogni parte minaccia rovina, parve ritornare alla floridezza e allo splendore di prima. Videsi diffatto in breve lempo accrescinto il numero dei pii solitari, il coro regolarmente frequentato; il silenzio, lo studio, la modestia ricomparvero. Con una santa morte terminò i giorni suoi l'abate Gaglielmo nel 1526, e la religiosa gratitudine de' monaci gli erigea un venerevole mausoleo (1).

<sup>(4)</sup> Storia dell'abadia della Chiusa, dell'abate Gustavo de'conti Avugadro di Valdengo. Novara, tipografia Ibertis, 4857.

4.5N

L'abate suo successore mantenne vigorosa l'osservanza e la riacquistata riputazione della badia; e così pur fece l'abate Rodolfo di Mombello de' signori di Frosasco, nominato nel 1329, per la sua saviezza e dottrina, consigliere negji affari di stato presso i principi di Savoia, Dopo la morte di Rodolfo, conoscendo per fama i monaci di San Michele le ottime qualità di Ugone di Marbosco, priore di Noviglia, lo tolsero di quel monistero, eleggendolo a proprio abate nel 1359. Corrispose egli alla loro espettazione, conservando alla badia quel buon nome che avevano procurato gli ottlmi abati, immediati suoi predecessori, sicchè i principi circonvicini andavano a gara in prevalersi de' suoi lumi e di sua pradenza, siccome di Rodolfo già facevano. Ma per somma sventura la sua vita fu troppo breve, non avendo governato che due soli anni. Il suo successore, di nazion francese, quasi sempre assente dalla residenza, lasciò decadere il rigore della vita monastica; e peggio andarono le cose quando, lni morto nel 1365, cadde l'elezione sovra di un prelato per molti riguardi indegno.

LIBRO I F

Tale fu l'abate Pietro, di sempre vituperevole memoria, più militare che monaco, uomo ambizioso, turbolento ed intrigante, Dilapidò le rendite del monistero, armò I snoi vassalli contro I conti di Savoia, disprezzò la Chiesa di Torino, e quindi anche quella di Roma. Il venerevole Giovanni di Rivalta, vescovo di Torino, con una sentenza pubblicata in Rivoli, il giorno tredici maggio 1375, lo dichiarò incorso nell'ecclesiastico interdetto; la Santa Sede gli fulminò la scomunica, e finalmente l'inquisitore del Santo Officio lo fece prigione in un cogli altri monacl suoi complici. Con l'abate Pietro cadde la badia di San Michele della Chiusa in tale obbrobrio e rovina, che si disperò di più rimetteria all'antica gloria. In tale stato di cose, il conte Amedeo vi di Savoia propose al Papa che avrebbe riparato del proprio a tutti i danni del monistero, purchè di una porzione delle rendite del medesimo se ne erigesse un' abadia commendataria, alla quale il conte ed I suol successori, per diritto di patronato, nominar potessero preti secolari, con tutte le prerogative che agli abatl monaci competevano in tutti i luoghi di loro giurisdizione; sicchè al capitolo generale monastico non rimanesse che il voto per la elezione degli ufficiali ne'priorati, e all'abate commendatario appartenesse il voto deliberativo di tutte le cose. Approvò papa Innocenzo vi questa proposta, e quindi cinque anni dopo la deposizione dell'abate Pietro, l'anno 1381, nominava a primo abate commendatario Guido di Saorgio, per molti meriti ragguardevole.

Qui sorge una nuova epoca dell'abadia della Chinsa, onde mi limiterò a dar notizia di quei soli commendatari, che per le qualità loro luminose furono assai distinti, rimettendo il leggitore per gli altri a monsignor Francesco Agostino Della Chiesa, nella sua opera tante volte citata, e ad altri serittori.

Insigne abate commendatario della Chiusa, nel principio del secolo xvi, fu Giovanni Botero. Egli era nato in Bene, circa il 1540, di civili genitori, ed abbracciò nella sua giovinezza l'allora nascente società di santo Ignazio, che abbandono nel 1581 per ragioni domestiche, e con buona intelligenza de'snoi confratelli , non avendo del rimanente ancor fatto la professione. In appresso servì di segretario al santo cardinale Carlo Borromeo insino alla morte di lui, che avvenne nel 1584. Venuto il Botero a Torino, e presto conoscinta la sua dottrina ed abilità, fu mandato dal duca Carlo Emanuele 1 a Parigi, ove maneggiò affari importantissimi della reale casa di Savoia, in tempo della lega. Tornato in Italia nel 1586, divenne famigliare di monsignor Federigo Borromeo arcivescovo di Milano, a cui procurò efficacemente di ottenere il cappello cardinalizio. Intraprese poscia circa il 1589, di commissione di quel sapientissimo prelato, una lunga peregrinazione, per raccogliere sieure notizie dello stato in cui trovavasi la eristiana religione in tutte le parti dell' Europa. Al suo ritorno, il duca Carlo Emanuele richiamò alla sua corte il Botero, destinandolo a precettore dei tre suoi figliuoli. Nel 1600 aveva già qualche parte nella loro educazione. Nel 1603, poco avanti che coi principi di Savoia si recasse in Ispagna, consegui l'abadia di San Michele della Chiusa che ritenne circa dieci anni, e poi la rinunziò, riservandosene l'usufrutto: ed usufruttuario della medesima egli stesso s'intitola nel suo finale testamento del venticinque di giugno 1613. Cessò egli di vivere in Torino, nella parrocchia di San Tomniaso, nel giorno ventitrè dell'istesso mese, l'anno 1617, e fu seppellito nella chiesa de' Gcsuiti, da lui nominati suoi eredi, dopo aver impiegato il lungo corso di sua vita in vantaggio della religione, delle lettere e della patria (1).

(4) Piemontesi illustri, Torino, presso il Briolo, muccaxxx, tom. 1.

LIBRO IV 457

Intanto i monaci della Chiusa decadevano di giorno in giorno, si nella disciplina che nel numero, nde non rimanevano che due in tre sacerdoti con qualche laico, quando papa Gregorio xy soppresse inticramente quella già si forida abadia, con sua bolia del dieci di dicembre 1622, particolarmente sulle istanze del cardinale Maurizio di Savoia. Una porzione delle rendite abaziali fu impiegata all'ercione di una collegista di canonici in Giaveno, et un'altra fu conservata in commenda, con l'antica giurisdizione episcopale sopra tutte le chiese che ancor rimanevano sottoposte all'abadia.

Gil abati posteriori molte belle cose operarono per decoro e vantaggio della badia, segnatamente la celebrazione di molti sinodi alla riforma del clero, e al bono stato delle parrocchie. Alla fine del secolo xvn e al principio del segnente, reggova l'abadia, in qualità di vicario, don Ignatio Carroccio, preposito della metropolitana, per ordine di papa Innocesso xu, e di questo meritervolissimo, ecclesiastico dareno nel libro segnente un articolo distilio distriture del resilenza

Nel 4761 ne venne investito il celebre cardinale Cavalchini, c. nel 1777 il meritevolissimo padre Gerdili-barabita, pur egli dappo i signe cardinale, il quale la ritenne finche visse, e venne- ad abitarvi nel 1798, quando i Francesi, nsurpato il dominio pontificio, lo discararono da Itoma. Ma caduto poco dopo nache il Piemonte sotto la dominazione francese, l'abdulla commendataria giacque, spogliata ed estinta, od allora la giurisdizione episcopale ritornò alla Chiesa di Tornho, det oni tunti secoli innomazi era stata divisa, appuno finol. 11/25.

Mitorante le cose politiche all'ordine primiero sel. 4846, si ponsi di far risorgere a qualche splendore l'absada con le reudite che ancor rimanerano non vendute; e cesì su le istanza dell'ottima no Vittorio Emamele, il popa l'io viu, con sua bolla del ventoto di autobre 1817, le dicelo una novo assisteza, meno la giurdatione vescovite.

Finalmente l'augustissimo regonate Carlo Alberto assegnava la chiesa e l'abitazione di San Michelo, con le sue rendite ai padri dell'instituto della Carita Cristiana; o Gregorio Xvi con suo breve del ventitrè di agosto 1856 approvava quest'assegnazione. Vi entravano di fatto i Rosminiani, il venti di ottobre dell'anno medesimo, e cominciarono a prendervi stanza. Nel giorno venticinque dell'istesso mese, per ordine del pio e magnanimo monarca venivano trasportate a quella chiesa le spoglie mortali di molti reali principi di Savuia, suoi agnati e predecessori, che giacevano ne'sotterranei della

metropolitana di Torino; ed era cosa ben convenevole che là fossero trasferite ad un sacro e decoroso riposo, ove già la badia della Chiusa dalla liberalità di quei grandi tante volte avea ricovuto sussistenza e splendore.

#### CXXVIII. ABADIA DI SAN GIUSTO IN SUSA

San Giusto fu uno di que'novanta martiri, che in odio della cristiana religione si eredono uccisi nella incursione de' Barbari presso l'Icio o Oulx, sulle alpi Cozie che dividono il Piemonte e l'Italia dalla Francia, già diocesi di Torino, tra là città di Oulx e il monte Ginevro. Per questa sanguinosissima strage, la chiesa di san Lorenzo, primaria di quel luogo, dicesi che acquisto l'illustre nome di pieve de'martiri: plebs Martyrum. Due volte almeno dal principio dell'era cristiana devastarono i barbari quell'alpestre regione, i Longobardi nel finir del secolo va, ossia dal 570 al 575, ed i Saraceni sul cominciar del secolo docimo, siccome in altri articoli di quest'opera abbiamo accennato e descritto. All'incursione de' primi si attribuisce dal cronista della Novalesa e da molti suoi seguaci il martirio di san Giusto e de' suoi compagni. Però oramai questa opiniune rigettata da'migliori scrittori (1), credesi che alla barbarie de'Saraceni debba assegnarsi l'atroce carnificina di tanti illustri campioni, ed appunto dalla loro morte gloriosa debba ripetersi che la chiesa principale di Oulx fu appellata Piere dei martiri.

Tradato a Susa le ossa del martire san Giusto verso il 1027, ed accotte con religiossismi sodennità, Magnifredo o Manfredo in marchese di Susa, Olrico suo fratello vescoro di Asti, e la contessi Berta sua moglie eressero nel 1029 una basilica, in cui ripossero il più nio bili parte delle reliquie di lui, ed nn Insigne monastero edificarono a suo onore. Ecco le loro parole: « Possedendo noi in proprietà due ingeri di terra reno dentro la città di Susa, contigno alle mura di essa etità verso eccidente e settentrione, sopra il qual terreno si è costrutta una basilica, vogliamo e ordinismo che da quinci innasai vi permanga

<sup>(4)</sup> Ulcienis ecclesiae Chartarium animadsernionibus illustratum. Aug. Taurin., моссии: in praefat. praem. a Rivantella et Berta, pag. 1x et sequent. — Torranco, Adoloide illustrata, parte n, cap. 2111 e rap. 221.

- a a servizio di questa chiesa la predetta coogregazione di mooaci « i quali celebrandovi i divini offici e seguendo la regola di san Be-
- « nedetto, vivan tranquilli sotto il governo di un abate; per la quale
- « carica noi abbiamo eletto e fatto consecrare un monaco di nome
- « Domenico, che sin dalla sua fanciullezza si è mostrato assai divoto a
- · Dio e ben instrutto dell'ordioe monastico : ad ipsam congregationem doctrinandam iam electum et sacratum habemus in abatem quemdam monachum etc. et Deo devotum, Christi misericordia dignum, ejusdem regulae doctum, nomine Dominicum, qui ab infanția ciusdem doctrinae vitam consequens, bene videtur esse doctus atque nutritus.

« Questa basilica, giusta il testo del Muratori, era fondata ad onore

- « di nostro signor Gesu Cristo, della santissima Trioità, della san-
- « tissima Vergine Marla, di san Michele Arcangelo, de'santi apostoli « Pietro e Paolo, di san Giovanni Battista, di san Giovanni Evange-
- « lista, e di san Ginsto martire, le cui ossa in essa chiesa riposano,

Eretta la congregazione de'monaci, peosaroco i pilssimi fondatori all'assegnamento delle rendite, Concessero pertanto la terza parte della città di Susa e del suo territorio, eccettuata però quella del castello posto nella città, la terza parte di tutta la valle di Susa, sì ne'monti che pelle pianure, cominciando da'monti Ginevro e Cenisio sino al territorio e a'fini della villa denomioata Vaga, ne' luoghi e fondi di Sesana, Ulcio Bardonesca, Salabertano, Issilie, Chiomonte, Giaglione, Meana, Mattie, Foresto, Bossoleno, San Giorgio, Chianocco, Bruzolo, Borgone, Villarfocciardo e Sant'Agata, colle case, cappelle e loro pertinenze, Indi il monistero posto sul fiume Po, costrutto ad onore di san Mauro, con la sua corte qual chiamasi Pulcherada, altra corte ivi vinina detta Sambuchetto colle sue pertinenze, e più ancora la terza corte che parimenti giace presso di Pulcherada, posta alle sponde di Po, detta Mattis, con ogni cosa ad essa corte spettante ed adiacente, dal fiame Stura sino alla sommità delle Alpi. Inoltre la corte che Vicodono è nominata, cioè Vigone, colle sue pertinenze e la metà della corte e sua pertinenza della Volvera, con la metà parimenti della corte di Ripalta, si del castello che della cappella . ivi costrutta, e tutte le altre sue pertinenze coo i loro vocaboli, cioè Crespulata, Orbassano e sue adjacenze, eccettuato però il

« e di tutti i santi (1) ».

<sup>(1)</sup> Terranco, ivi, cap. xy,

territorio di Fietra-Auriola, e finalmente le due corti di Rubbiana ed Almese eo loro sedimi. Tutto eiò dovendo comprendere la misnra di quiudicimila lugeri, o siano giornate. E per ultimo la terza porte delle decime della città di Susa e tutta sua valle. Tutte queste terra e castella, che formar potrebbero oggidi un principato, assegnarono i generai fondatori in dote del monistero, quale poi esimono per privilegio ottento dal sommo Prontefer dalla dipendenza di qualmo punque altro monistero, vescovado, e qualsivoglia altra persona, riserbando a se stessi ed a l'oro successori la nomina dell'abate; e la loro linea estinta, lasciano a monaci la facoltà di eleggeracio, purche sia della loro famiglia, ed all'eletto la facoltà di farsi benedire, o come altor disevasi, consecrare da quel vescono che meglio gii pareri.

Non bastando a'religiosissimi donatori l'abbondevolissimo assegnamento fatto al monistero di San Giusto di quindicimila giornate di terreno, vollero accrescerne la dote con novelli fondi. Pertanto con altra concessione del sette di marzo, l'anno 1053, e sesto dell'impero di Corrado Augusto, ricevata da Gisleberto notaio del sacro palazzo dentro la città di Torino, nel castello posto sopra la porta di Susa, alla presenza di sette testimoni, novamente donarono al monistero due corti, cioè Mauce, detto oggidi Mocchie, alpestre villaggio posto tra Frassinere e Condove al di là della Dora, che colle sue pertinenze comprendeva cinquecento giornate, e Pietra-Auriola situata nella diocesi di Alba, o forse Priola presso a Garessio nel contado di Castel Diano, nella Ligaria, che confinava da una parte con quello di Albenga, verso occidente con quello di Ventimiglio, col mare verso mezzodi, e col Tanaro verso settentrione (1), Aggiungonsl'aucòra due mansi o possessioni, l'una in Genicula, ossia Genola presso a Savigliaco, e l'altra in Carassione, uno de'borghi componenti In città di Mondovi e finalmente l'uso de pascoli e delle selve in tutti que liuoghi che spettarano ad essi donatori dal lido del mare sino alla Stura. E tutte queste concessioni vennero poi confermate dall'impe-Tratore Corrado it, detto il Salico, addi ventotto dicembre l'anno 1058, undecimo del suo impero, e decimoquarto del regno, soggiornando in Parma. In progresso di tempo vennero di-mano in mano dagli angusti conti di Savoia accresciute le donazioni predette con movi fondi, o con move prerogative, o per lo meno confermato il monistero nello

<sup>(1)</sup> Adelaide illustrate, part. n. cap. von. - Sauchotti, Memorie di Susa.

stabile possesso diesse. Non mi estendo a numerare tutti questi diplomin, gincebe diligentemente raccolti tutti si possono leggere presso il Sacchetti, diligente scrittore delle cose tutte di sua patria; ma dirò soltanto che molti romani Pontefici apposero a tutte queste donazioni una solenne conferma o sanzioni.

Di grande moltitudine di moneci abbondava da principio quest'abadia, a segno che celebravansi incessantemente giorno e notta le divine lodi, Inus peremis, e l'osservanza religiosa custodivasi gelosamente, e l'edificazione era pur grande. Ma tanta floridezza venne anche presto a scemarsi, e le immense rendite si vennero anche prestamente a perdere, in maniera che poco prima della loro soppressione erano appena bastevoli ad alimentare otto religiosi; nè si sa concepire, come appena scorsi due secoli dalla loro fondazione, siansi trovati così alle strette i monaci che posero costretti a contrarre obbligazioni di debtii per liberarene (1).

Continuareno i monaei Benedittini ad ufficiare la chiesa di San Ginsto sino al 1584, nel qual anno, con bolla di papa Gregorio Mi, que pochi che ancor vi rimanevano furuno trasferiti a San Michele della Chiusa, ed invece vennero ivi sostituiti i canonici regolari Lateranensi.

Ma finalmente, essendo' abato commendatario di San Ginsto Carlo Vittorio Amedio delle Lanze, e cardinale di santo Chiesa, fu soppresso il monistero di San Ginsta, e ridotto a chiesa collegiata di preti secolari da Benedetto xiv, il ventitrè dicembre 1748, rimanendo però salva la menas abuzale con tutti i suoi diritti e privilegi.

Utilissima e gloriosissima trasformazione ebbe la chiesa di San Giusto nel 1772, quando fu eretta a chiesa cattedrale, e la mensa abaziale fu convertita a vescovile.

## CXXIX. ABADIA DI PULCHERADA, OSSIA DI SAN MAURO

Alla distanza da tre miglia di Torino, nella destra sponda di Po ed appiè delle colline giace il villaggio di San Marro ela dicci secoli fa aveva il nome di Pulcherada, ma dimenticato questo nome autico, ha acquistato il moderno, dacchè i monaci Benedittini fondarono ivi

<sup>(1)</sup> Sacchetti, ivi. pag. 94."

un insigne monistero sotto il titolo appunto e la protezione di San Mauro. In quale secolo e da quali fondatori abbia avuto origine questa abdaia, sono cose ravvolto nelle tenefre. Per quante diligenze io abbia usato, scrive monsignor Francesco Agostino della Chiesa, e sebbene molte antiche scritture abbia perciò io letto, non sono mai potulo venirne a cognizione: quo tempore, ed a quo creta et dotata fuerit praemissa shatia, kactemas permuttis, tiladenque antiquistimis oracionale diffugente recolutis, non reperi (1). Neppure all'ernditismismo Mabillon è riuscito di portar nuova luce in questa oscurità; onde si limitò a dire essere nn monistero antichissimo: hoc monisterium antiquistimismo cerconata (2).

Nella devastazione del Piemonte fatta da Soraceni nel principio del secolo decino, siccome gli altri monisteri, così anche quello di San Mauro fu saccheggiato e distrutto, e disperando i monaci di più riedificarlo, ne fecero offerta à canonici di Ban Salvatore di Torino, oggidi canonici del Metropolitana; e de glino con atto pubblico sul finir del secolo xi lo riflutarono. I marchesi di Monferrato della prima stirpe, e quindi i marchesi di Susa contribuirono largamente alla ristanzazione della badia. Diffatti Manfredo ii e Ulrico suo fratello vescovo di Asti, rispettivamente padre e zio della famosissima Adevaco di Asti, rispettivamente padre e zio della famosissima adoresso di Asti, rispettivamente padre e zio della famosissima doi, can nell'antecedente articolo abbiamo lungamente trattoto, a que so soggettarano anche quello di Pulcherada, prova evidente cen un'assoluta giurisdizione vi esercitavano, nè o perelò vana congettura l'opinare che per la religiosissima loro munificenza lo avessero eglino medosimi ristantato e dotato.

«Continuarono i monaci Benedittini sino al 1603 al possesso del monistero di San Mauro, riconoscendo il vescovo od aroivescovo di Torino di un qualche annuo tributo; e siccome alcuni abati in qualche tempo ricusarono di pagarlo, così farono costretti ad entrare in una causa presso la entie enisconale, ed indi presso la romana.

Poco dopo il 1603 l'abadia di San Mauro fu devoluta in commenda agli abati del clero secolare, i quali ne possedevano le ampie rendite, delegavano nn vicario parrocchiale per quella popolazione on nno stipendio convenevole, la chiesa con tutti i pesi inseparabili

<sup>(1)</sup> Histor. Chronol., cap. 17, pag. 204.

<sup>(2)</sup> Annal. Benedict., tom. rv, all'anno 1027, pag. 558.

dovevano mantenere, e giurisdizione episcopale vi esercitavano. Non di tatti gli abati commendatori è vennta sino a noi compiuta notizia, ma sel di quelli che vissero più lungamente, o si mostrarono più benemeriti. Tali furono nell'anno 1665 l'abate Petrino Aghemi, che ristaurò la chiesa parrocchiale, come appare da una lapide apposta sopra la porta della parrocchia; nel 1730 sua eminenza il cardinale Ferrero vescovo di Vercelli; nel 1744 il cardinale Rovero areivescovo di Torino; nel 1757 l'abate Ottavio Isidoro Mossi, seppellito nella eliesa abaziale con una onorevole ed elegante iscrizione, che tuttora si legge. All'abate Mossi succedette nel 1777 monsignor Giacinto Amedeo Vagnone, allora quando rinunzio alla sua diocesi di Alba, e l'abadia possedette sino al 1800, anno sterminatore de'beni e degli ordini ecelesiastici. Quel governo che provvisorio dicevasi, composto di nazionali addetti al sistema francese, vendeva i beni abaziali che ascendevano di liquida reudita a ventidue e più mila lire; e di questa vendita trattandosi, gli abitanti di San Mauro ne chiedevano a quel governo una porzione per la congrua di un parroco, pel mantenimento della chiesa, e per le spese della comune. Ottennero per buona sorte la rendita annua di eirea quattromila lire. Pio papa vu nel 1805 sopprimeva intleramente l'abadia, L'attuale eliesa parrocchiale è pur quella, ma non in tutta l'antica sua integrità, che era uffiziata da'monaci Benedittiul, di tre navate di cui era composta non rimanendo al giorno d'oggi che quella di mezzo; e questa è la ragione per cui scriveva monsignor Della Chiesa: ab eximiis aedificiis in coclesiam satis exilem reducta nostra hac tempestate. A pochi passi dalla parroceliale ed in cima dell'antico cimiterio sussiste la cappella, che dava il titolo all'abazia ed alla parrocchia detta di Santa Maria di Pulcherada: cappella, sotto di cui esistono sotterranei con dipinture ed avanzi di un corridoio pur sotterranco, per cui si faceva passaggio dalla cappella all'altar maggior della parrocchia; e che sol venti anni fa fu chiuso in parte per l'erezione di un novissimo altare marmoreo (1).

<sup>(1)</sup> Diverse notizie di questo articolo mi sono state gentilmente comunicate dal parroco di San Mauro, don Lorenzo Giuseppe Calosso di Chieri, che le cavò da libri parrocchiali.

#### CXXX, ABADIA DI SAN PIETRO DI SAVIGLIANO

Alla retigiosa pietà di Abellono e di Amaltruda Sarmatorii, coniugi doviziosi di mollissime facoltà e signori di regguardevoli castella, o probabilmente patrizi savigianesi, devesi la fondazione e la detazione del monistero benedittino di Savigilano Sotto il titolo di Savigilano Pietro, l'anno 6098, e l'istromento ti dotazione è riportato dall'U-ghelli (1) e da monsignor Francesco Agostino Della Chiesa (2); però, come hen osserva il Mabilion (5); con alcuni errori di cronologis. In-percincelhè scrive il primo essersi fatto la fondazione l'anno secondo dell'impero di Courado, nell'indizione secondo; ed invece devesi apporte indizione underima. Assersice el secondo essersi regato l'istromento dotale, nel giorno dodici di febbriato, in giovedi, die Josis; ma devesi correggere con ditre in giorno di luncoli.

Noi qui inseriremo di questo istromento soltanto quella parte, in cui i beni donati sono descritti; ed è del tenor seguente... « Ego Abel-« lonus, et uxor mea Amaltruda viventes lege salica offertor et of-

- « fertrix, donator et donatrix, praedicto monasterio donamus libere
- « possidendum in Saviliano, et in Strepis, Marenis, Fontaneto, Mon-
- tecapreolo, Sancto Gregorio, Montefalcono, Evariae, Ricroso, Sar matorio, in capellis Ricrosii, Sancti Christophori, Sarmatoris, Sancti
- « Petri in Saviliano, Sancti Joannis in Sterpis, Sanctae Mariae in Ma-
- « renis, Sanctac Mariae Cervasiae, Sanctae Mariae in Montefalcono,
- « capellis Sancti Dalmatii, capellis Sancti Gregorii; donamus etiam
- « quae possidemus Romanisii, in Quadraginta, Quadralio, Surziano,
- « Vignolio , et Rocha Sprareria in valle Sturana: sex massatias in
- « Saviliano concedimus diebus vitae meae Vualfredo, et filiis eius
- « Gisilberto, et Beneio ad usumfructum, proprietatem vero moniste-
- « rio..., Actum in isto loco Saviliani prope ipsum monasterium Sancti
- « Petri feliciter, anno nativitatis Domini 1028 die etc.(4).
  - La prima colonia di monaci che prese possesso e soggiorno del
  - Ughelli, Italia Sacra, tom. IV, pag. 1441.
     Ab ecclesia, Hist. Chronol., cap. 47.
- (5) Annali Beneditt., tom. IN, lib. LVI, Buni. XXIII.
  - (4) Hut. Chronol.

monistero di Savigliano credesi mandata dall'abadia di San Michele della Chiusa; e difatti a'monaci chiusini vivevano soggetti i Saviglianesi, per tutto quel tempo che furono governati da'due primi abati, Adamo ed Alberico, ossia sino al 1191. Papa Celestino III, in questo anno sotto il giorno due dicembre, ordinò al monistero di San Michele della Chiusa di restituire a quello di Savigliano tutti i beni e privilegi che gli erano stati tolti, sotto pena di scomunica (1). Dichiarò inoltre con altra bolla del quinto giorno dell'indicato mese dicembre ed istesso anno, di accettare esso monistero Saviglianese con tutto ciò che possedeva sotto l'immediata protezione della Santa Sede, siccome avea già fatto papa Lucio, suo predecessore (2). Non deposero pereiò i monaei chinsini le antiche loro pretensioni sovra quelli di Savigliano; e questi da canto loro non cessavano similmente di muovere nnove quistioni contra l'abadia che era stata loro madre. Delle quali vertenze ben informato papa Innocenzo III, con sua bolla del ventisei di febbraio dell'anno 1211, ordinava al vescovo di Moriana ed al priore del monistero di Aquabella di sovrasedere nella eausa del monistero di Savigliano contro all'abate di San Michele della Chiusa (3). Si terminarono finalmente queste contese, al dire di Mabillon (4), nell'anno 1219, essendo al reggimento del monistero di Savigliano l'abate Nicolao Ponzio, restando egli ed i suoi monaci affatto indipendenti dalla badia della Chiusa; la quale separazione fecesi col consenso ed intervento dell'abate di Breme,

Essendo abate di San Pictro, nel 1380. Edoardo Beggiamo, patrizio sa riglianese, fu incorporata alla sua badia la chiese aprocchiale di santa Maria De Plebe, che in altora trovavasi finori le mura della etita, assegnandosi ai monaci i diritti e doveri di quella cura. La rinnazia-rono eglino dappo, intorno al 1455, a "riat Francescani, essendo abe commendatore del monistero Daniele, dell'indicata nobilissima famigia Beggiamo. Sotto la reggenza di costui fu aggregata la badia saviglianese a quella di Monte Casino, seguitando però la riforma che dicevasi di Santa ditestina in Padova; ma tale aggregazione non ebbe effetto che alla morte di lui, che cessò di vivere nel 1476.

<sup>(1)</sup> Monum. Histor. Patr., tom. 1, diploma DCXLV.

<sup>(2)</sup> Ibid., diploma bexever.

<sup>(5)</sup> Ibid., diploma acceptur-

<sup>(4)</sup> Mabillon, Annali. Benedict., tom. w, lib. cit.

Molti priorati, floridi pel numero di monacie per la dovizia de'poderi, possedeva la hadila di Savigliano, il più iliustre de'quali era quello di Santo Andrea entro la siessa città. Da questo priorato trace l'origine ed il nome l'odierna chiesa abaziale, collegiata e parrocchiale di Santo Andrea.

Nell'estinzione generaie degli ordini regolari in Piemonte, al principio del secolo presente, incontrarono i Benedittini di Savigliano la nala sorte degli altri instituti regolari; ma ritornando in Piemonte la reale casa di Savoia, riacquistarono la prima esistenza, non più perì le antiche vaste possessioni, phi più i molti privilegi.

## CXXXI. ABADIA DEI SANTI SOLUTORE, AVVENTORE ED OTTAVIO IN TORINO

Nel sitto ore oggidi trovasi la cittadella di Torino, si fabbricò sin dai printi secoli della Chiesa un oratorio ad onore de santi mitti torinesi Solutore, Avventore ed Ottavio; la qual cappella, ampliata dappol, ebbe il nome di hasilica, e di questo nome appunto chiamavala da 'tempi suoi il gran vescovo san Massimo. Nel decorso degli anni andava rovinando questa chiesa, e ia pictà de' fettelli e dei sacerdoti veniva ristorandola; ma finalmente nel secolo decimo giaceva presso che interamente distrutti. Lora suncha merirumo Solutoris, Adventoris el Octavii pene usque ad solum destructa videmus. Così appunto dichiarava Gezone eletto all'episcopato di Torino, circa il 4000 (4).

Vivamente commoso questo piissino vescovo di vedere smarriria le vituste evencande memorici di que'santi, i quali tatto a verano illustrato la religione e la patria, divisò con ottimo consigiio di rialzare dalle fondamenta quel tempio, e più di farri costruire accanto un monistero, che ablato da fevrenti solitari onorassero Dio e di santi suoi con un culto regolare e continuo. Mise egli pertanto mano all'opera circa il 100A, molte celle monsatiche facendo etilicare, le quali divise in dane ordini, le une servissero a' cenobiti, a quelli cioè che volevano insieme vivere osservanza comune, e le altre egli cremiti entro la stessa clausura, i quali, separati dal consorzio,

<sup>(1)</sup> Meiranesio, Pedemont. Sacrum, pag. 135.

attendevano, claschedano da solo nella propria camera, alla più stretta loro santificazione; ma si i primi che i secondi dall' istesso ed unico archimandrita instruiti e governati (1). Chiamò Gezone questi romiti dal monte Caprio, in faccia di San Michele della Chiusa, ove seguitando la norma e gli esempli di san Giovanni, che sulla sommità di quella montagna per alcun tempo stette raccolto, vivevano da perfetti solitari in appartate celle; e venuti di fatto a Torino, cominciarono nella loro forma ad abitare il monistero che a' santi martiri era stato eretto e dedicato. E molti beni quindi egli assegnò pel loro mantenimento, e savissimi regolamenti egli prescrisse, affinchè l'osservanza monastica che stabiliva rimanesse in perpetuo vigore. Tal è l'origine del monistero de' santi Solutore, Avventore ed Ottavio In To-rino, forse l'unico in Piemonte ne' tempi antichi, che ad esempio di quelli che fondava in Egitto il grande santo Antonio, riunisse i vantaggi della vita cenobitica e romitica : nè deve eredersi al Baldessani e ad altri, i quali dissero Gezone sol ristauratore di un antico monistero, c non primo fondatore. Romano fu li primo abate di questo monistero, e san Gozzelino fu suo successore(2), religioso di perfettissima vita e di tanto merlto, che fu da Dio Illustrato in vita e dopo morte di molti miracoli: cessò di vivere nel 1061. Un altro santo monaco vivea a'tempi suoi in quell'abadia, di nome Anastasio; e l'uno e l'altro certamente introdussero la più regolare osservanza, onde dilatossi dappertutto la gloriosa fama di quel monistero. Olrico Manfredo ii e Berta sua moglie, come favorivano largamente tutte le instituzioni religiose, così anche il monistero di San Solutore arricchirono di vastissime possessioni e d'innumerevoli privilegi nell'anno 1031, dichiarando di prendere quel sagro convento sotto la particolare loro protezione. Anche la contessa Adelaide, loro figliuola, fece molte donazioni nel 1079 al monistero de' Santi Solutore, Avventore ed Ottavio, assegnandogli la metà di Calpice, e quella parte che possedeva in Coazze, con l'abazia di Sangano (5). Più altre generose concessioni fecero a questo monistero i vescovi di Torino, Landolfo, Vidone, Caniberto, Viberto e Mainardo, riguardandolo sempre con particulare amorevolezza ed assistenza, per essere stato

<sup>(1)</sup> Ivi, pag. 455.

<sup>(2)</sup> Mabillon, Annali Beneditt., tom. IV, lib. IVI, num. txxxvIII.

<sup>(5)</sup> Monum. Hist. Pat., tom. 1, diploma ecexent.

fondato da un egregio loro predecessore, e tale sempre riconoscendolo in tutte le vieende, a Gezone praedicti monasterii actificatore. La notizia ditutte le ampie loro donazioni trovasi raccolta nell'archivio arcivescovile (1) e nei Monumenti di storia patria(2). Le quali concessioni con l'aggiunta di moltissimi pirvilegi, confermava papa Engenio 111, mentre era in Susa, di viaggio per la Francia, il giorno sette di marzo 1417 (5). Ne manearono i conti di Savoia di Colmare di beni e di grazia queni monesie; e bio volesse che a tanti benedizi si fossero sempre mostrati riconoscenti e stabilmente fedeli, con l'esatta osservanza delle proprie obbligazioni.

vanza delle proprie obbligazioni. Ma degenerarono pur troppo dalla prima loro virtù, sicchè le cose spirituali, non meno elle le temporali, andavano di giorno in giorno peggiorando, nè più volevano i monaei stare soggetti a quella dipendenza ehe, secondo la loro instituzione, doveano usare al vescovo di Torino. Per andar incontro ad ulteriori disordini, Giacomo I di Carisio, vescovo torinese (4), col pieno consenso di suo eapitolo, divisò d'intraprendere una riforma del monistero; e primieramente ordinò « che Pietro abate della Chiusa dovesse governare la sua aba-« dia cd insieme quella de' Santi Martiri in Torino, in forma tale « però, ehe esso abate venendo a morire, i monaei chiusini ed in-« sieme quelli di San Solutore potessero dare liberamente e comu-« nemente il proprio suffragio; che l'eletto sarebbe abate dell'uno e « dell'altro monistero; ma per eiò solo ehe rignardava la badia di San « Solutore, la elezione di lui doveva ricevere la conferma dal ve-« scovo, ed in tempo di sede vaeante, dal capitolo di Torino; e

come anticamente, così anche per l'avvenire, esso abate di San
 Solutore sia tenuto a prestare al vescovo di Torino il consucto giu ramento di fedeltà, ed usargli la debita riverenza. Non potrà il

vescovo pronunciare contra l'abate sentenza di scomunica, nisi
 mandato summi Pontificis, ma bensi quella di sospensione o d'in-

terdetto, alle quali eensure tanto esso abate, quanto i suoi monaci
 debbano rimaner soggetti, sempre inteso in ciò che riguarda alle

funzioni del solo monistero di San Solutore, e non mai per quelle
 dell'abadia della Chiusa. Che il vescovo possa far le correzioni che

(1) Catal. 47, m. 4, n.º 4.

(2) Monum. Hist. Pat., diploma cocci, eirea dell'anno 1120.

(5) Diploma coccuxxxxx. (4) Meiranesio, pag. 245.

LIBRO IV 449

« crederà necessarie sì all'abate che a'suoi monaci; alloggiar possa « come anticamente in esso monistero, e visitare le cose e le persone,

« Affinchè però questa disposizione sia discreta, e di questo diritto

« non abbiano poi ad abusare i vescovi successori, si stabilisce che

« due sole volte l'anno, e per soli tre giorni, potrà il vescovo far tal

« visita e permanenza nel monistero. In quanto poi alle cose tem-

porali, siccome praticano gli altri monisteri della chiesa di Torino,
 così far debba anche quello di San Solutore, somministrando al ve-

cosi far debba anche quello di San Solutore, somministrando al ve scovo un certo soccorso di danaro. Ognignalvolta il vescovo an-

« derà alla romana curia , sia tenuto il monistero a somministrare

« al vescovo, per uso e servizio del viaggio, un somiere degli attrezzi

« di cavalcatura decentemente provveduto, somarium unum decenter

« et congrue preparatum; ed il vescovo nel suo ritorno debba restituirlo

« ai monaci. I canonici con li chierici della città, andando in pro-

« cessione nella festa de' santi martiri Solutore, Avventore ed Ottavio,

« dopo di avervi cantata la messa, siano tenuti i monaci ad offerir

« loro una convenevole refezione: in die festivitatis, cantata missa,

« congrua et honorabilis refectio exhiberi. Consacrandosi un nuovo abate,

« debba egli preparare ed offerire a' canonici un'altra refezione, non « già nel recipto del monistero, ma nel refettorio della Chiesa mag-

« giore di Torino. Essendo consuetudine che nella domenica delle

giore di Torino. Essendo consuetudine che nella domenica delle
 Palme, nella feria seconda dopo Pasqua, e nelle litanie maggiori,

Palme, nella feria seconda dopo Pasqua, e nelle litanie maggiori,
 il capitolo col clero della città faccia una processione alla chiesa

« di San Solutore, siano tenuti i monaci a trovarsi alla porta della loro

« chiesa, per accogliere essi canonici e chierici con l'incenso ed acqua

« benedetta, ed indi servirli ne' divini uffici. L' abatc del monistero,

« ogniqualvolta così ordinerà il vescovo od il capitolo, sia tenuto a

« mandare alcuni suoi monaci nel giovedì santo per la consacrazione

« del nuovo crisma, od anche per una processione che occorresse di

fare per li cardinali, pel vescovo, o per l'imperatore ecc. (1) ».
 Tali sono gli statuti imposti al monistero di San Solutore nel 1210

ani sono gii statuti imposti ai monistero di Sano sonore nei 1220 dal vescovo Giocomo 1, e dal espido di Torito, e da' monaci accettati e riconoscinti ragionevoli. Però il sottomettersi all'abate della Chiusa, ed essere privati di un abate proprio, parve ben presto cosa troppo dura ed umiliante, nè da doversi tollerare. Molte mormorazioni seguirono perciò entro il monistero, e molte lagnanze vennero

<sup>(1)</sup> Diploma uccxeve, del 15 luglio 1210.

al di fuori. Volendo quindi il vescoro medesimo sedare queste inquiettudini, accondiscen el 1926, salve stando le altre ordinazioni, he i monaci di San Selutore potessero eleggersi al proprio governo un abate, tratto dalla loro famiglia, nè più vi potesse esercitare alcuna giuridizione o ingerezza quello di San Michele della Chinsa.

Impadronitosi della città di Torino, nel 1536, Francesco r edi Francia, volendo fortificarla, fece demolire tutti i sobborghi e i sacri templi, situati fuori le mura della città. A questa distruzione suggiacendo il monistero e la basilica del Sunti Martiri, furono prelavate le loro reliqui e trasferite in una cella del monistero di Santo Andrea, ove si custodirono finattantochè una mova chiesa si crigresse a loro omore entro la città. Questa chiesa diffanti fia fabbricata nel corso del medsimo secolo, ed assegnata a 'padri Gesniti, con la miglior parte delle rendite dell'antica abadia, consenziente e cooperandovi l'ottimo abate Vincenzo Parpeglia, abate commendatario, il qualo per molti anniera stato ministro del duca Emanuele Filiberto in Roma.

#### CXXXII, ABADIA DI SAN GIACOMO DI STURA

Nel decomo di quest opera, più volte abbiamo fatto menzione dell'abadia di San Giacemo di Stura, due miglia ciero distante da Torino, uscendo dalla porta d'Italia. Fu eretta da Pietro Podisio, ossia da un ricchissimo signore del Poggio di Montalto, illustre giureconsulto torinese, l'anno 1146, il giorno renticinque di genanio. Assegnò egli a Vitale, abate di Vall'Ombrosa, una casa e dieci centenari (1) di vigna, a sessanta di campie perti, nel territorio torinese, pere edificarvi un ospedale al particolare vantaggio del leprosi, giacche molti di que' secoli erano infetti di tal morbo. Questo piùssimo fondatore era ancor vivente nel 1712, e pole qiundi vivamente adoperarsi, sfilichie Perezione ed il servizio dell' opera si mettesse in esecuzione, secondo il perfetto suo intendimento.

Altro scopo di questa fondazione era di soccorrere ai pellegrini, aiutandoli a traversare la Stura sopra una barca, la quale a tal elletto dovean tenere i monaci Vall'Ombrosani sempre pronta ed allestita. Contribuirono con largizioni di molli poderi a quest'opera benefica i

<sup>(1)</sup> Centenario, cento tavole, una giornata:

vescovi di Torino, i marchesi del Monferrato, ed i principi della reale casa di Savoia. Primo abate di San Giacomo fin un certo Simeone, di quale ancor vivea nel 1495. Gli successe nel governo Guido, di cui trovasi menzione sino all'anuo 1927, ed a'tempi snoi Enrico, signor di Baratona, assegnò all'abadia una casa ed una selva nel territorio di Usseglio.

Sul principio del secolo xuv cadde intieramente rovinata per cagione delle guerre, che frequenti ed atrocissime ardevano fra i marchesi di Monferrato ed i conti di Savoia. Eustachio di Romagnano,
abate di San Michele della Chiusa, fu anche abate di San Giacomo
di Stara nel 1597 (1); ma non lungo tempo potè possederla,
polchè fu data in commenda ad Ainone vescovo di Torino; o più
tardi da Martino v, net 1480, fu incorporata alla mensa vescovie.
Conesta incorporazione venne confermata da Pio in, il giorno diciassette di febbraio 1458, con l'estinzione della dignità abaziale, e coll'unione di Santa Maria di Stara, di San Giacomo di Boissano, e di
San Solutore minore presso Torino.

### CXXXIII. ABADIA DI RIVALTA

In Rivalta, borgo gia considerevole, in distanza di cinque miglia da Torina, alla parte di ponente, fin erctio verso il 4150 un collegio di canonici regolari, dedicato ad onore de'santi apostoli Pletro ed Andrea, quindi dai conti di Savoia, dai marchesi di Monferrato, dai signori del luogo e dai vessovi torinesi benefacato di molti poderi e particolari privilegi. L'imperatore Earico nel 1196, e l'imperatore tottone vi circa il 1206 confernarone con ampli diplomi tutta le donazioni che a quel collegio di regolari canonici erano state concedute. Una lunga contesa chèbre a sostenere contra l'abstato el Imonaci di Son Giusto, la quale vertenza riguardava la chiesa di San Vittore co' suoi beni, situata nel luogo stesso di Rivalta. Essendo stati eletti dalle parti da ribitrare della quissione diicomo priore della Novaletas, Pietro priore di San Secondo di Torino e canonico di Rivalta, e Ponaio di Bardonesca, preposito di Santo Antonino, pronunziarono il 28 settem-bre 1251, che i canonici regolari di Rivalta si mantenessero in possesso

(4) Monsignor Della Chiesa, Hist. Chronol., cap. 26, ed Archiv. arciv.

della chiesa controversa e de' suoi beni, mediante il censo di dodici segusini vecchi(1). Innocenzo IV, con sua bolla data da Perugia il quindici di marzo 1251, proibiva ad essi canonici d'ipotecare, dar a fitto o altrimenti alienare i beni di qualunque specie a quel collegio appartenenti (2): la qual proibizione fu fatta sulle istanze del conte Tommaso di Savoia, il quale vedeva que' beni di giorno in giorno deperire. Intanto nel decorrere degli anni, l'osservanza religiosa illanguidiva, ed il numero de' soggetti andava scemando; cagione per cni papa Alessandro IV, sulle rappresentanze di due celebri cardinali, Ugone di Barcellonetta, detto di San Caro e vescovo di Sabina, e Ottobuono Fieschi, dei conti di Lavagna, genovese, che dappoi fu papa di pochissimi giorni, col nome di Adriano v, si determinò di sopprimere quel collegio, mandando i pochissimi canonici che ancor vi rimanevano in altri priorati del loro ordine, ed assegnando quella chiesa con tutte le sue rendite a' monaci cisterciensi, i quali poi vi stettero sino ai giorni nostri. Il primo abate di questo instituto chiamavasi Bartolomeo, eletto intorno al 1260(3). Due pesi rimasero annessi a questa badia; l'uno che fosse soggetta agli abati pur cisterciensi del monistero di Santo Andrea di Sestri, nella Liguria, e l'altro, che annualmente pagassero lire venticinque di moneta d'Asti al vescovo di Torino. Ma siccome ricusarono gli abati di Sestri quest' annuo censo, ed i vescovi torinesi lo chiedevano, volendosi venire ad una conciliazione, fu smembrata l'abadia di Rivalta dalla sua principale, e soggettata in vece a quella di Staffarda, nella quale soggezione per moltissimi anni perseverò (4).

Dipendevano dal monistero e governo di Rivalta il priorato di Beetto, la prepositura di San Giovanni Battista di Felcieno nel marchesato di Saluzzo, la prepositura di San Benedetto e di San'Agenes in Torino, la chiesa parrocchiale di Orbassano sotto il titolo di San Lorenzo, la chiesa di San Pietro di Cavoretto, quella di San Lorenzo di Villanouva, quella di San Vito di Pissasso, e i Sopendale di Rivoli.

Course

<sup>(1)</sup> Monum. Hist. Pat., diploma occcuxxxii.

<sup>(2)</sup> Ibidem, diploma CELLIX. (5) Hist. Chronol., cap. 25.
(4) Ivi: A' monaci di Rivalta si attribuisce una picciola cronaca, che il Muratori ha pubblicato nel tomo xvii Rerum Itolic. Scriptoree.

#### CXXXIV, ABADIA DI CAVORRE

Intorno all'origine dell'abadia di Cavorre, sotto il titolo di Sanla Maria, erò Pingone (1) quando scrisse che in quel borgo esistera nell'anno 4010 un priorato di monaci: errò parimenti Francesco Agostino Della Chiesa (2) quando, seguitando Pingone, affermò che nell'anno indicato 1010 l'abadia di Cavorre dalle guerre distrutta, e quindi ristabilita, fa soggettata dal vecovo di Torino Landoffo ad Ermengardo abate della Chiusa; e questo doppio errore provenne, come ben osserva il Meiranesio, perchè si il primo che il secondo seritore non comobbero il documento di fondazione di essa abadia (3).

Landolfo pertanto, vescovo torinese nell'anno 1037, eresse dai fondamenti e dotò di molti beni l'abadia di Cavorre, « quatenns libdem o moni tempore, die noctinque non deficerent orationes pro pace, et statu, et reparatione totius episcopatus, pro imperatore et inseprativo; pro nimabaus et salute omnium fidelium tam vivorum « quam et defunctorum, pro se, suorumque praedecessorum atque « suocessorum seu et parentum suorum animaba» ». Tetto il imositero, vi constituti in abate il monaco Giovanni, prudentia et caritate celeberrimum. Questo istromento di fondazione e dotazione, stipulato in Torino, è sottoseritto dal vescovo Landolfo, da Pietro suareta tauritarensis ecclesie presul , forse preposito de' canonici; da Cono arcidiacono, da Algelberto arciprete, da Gisolfo primicerio, l'anno 1037, ed il diciassettesimo di suo episcopoto (4).

L'erezione e dotazione del monistero di Santa Maria di Cavorro, ce dalle dignità canoricali pro securitate et firmiori stabilitate et ut sultri temporibus memoria reservetur... ut predictus abbas Johannes sulque successores omni vite sue tempore predictum monasterium cum omnibus eidem pertinentibus firmiter habeat, possideat,

<sup>(1)</sup> Aug. Taurin., ad an. Mx.

<sup>(2)</sup> Hist. Chronol., pag. 209, ove serive degli abati della Chiusa; e pag. 243, dove serive di quelli di Cavorre.

<sup>(3)</sup> Meiranesio, Pedem. S., pag. 166.

<sup>(4)</sup> Monum. Hist. Pat., tom. 1, diploma cccs, pag. o col. 514.

 fruatur omni sua suorumque successorum contradictione, inquietatione, molestatione funditus remots (1)». Ne mancio poco dopo la contessa Adelaide, di coasenso del marchese Enrico suo marito, di accrescere le entrate dell'abadia di Cavorre, avendole assegnato, nel 1044, la cappella di San Giovanni di Carmagnola con due mansi ed un sedime (2).

Più ampie possessioni donò il vescovo Cuniberto, nel giorno ventissei di maggio 1075, col consenso e con la sottoscribino di undici sotto canonici, l'ultimo de' quall è Wilelmo acolito (3). Vitelmo poi, parimenti vescovo di Torino e con l'approvazione pur del canonici, donò all'abadia, nel quindici marzo 1089, il achiesa di San Poolo di Virle con la terra parte delle decime (4). E finalmente il vescovo Milone donò le decime de Ronchi mosti, cal altre nella valle di Chisone (5).

Questa abadia teruitanxa, siccome le altre, in una commenda, e molti abati commendatari la ressero per dottrina e per dignitia, anche cardinalizia, ragguardevoli. Pio papa vu la sopprimera nel 4803, in tempo del governo francese; ma ritornato ne suoi dominii di terraferma l'ottimo Vittorio Emanuele, la ristabiliva con sua bolla del 817, onde sussiste anche al giorno d'oggi, ma della massima parte delle antiche sue rendite spogliata. La possede in oggi il cliarissimo abate Ottavio Moreno, cav., e canonico della metropolitana, ed economo generale dell'economato regio apostolico.

# CXXXV. ABADIA DI SANTA MARIA DI PINEROLO

Della badia di Santa Maria di Pinerolo sono pervenute a noi tante e sì autentiche nottzie che le migliori non si potrebbero desiderare. Guichenon ne ha raccolto e pubblicato le più importanti (6), e più altre ancora trovansi ne d'ocumenti di storia patria, sotto diversì nameri registrate, così che non può errare chiunque alle medesime vuole attingere, per dare di questa badia un ragguaglio completo e, direi

- (1) Monum. Hist. Pat., tom. 1, diploma cccxvii, col. 540.
  - (2) Diploma cccxxvII, eol. 557. (3) Izi, diploma cccxxxxIII, eol. 643. (4) Izi, diploma cccx, eol. 686. (5) Izi, diploma pixIII, eol. 880.
- (6) Hist. Général., tons. 4, de l'édition de Turin, preuves, pag. 14

. .

benanche, minuto. Noi qui sol daremo le cose essenziali, lasciando ad ognuno il consultare i titoli primitivi.

Adelaide di Susa, contessa di Torino, che in tempi oscuri e viziosi parera nata alla prosperità de Subditi, alla protezione della religione o alla beneficenta degli ordini monastici, fondò nel territorio di Pinerolo, il giorno ottavo di settembre 1064, na monistere ad onore della santissima Vergine, assegnando a'monaci una chiesa che ivi esisteva di sua sipettanza, al culto di casa Madre di Dio dedicata; nella quale fondazione intendera la piissima principessa di giovare all'anima propria ed insieme a quella de'suoi più stretti parenti: pre anima mera, ella disse, ac pro anima D. Manfresi genitoria mei d'Addirici pispendi barbani mei, suo ito vesevo di Asti, el Berte genitricis mee et anima D. Oddenis marchionis, tiri mei, cloè suo terso martio.

Si estende quindi la generosissima fondatrice a indicare le possessioni, terre, case e cappelle che voleva assegnare in dotazione al monistero; i quali poderi sono in tanta moltitudine, che qui enumerarli porterebbe troppo in lungo e riuscirebbe cosa tediosa, e tutti sono descritti nelle diverse regioni nelle ouali si trovavano con i rispettivi confini, e di tutti poi conchiude, che i monaci possano godere e disporre al proprio arbitrio, secondo l'instituto di san Benedetto: « teneant ad corum usum « et faciant quidquid voluerint, secundum regulam sancti Benedicti « abatis... actum infra ante portam de Castro, quae est constructa supra « porta Secusina de infrascripta civitate Taurino feliciter, manus in-« frascripta, Domina Adelegidia Comitissa... Signo Petrus, signo Amedei, suoi figliuoli. Il primo abate di questo monistero fu Arnolfo, al quale poco dopo scriveva il papa san Gregorio vat una lunga lettera, in cui dichiara 1º di concedere a questa fondazione e dotazione l'apostolica sua approvazione e perpetua conforma; 2º che i defunti possano esserc inumati nella chiesa abaziale, senza che alcuno possa opporsi alla sepoltura, salva fusta consuctudine sui episcopi et sancte matris ecclesie: 3º stabilisce la forma dell'elezione degli abati successori, dichiarando perciò che, ogniqualvolta « verrà a cessare l'abate di Santa « Maria di Pinerolo, si radunino insieme l'abate di Fruttuaria, l'a-« bate di Breme, quello di San Solutore di Torino, quello di San « Michele della Chiusa con altri abati, se in quei luoghi ve ne sa-

« ranno, e tutti di accordo facciano l'elezione d'idoneo soggetto in « abate, tratto dal monistero di Pinerolo; e nel caso che in quella

abate, tratto dal monistero di Pinerolo; e nel caso che in quella



- « comunità un monaco idoneo non possa trovarsi , siano autorizzati « a scegliere qualcheduno da altro monistero. Non possa mai opporsi
- « a questa elezione vernna autorità secolare; e l'eletto sia ordinato « dal vescovo della propria diocesi, il quale ciò faccia gratuitamente,
- « e nel caso che tal vescovo rifinti l'ordinazione, l'eletto avrà diritto
- « di farsi ordinare dal vescovo di Asti, e anche questo ricasando
- « irragionevolmente, abbia la facoltà di ordinarlo il vescovo di Al-
- « benga, e se questo ancora volesse ricusarsi, possa liberamente ricor-
- « rere alla Sede Apostolica : le quali cose tutte dichiara san Gregorio
- « di così regolare e stabilire sulle istanze della contessa Adelaide che
- « chiama carissima figliuola di San Pietro e dei suoi figliuoli (1).

Anche papa Urbano II., con sua bolla del diciannove di marzo 1995, confermò all' abadia di Pinerolo, che di quei tempi era retta dall'abate Filuberto, tutte le donazioni che avea fatto la contessa Adelside, e concesse di più vari privilegi (2). Il conte Umberto II di Savoia accrebbe le donazioni, avendo dato a Santa Maria di Pinerolo tulto ciò che possedeva in Ferrussaco, con suo diploma del ventinove di novembre 1098 (3). Papa Calisto II, con sua bolla del ventotto diceme t 1925, dichiarò che questa abadia rimanesse fuori d'ogni giurisdizione episcopale, e alla sola Apostolica Sede soggetta (4).

Nel progresso di tempo, cessando nel monistero di Pinerolo i Benedititini neri, ne presero possesso i Cisterciensi riformati con estattissimi osservanza, i quali vi tennero capitolo generale nell'estate del 1622. Delegato da papa Gregorio xv san Francesco di Sales a presiodervi, intervenne a quella fioritissima admanza, ove con ammirabile soavità e prudenza procurò la pace dell'istituto, e l'elezione del superiore generale della congregazione. Il monistero di Pinerolo non fu mai tanto illinstre, dopo la sua fondazione, quanto in quella circostanza, in cui il Salesio per alcant tempo vi abitò, e lasciò prove luminose di sua sapienza (5).

Pareva nelle vicende degli ultimi nostri tempi, che fosse per cadere nell'estrema rovina e dimenticanza quel rispettevole edifizio; e a tanto

- (1) Guichenon, luogo citato, pag. 16.
- (2) Monum. Hist. Pat., tom. 1, diploma ccccxxxx, col. 745.
- (5) Diploma coccxxxv1, col. 723.
- (4) Diploma ecceux.
- (5) Gallizia, Vita di son Francesco di Sales.



male riparava, nel 1837, l'appostissimo regnante Carlo Alberto, con assegnarlo alle dame del Sacro Cuore, per l'educazione delle fanciulle.

## CXXXVI. CONGREGAZIONE DE'CANONICI REGOLARI DI OLCIO O OULX

Di tutte le antiche congregazioni ed abadie la sola, che per le sue costituzioni apparteneva direttamente all'episcopato e al capitolo della Chiesa di Torino, era certamente la congregazione de' canonici regolari di santo Agostino, fondata verso la metà dell'undecimo secolo in Olcio o Oulx, tra Susa e il monte Ginevro. Il preposito che veniva eletto al governo della medesima era di diritto canonico della cattedrale di Torino, ed occupava il terzo posto di onore, e nelle radunanze capitolari godeva il diritto del suffragio in tutte le deliberazioni, anche allorgnando trattavasi di procedere alla nomina del vescovo (1). Tutti questi privilegi al preposito di Olcio erano stati conceduti dal vescovo Cuniberto, di consenso ed approvazione del suo capitolo medesimo: delle quali cose sebbene nel decorso di questa storia abbiamo dovuto tratto tratto scriverne qualche cenno, non dimeno crediamo qui formarne un articolo diffuso, per meglio così conoscere di questa congregazione l'origine, il progresso ed il termine, tanto più che possiamo farlo con l'appoggio di carte autentiche sicurissime.

Eco pertando le parole del vescovo Camiberto, in quanto alla fonazione dei canonici di Olcio: « Essendo noi stati elevati a reggere questa sede episcopule, esige il dovere nostro d'invigilare attentamente al profitto de' nostri sudditi con riformare le cose deformi, consolidare le infrante, ridurera buon ordine quelle che sono deviate, e ricercare quelle che sonosi smarrite. E volendo più chiaramente miestare la nostra determinazione, noi diciamo essere venuto a trovarci un certo sacerdote di nome Geraldo, il quale, mosso da superno impulso, con due suoi compagni, chiamato l'uno Oldorico, ed il secondo Nautelmo, la cominciato ad abitare con essi un angolo della nostra diocesi, posto alla riva del fiune Dora, tra il monte Giano e la città di Susa (dedicato al protomartire san Lorenzo) e detto la Plebe

(1) Ulciensis Ecclesiae Chartarium animadversionibus illustratum. Aug. Taurin. MDCCLIII. In praefatione a cl. Rivautella et Berta, pag. 1x et seq.



dei martiri, luogo vencrevole, ma dopo la devastazione de' barbari rimasto deserto. Lo stabilimento loro in quel luogo alpestre ed orridissimo, dalle nevi quasi sempre coperto, venne illustrato da Dio con innumerevoli prodigi, e l'intendimento loro era di formarvi un alloggio per quel chierici, al quali la divina misericordia toccherà il cuore di segregarsi dal secolo. Il piissimo fondatore di questo ritiro venne quindi suo malgrado (nel 1061) promosso al vescovado di Sisteron (1), e nella sua partenza lasciò a reggere il nascente instituto il suo compagno Nantelmo, il quale, dopo pochissimo tempo venuto a Torino, si è presentato a noi e ai nostri canoniei, innanzi ni quali avendo fatto professione di fede cattolica, ha dimandato la nostra licenza per erigere in quella pichania, con le debito forme, una congregazione di chierici al miglior servizio di Dio, e alla ospitalità de' viandanti e dei pellegrini che transitano per quelle orride balze. Di buon grado abbiamo noi accondiseeso alle sue suppliche, col consiglio e con l'approvazione dei fratelli nostri eanonici, fratrum nostrorum canonicorum consilio et voluntate: e perchè possano ivi lungamente mantenersi, o delle cose necessarie vivere provveduti, noi gli concediamo un perpetuo diritto delle primizie, deeime, limosine, oblazioni, testamenti, e più ancora le chiese di San Giovanni Battista di Sesana, quella di San Cicario, quella di San Restituto (e qui Cuniberto nomina moltissime altre chiese in diversi luoghi di sua diocesi) e finalmente tutte le decime della valle di Susa, ea solum excepta, quae capellae pertinet Arestagni Secusiensis oppidi ... Dichiariamo per ultimo. che Nantelmo sia costituito preposito di quella nascente congregazione, e di più anebra sia riconosciuto esso ed il sno successore come vero canonico nella nostra chiesa di San Giovanni di Torino: in nostra maiori Taurinensium sancti Iohannis ecclesia pro canonico nostro recipimus... ». Questa carta è sottoscritta dal vescovo Cuniberto ed inoltre da diciassetto canoniel, i primi de'quali sono Roboaldo arcidiacono, Adamo preposito, Milone arciprete, Visulfo primicerio (2).

Di questa fondazione in Olcio avendo avuto certo notizie il papa san Gregorio vii, cho di quei tempi reggeva la Chicsa universale, non solo l'approvò con sua apostolica autorità, ma altamente se ne

<sup>(1)</sup> Gallia Christ., tom. 1, pag. 485.

<sup>(2)</sup> Gioffredo , Storia delle Aipi Marittime , all'anno 1065. Chart. Ul-

rallegrava nel Signore, veggendo che in quei tempi infelici, nei quali la incontinenza e la simonia del clero faceva strage grandissima nella Chiesa, Iddio per sua misericordia suscitava una congregazione di chierici santissimi, e la poneva nella diocesi di Torino, ai confini dell'Italia e della Francia, per frenare il vizio d'ambedue le parti, ed essere d'immacolato esempio ai sacerdoti dell'uno e dell' altro regno. E gli altri romani pontefici suoi successori egualmente la commendarono, e di moltissimi privilegi l'arricchirono, cioè Urbano II. Pasquale II, Calisto II, Eugenio III, Adriano IV, Alessandro III, Lucio III, Celestino III (4). Duc di questi pontefici alloggiarono nella prepositura di Oulx, e primieramente Calisto 11 nel 1120, dalla Francia venendo in Italia, accolto da quei canoniel regolari con ogni dimostrazione di ossequio; chepperò prese quel luogo sotto la sua protezione, confermando, arrivato che fu in Asti, il ventotto di marzo 1120, la regola che i medesimi canonici professavano, e quanto nelle diocesi di Torino, Embrun, Gap, Grenoble, Die e Vienna possedevano. Anche Eugenlo 111 nel 1147, fuggendo dalla persecuzione mossagli in Roma dagli eretici Arnaldisti, traversato il Piemonte, per entrare in Francia, fu accolto e trattato in Oulx con tutta la numerosa sua corte da quei caponici regulari. Onorò egli la chiesa loro, consacrandovl, con l'assistenza del cardinale Imaro vescovo Tusculano e di Gaglielmo arcivescovo di Embrun, un altare ivi di nuovo eretto; e nel suo ritorno poi in Italia, l'anno seguente, il giorno 14 di maggio, spedì una bolla da Losanna, con la quale confermava alla prepositura di Olcio tutto ciò che in diverse diocesi possedeva (2).

Non deve recar maraviglia che i romani Pontefei si mostrassero ai profusi verso i canonici regolari di Otio, perchè ronlmente nella prima horo instituzione mostravanai perfettamente meritevoli di ogni henefizio. Alieni dal fasto secolaresco, raccolti nel aitenzio e nelle ostevanze religiose, applicati allo studio delle scienze, riputavasi la loro congregazione una scuola di sacro insegnamento ed il santuario di ogni laminosa virio. Prestamente divenem madre e fondatrice di molte colonie in Francia ed in Italia, ove propagarono il calto di Dio el il buno essempio dei foddi; che però i Sammartani giustamente la

<sup>(1)</sup> Chart. Ulciens., in pracf.; Gioffredo, Storia delle Alpi Marittime, al-all'anno 1120, col. 573.

<sup>(2)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi Marittime, all'anno 1147, col. 547.

ehiamano: caput plurimorum connoliorum eiusdem instituis (1). Non abbastanza capace l'antica chiesa di San Lorenzo, de plebe martyrum, abbastanza capace l'antica chiesa di San Lorenzo, de plebe martyrum, allesacre solenni funzioni dei chierici che la ufficiavano, e al numero dei fedeli che da ogni parte, e singolarmente da' popoli subalpini e borgognoni la frequentavano, fu necessario di fabbricare un nuoro vasto tempio, di cui si fece la solenne dedicazione, nel 1075. A questa funzione concorsero moltissimi vescovi, prelati e principi, tra i quali non devest taccre il nome di Giagone, conte di Albone, di Grenoble e del Viennese, e la marchesa Adelaide di Susa e dei due anoi figlinoli, Amedeo e Pietro: e questa principessa fece poi diverse donazioni al nascente osservante instituto (2).

Lo splendore de canonici di Olcio cominciò ad oscurarsi verso il principio del secolo decimoquarto, e già l'anno 1350 erra data quella congregazione in commenda ai sacerdoi secolari. Possedeva in allora ventotto priorati, molti in Italia ed altri in Francia, uno in Liguria, ossai in Vado presso Savona, sotto il titolo di San Giovanni (3). Il suo termine fu gloriosissimo, essendosi eretta ai tempi del re Carlo Emanuele 111 e di papa Benedetto xiv, nel 1748, colle rendite che ancor rimanevano, una collegiata di canonici secolari, e formata la mensa dell'episcopato di Pinerdo, il cui vescoro per concessione pontificia s'intitola preposito di Olcio; e ricorda così per tutti i tempi futuri l'origine ed il fine di una congregazione floridissima e religiosissima.

## CXXXVII, ABADIA DI STAFFARDA

L'insigne monastero di Santa Maria di Staffarda, nel territorio di Revello, marchesa di Salnazo, e di nira del Po, cantro l'antichissima e spaziosissima setva, che di Staffarda avea e tuttora ritiene il nome, fa fondato ad istanza del santo dottore Bernarda, abate di Chiaravalle, per opera di Manfredo i, marchese del Vasto e di Saluzzo (3). Per fissare l'epoca di questa fondazione, ci mancano e le memorie el i documenti; ma pur avendosi una bolla di papa Celestino 11,

- (1) Gallia Christ., tom. 1, pag. 485.
- (2) Storia delle Alpi Marittime. Monum. Hist. Pat., tom. 1.
- (3) Charterium Ulciense, in praefatione.
- (4) Muletti, Storia di Saluzzo, tom. 11, pag. 6.

data nel primo di marzo dell'anno 1144, con la quale egli mette sotto la salvaguardia di san Pietro il monistero di Staffarda, eretto da Manfredo e dalla sna madre Adelaide o Alice che dirsi veglia, questa carta pontificia ci porta a credere, che la fondazione abbia avuto effetto prima dell'anno 1111, imperocchè avantiquesta epoca Adelaide, moglie del marchese Bonifacio e madre di Manfredo 1, era gii morta.

Molte e grandiose possessioni ottenne il monistero da gnesto principe, e moltissime altre ne acquistò dappoi, particolarmente dacchè, posto nel 1144 sotto l'immediata protezione del romano Pontefice, s'impiegarono quei monaci presso l'imperatore Federigo II onde assicurare le ricevnte donazioni, e quelle di più che in seguito loro potessero venir fatte, ed ottennero nel 1159, verisimilmente a prezzo di molto oro, dal feroce Barbarossa un ampio indulto, al tempo del loro abate Guglielmo; il quale imperiale indulto può leggersi presso il Muletti (1). Oltre alle replicate donazioni de' marchesi di Salnzzo e di quelli di Busca, anche altri principi del Piemonte, e segnatamente i conti di Savoia (2) furono generosi di ampie tenute ed esenzioni all'abadia di Staffarda; ma il monistero stesso in seguito molto pure acquistò con danaro proprio, principalmente sotto il governo del terzo sno abate Ebbone o Ebalo. Negli anni 1164 e 1165, risulta per tre carte originali, che questo abate comprò diversi beni in Pomerolo, Solere e Verzuolo; e ciascuna di queste tre carte di compra finisce così: actum est hoc apud Verzolium in mercatu: ego Iacobus notarius sacri palacii. Abbenchè gli abati di Staffarda in diversi tempi abbiano alienato diverse terre e castella appartenenti alla medesima, tuttavia anche al giorno d'oggi, scriveva monsignor Della Chiesa nel 1645, le sue rendite oltrepassavano la somma di seimila ducati (3), e la chiesa ed il monistero oggidi di spettanza ai monaci Fogliesi. ossia Cisterciensi riformati, superano nella magnificenza degli edifizi tutte le chiese ed abadie delle regioni circonvicine. Quindi non è maraviglia, prima che il monistero fosse ridotto in commenda, se

<sup>(4)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Tommaso 1, nell'anno 4250, Amedeo 1v, nel 4241, Filippo di Acaia, nel 4277, ed altri reali di questa famiglia.

<sup>(3)</sup> Hist. Chron., pag. 278.

era abitato da quaranta e più monaci, e diverse altre chiese monastiche erano alla medesima soggette (1).

Il primo abate che governò questo monistero (n Pietro, uno del diacepoli di San Bernardo, ed a lui succederono altri molto qualifical per dottrina e saviezza. Pessimo abate di Staffarda, l'anno 1510, fu Giovanni Ludovico, figiuolo di Ludovico in marchese di Saluzzo (), ed Margarita di Fols, e fratello del marchese Michele Antonio Qu. Un abate guerriero, condottiere di uno squadrone di cavalleria nella bataggia di Crescole, e ludi vescovo di Riez, fu Ludovico del Boleri nel 1559 (3). Riparò a queste macchie religiose Bartolomeo Pepe, ellution di Saluzzo, per molte virti sassi commendevole, e di grande letteratura adorno, primieramente preposito di Verzunole, rindi cameriere pontificio, abate di Staffarda, di Casanova e di San Costanzo del Villaro, e finalmente vescovo di Mondovi nel 1545.

Nella chiesa abaziale di Staffarda ebbero sepoltura Manfredo 11, Bonifacio e Manfredo 111, marchesi di Saluzzo, sebbene monsignor Della Chiesa asserisca (4) di aver letto nel coro della chiesa del monistero di Rifreddo, che ivi e non a Staffarda erano seppelliti.

A Staffarda, l'anno 1811, alla profondità di tre piedi, sotto il pavlimento di una stalla, fin scoperta una lapida di cristiana sepoltura, la quale fin mandata a Torino, Letta dal Muletti, gli parve di poteria riferire al regno di Ariovaldo, figliuolo di Agliolfo e di Teodolinda, il quale regno dall'anno 613 al 625 (5).

#### CXXXVIII. ABADIA DI CASANOVA

Net confini di Carmagnola sussiste l'abadia di Casanova, la cui fondazione giustamente si attribnisce a Manfredo 1, marchese di Saluzzo, nell'anno 1430; la quale egli dotò di sufficienti rendite, e privilegiò di molte esenzioni. Fu eretta in una picciola, ma antichissima chiesa.

<sup>(1)</sup> Bisogna consultare due diplomi nel 1 tomo de' Documenti di Storia Patria, cioè al num. DXII, al num. DXIII C DXXIII.

<sup>(2)</sup> Gioffredo, Storia delle Alpi Marittime, col. 1293.

<sup>(5)</sup> Ivi, col. 1445. (4) Descrizione MS. del Piemonte, 11.

<sup>(5)</sup> Muletti, tom. 1, pag. 50.

detta di Santa Maria della Motta, e soggetta sin da' suoi comineiamenti ai monaci cistarciensi di Stalfanda che vennero ad uffiziaria, e la chiamarono Casa-Vaera, Manfredo II, detto Pipnazzius, sotto il giorno venticinque di maggio, l'anno 1198, confermò tutte le entrate che Manfredo I suo podre aveade coneculuo, e segnatamente che potessero quei monaci usare di tutte le foreste, pasture ed acque comuni al borgo di Carmagnola (1). Gli altri marchesi successori continuarono quasi tutti a mostrare la pia lor heneficenza a Casanova, come chiaramente risulta da autentico documento, registrato dal Muletti, del teoror seguente (2):

« Illustris dominus Thomas, marchio Salutiarum, visis, examinatis

- « et auditis gratiis, privilegiis et instrumentis libertatum, franchisia-« rum, immunitatum et gratiarum datarum et concessarum et factarum
- « monasterio Casenove, et membris suis universis per illustres quon-
- « dam dominos marchiones Salutiarum fundatores dieti monasterii,
- « dominos Manfredum et Thomam et deinde per dominum Manfredum
- « filium quondam dicti domini Thome, et successive per dominum
- « Fridericum de Saluțiis patrem ipsius domini marchionis, predictas
- « gratias, franchisias, libertates et immunitates ac bonas consuctudines
- « monasterio Casenove concessas, laudavit, ratificavit, approbavit,
- « et de novo dedit et confirmavit, Instante venerabili domino Antonio
- « de Caburreto abate dicti monasterii; et promisit perpetuo atten-
- « dere, mandando quibuscumque suis vassallis, subditis et officiariis
- « quatenus illas observent sub pena sue indignationis ».

Monsignor Della Chicsa (3) ci ha lasciato il catalogo di tutti gli abati, si classtrali che commendatari di questa badis; ms. secondo il suo costume, della massima parte il solo nome e l'epoca della vita loro ci ha segnato, forse percibò e le toro memorie si sono smarrite, o non operarono nulla di grande. I due più ragguardevoli commendatari sono, 4°, nel 1569, Marco Sittico de Altemps, nipote dalla parte di madre di Pio papa v; a clemano di nazione, che fatto vescova nelle Spagne, indi cardinale di santa Chicsa, e finalmente eletto al vescovato di Costanza, cessò di vivere in Roma nel 4595. Il secondo fu Ottavio Bandino arcivescovo di Roil. Dopo la compuista del Turchi,

- S0 C

<sup>(1)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo, tom. 2, pag. 12, pag. 18 e pag. 128.

<sup>(2)</sup> Ivi, tom. 3, pag. 517.

<sup>(5)</sup> Hist. Chron., cap. 52, pag. 285.

cacciato dalla sua sede, ebbe la badia di Caramagna, e la possedeva nel 1327. Era fratello di Francesco abate di Staffarda, protonotario postolico, e referendario dell'una e l'altra segnatura, in appresso vicelegato di Bologna, governatore di Fermo, indi di tutta la Marca di Ancona, da Clemente vut eletto legato, vescovo di Fermo, e creato ardinale di Santa Sabina da Gregorio xv, vescovo di Albano e poi di Palestrina, e per ultimo da Urbano vut trasferito in Ostia, e decano del saero Collegio. Morì in Roma nel mese di giugno 1629 con fama di grandissima vittà e di somma erudizione.

# CXXXIX. MONISTERI DI SACRE VERGINI IN TORINO, IN CARAMAGNA, A SAN MICHELE DELLA CHIUSA

Sin dal principio del cristlanesimo, e assai prima che si fabbrircassero pubblici saiti alle monache, he ristiana verginità professavasi con onore nella chiesa, e le zitelle che alle cure e alle speranzo del coningio volevano rinamiare, presentavansi al proprio vescoro, il quale non soleva troppo facilmente accondiscendere ai loro desideri. Esplorata la loro vocazione con diligenti prove, e rimanendo esse anche per lungo tempo nel loro proposito costanti, venivano finalmente con solenne rito ammesse al voto della virtic che volevano professare. Assistevano quindi alle funzioni parrocchiali in posto appartato, portavano in capo il velo della professione ed un abito modesto, tutto loro proprio, che le faceva distinguere dalle rimanenti del loro sesso. Contuttociò vivevano nella famiglia di ciro parenti, o in casa propria, sotto la custodia di una pia vedova, giudiziosa ed attempota, e continuamente sotto la diretta sorreglianza ed instruzione del vescovo.

Per queste saere vergini scriverano i Pontelei particolari libri o averetimenți, cono illustri ed edificanti quelli cel toro scrissero san Damaso in Roma, santo Ambrogio in Milano, e san Cipriano in Cartagine. Anebe le leggi civili proteggevano la pubblica professione della cristiana verginită, e la legge più anties che alle sacre vergini velate, ossia alle monaele, și riferisce, è del 354 (1). Ur altra legge imperiale prova a devidenza, ple le vergini dedicate a Dio distinguevansi con

<sup>(1)</sup> Codic. Theodos., L. 1, lib. 1x, tit. xxv. Questa legge fu conscrivata anche dai Visigoti nel loro breviario, lib. 1x, tit. xx.

abito speciale, poiche vieta alle mime e alle donne mondane di comparir in pubblico vestite in quella guisa (1).

Avendo quindi Iddio suscitato nella sua Chiesa gl'institutori degli ordini monastici, mentre gli nomini raccoglievansi dal commercio del mondo a far vita cenobitica, sotto una regolare dipendenza od osservanza, anche le sacre vergini cominciarono a separarsi da' loro parenti per vivere riunite in sicuro asilo, c così torsi da ogni pericolo del secolo, e piacere a Dio solo negli esercizi religiosi e nell'assidno lavoro delle mani, A' tempi del patriarca san Benedetto, Scolastica santa sna sorella governava un ecto di sacre vergini, nel distretto di Monte Cassino. Sotto il pontificato di san Gregorio Magno, molti ritiri di monache esistevano in Roma, e alle piissime loro orazioni attribuiva il santo Pontefice ehe la città non fosse stata sterminata nell'invasione de' barbari. Si sa d'altronde, che sin da que'tempi, presso le più colte e numerose badie degli uomini, si edificavano sotto la loro protezione e disciplina anche i conventi delle monache, tutte intente alla propria santificazione. La sola regola di san Benedetto servi di guida per molti secoli ai religiosi dell'uno e dell'altro sesso; ed essendo venuti in appresso i frati minori e predicatori, si moltiplicarono i conventi delle sacre vergini sotto la loro direzione.

Nella diocesi di Torino essendosi crette sin dai primi tempi numerouse e lloridissime abadie di uomini, non può dubitarsi ebe anche proporzionatamente uon siansi fondati rittiri per le donne; ma di queste fondazioni essendosi smarrite in grandissima parte le memorie, io qui diriò quel poco ehe ci rimane certissimo.

## ABADIA DI MONACHE IN TORINO

Un monistero di sacre vergini, dedicato ad onore di san Pietro, esisteva in Torino sin dall'anno 1014, alla parte di occidente, ossia presso al sito ove ora trovasi la cittadella, e assai vicino alla chiesa della Misericordia. A queste monache foce donazione di molti beni il conte Oddone, fratello del marchese Magnifredo, n, e perciò sio della

<sup>(1)</sup> Cod. Theodos., L. xII, xv, 7. - Cav. Cibrario, Economia politica del medio evo, pag. 474.

illustre Adelaide (1). Professayano la regola di san Benedetto con molta osservanza, e per essere molte di numero, e quasi tutte di nobile famiglia, e di grandi rendite possidenti, questo convento godeva non sol in Torino, ma in tutto il Piemonte di luminosa riputazione. Però non sempre la vita religiosa ivi si osservò con le dovute cautele, e vantando privilegi e consuctudini, diedero talvolta non poco fastidio al comune della città (2). Decadute dal primo fervore, crettisi d'altronde in Torino monisteri di vari ordini, le monache di San Pietro non trovarono più damigelle che volessero abbracciare il loro instituto. Non erano più che tre sole monache, quando s. Pio v, l'anno 1570, venne alla soppressione del monistero di San Pietro. Dei loro redditi furono investite la canonichesse Lateranensi, sotto il titolo di Mater Misericordiae , le quali in Torino erano state fondate nel 1555, sotto la direzione dei canonici Lateranensi, e coll'approvazione di papa Paolo ni. Le prime fondatriei erano state levate dal monastero dell'Annunciata di Vercelli, essendone vescovo monsignore Agostino Cusani, e forono donna Desideria Taglienti, donna Angela Stillia, e donna Ferraris (3).

#### MONISTERO DI SACRE VERGINI IN CARAMAGNA

Il fondatore dell'insigne monistero di Caranagna fu il marchese Magnifredo 11 con la contessa Berta sua moglie, l'anno 1028; e l'instromento di tal fondazione è pervenuto sino a noi, inserito dal Maletti nella sua storia di Saluzzo, ed illustrato con tali note (4), che mi parve meriterolissimo di essere qui riportato qual è nel sua originale node così megliose ne apprezzi li valore, ed cogni notizia ele contiene.

« In nomine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, Chonradus Dei gratia imperator augustus anno imperii eius, Deo propitio, secundo, quinto kalend, iunii, indictione undecima(5). Nos in Dei nomine Odel-

<sup>(1)</sup> Monsignore Della Chiesa, Corona Reale, part. 11, pag. 201. Descrizione MS. del Piemonte.

(2) Ordinati della Città.

(3) Memorie MS. datemi dalle monache. Later. di Santa Crocc di Torino.

<sup>(5)</sup> Memorie MS. datemi dalle monache. Later. di Santa Croce di Torino.
(4) Muletti, tom 1, pag. 152 e seguenti.

<sup>(3)</sup> L'anno secondo dell'impero di Conrado, indizione undecima, corrisponde al 1028. V. Muratori, Ann. d'Ital., c Baron. all'an. 1028.

ricus, qui miscricordia Dei Mangifredus marchio sum nominatus, filius quondam itemque Mangifredi similiter marchionis, et Berta, auxlliante Deo cometissa, ingalibus, filia quondam Antberti itemque marchienis... scimus veraciter Christom et ecclesiam unam esse personam, que ecclesic sunt, Christi sunt; quecomque ecclesic offeruntur, Christo offeruntur... et ideo notum omnibus sit quia habemus et detlnemus ad nostram proprietatem basilica pna, que in loco et fundo Caramania (1) infra castro einsdem loci est constructa, ubl nunc quatuor altaria sunt consecrata... et eam volumus et judicamns et per hunc nostrum testamentum confirmamus, ut nonc et in futurum usque in perpetuum monasterium fiat puellarum, in quo annuente Christo, que monache, que inibi ordinate fuerint secundom regulam sanetl Benedicti, divina subministrantes officia, vitam feliciter ducant bentam. De quo eciam nunc elegimns consecrandum ad abbatissam quamdam virginem et Deo devotam, nomine Richildam, que ab infantia einsdem doctrine vitam consequens bene doctam et nutritam esse videtur. Et ad husum . et sumptum monacharum eodem monasterio constituimus de nostra proprietate iam dictum castrum in integrum eiusdem loci Caramania, ubi prefata basilica est constructa... una cum dote prefate basllice ea omnia ex integro et medietate de servis et aneillis, quos nune la eadem Caramania habitatores sunt una cum medietate de Illia rebus omnibus que eidem pertinent in loco et in territorio Polentio(2), que iuris nostri esse videntur, seu in locis qui vocati sunt Colonne, Casale... atque medietatem de corte altera et de eius pertinentia, que est iusta mare in comitatu Albinganensi (3), qua duplicis nominibus est nuncupata, eiusdem concedimus monasterinm Pradalrolo (4) et Caramaniola (5) cum medietate de castro, et eapellas seu turre construetis in ea, unde reliqua medietas pertinere videtur itemque monasterio

- (1) Caramagna in Piemoute, distante circa 13 miglia da Torino.
- (2) Pollenzo, oggidi provincia e diocesi di Alba.
- (5) Contado di Albenga, città vescovile nella Liguria.
- (4) Congettura il Durando, Piem. Cisp., pag. 91, che la corte di Pradairola possa esser Pairola lungo il torrente del Cervo, un miglio dal mare, al nordest di Diano.
- (3) Questo luogo devesi distinguere da Carmagnola in Piemonte, dieci miglia distante da Torino, poiche dal testo dell'instremento si raccoglie, che era situato nel contado e diocesi di Albenga, in eui appunto non lunge da Porto Maurizio trovansi due ville che si chiamano Caramagne.



iam dicte Sancte Marie Sanctique Martini confessoris Christi, que est constructa in insula que vocatur Gallinaria (1) etc. »

Continua il diploma; ma qui si lascia, perchè forse a certuni portrebhe parere sorrechiamente proisso, e d'atronde può consiste presso il Maletti ed altri. Diremo soltanto che moltissimi altri lnoghi, terre, castella e mansi? (2) il piissimo marchese di Seas Mangifredo 11 e la contessa Berta sua moglie assegnarono alle monache che instituirono in Caramagan, e che tutte queste possessioni coa altre molte che acquistarono dappoi, furono solenemente approvate da papa Onorio III, con sna bolla data da Laterano, addi diciassette di agosto 2126, e diretta ad Isabella, abadessa di quelle sacre vergini (3).

Nel decorso degli anni, alcune di queste monache, perduta affatto l'osservanza regolare, si abbandonarono ad un vivere licenzioso: nonnulle ze monialbus ipsius comentus, repulari calcata observantia, et continentiae relazatis hobenis, ac alias inordinatis; extensivue fer ad instar laicamm mulierum morbus labornate sec. (4). Per questa vitupervole rilassatezza, Amedeo vitt dena di Savoia, ossis Felice vitupervole rilassatezza, Amedeo vitt dena di Savoia, ossis Felice vitupervole rilassatezza, Amedeo vitt dena di Savoia, ossis Felice vitupervole rilassatezza, Amedeo vitt dena di Savoia, ossis Felice vitupervole rilassatezza delle radio con tutte le sue rendite ai monaci dell'istesso ordine di Sau Benedetto, i quali di fatto sottoentra-rono al possesso e alle sacre funzioni di quell'abadia. La holia di questa soppressione e trasmutazione può leggersi presso monsignor Della Chiesa (5).

L'abadia di Caramagna, sebbene molto diminnita delle antiche sne rendite, e priva affatto de' diritti e privilegi episcopali, fu ristabilita da papa Pio VII, con sua bolla del 1817, ad una commenda.

<sup>(1)</sup> Isola Gallinaria nel mare Ligustico, vicinissima ad Albenga.

<sup>(2)</sup> Manso, porzione tale di terreno, che lavorata bastasse al mantenimento di una famiglia contadinesca.

<sup>(5)</sup> Monum. Hist. Pat., tom. 1, diploma DCCXXVIII, eol. 4227. Terraneo, Adelaide, parte 11, pag. 438. (4) Francesco Agostino Della Chiesa, Hist. Chron., pag. 220. (3) Jei, pag. 228.

## MONASTERO DI MONACHE ALL'ABADIA DI SAN MICHELE DELLA CHIUSA

Che un convento di sacre vergini sia stato eretto alla Chinsa. presso la chiesa abaziale di San Michele, pare cosa innegabile, dacchè il monaco Guglielmo, cronista di quel monastero, ce ne lasciò chiara e sicura notizia. Racconta egli pertanto, che alla morte dell'abate s. Benedetto II., avvenuta l'ultimo giorno di maggio 1091. intervennero alla sua sepoltura le sacre vergini, le quali avea egli colassù raccolto e diretto; e tanto era l'acerbo dolore delle medesime, tanto il pianto nella perdita del carissimo loro padre, che per quel giorno la funebre funzione appena potè terminarsi : « tantus « quippe, tamque uberrimus fuit omnium luctus, maximeque sancti-« monialium, de morte sui patroni insolabiliter moerentium, quas « idem pater pro Christi amore congregaverat, nt vix illa die (31 « maii ) compleri potuerit (1) ». Io non so, se altri scrittori di cose patrie abbiano lasciato certa memoria di questo antichissimo convento di monache; per quanto sta a mia cognizione, solo il Gallizia ce ne ha dato un cenno, e rammenta un'antica tradizione con queste brevissime parole: « appunto in una regione poco discosta dalla « badia si veggono alcune ruine dove, dicesi, che abitassero sacre vergini (2) »,

## CXL. CONVENTI DI ORDINI REGOLARI E CONGREGAZIONI RELIGIOSE IN TORINO

I religiosi di San Francesco e di San Domenico, siconen pel decorso di questa storia abbiamo già osservato, si stabilirono in Torino sin dal principio del secolo sun; in tempo che ancor vivevano i santi loro fondatori, ossia secondo il Pingone nel 1214, nel qual anno il santo patriare del Minori dalla Liguria, per la via di Cortemigia, entrò in Piemonte, andò a Chieri, e venne a Torino, ove fondò il suo instituto. A suo onore, la città cresse il convento e la chiesa che porta tutavia il nome di lui; mai lororento annesso alla medesima, soppresso nell'usurpazione de'Francesi al principio del secolo presente,

<sup>(1)</sup> Mabillon, Acta SS. BB., tom. 1x, nella vita di san Benedetto, abate della Chiusa. (2) Gallizia, tom. 3, pag. 407.

non ritornò più a' frati conventuali. Eo quoque tempore, dice Pin gone, cioè del 1214, Predicatorum ordo in hac civitate sua accepit incunabula, I Domenicani, ristabilito il trono della Casa reale di Savoia nel 1814, riacmistarono l'antico loro tempio e domicilio,

A Santa Maria di Piazza ebbero già convento i Carmelitani, trasferiti poscia alla chiesa che anche oggidì porta il loro nome; gli Agostiniani alia cura di San Cristoforo, nei borgo ov'era il monistero abaziale di San Solutore, distrutto da' Francesi nel 1536, da dove vennero trasferiti alla parrocchia de' Santi Filippo e Giacomo, che indi volgarmente si cominciò a nominare di Santo Agostino.

I Minori Osservanti fondarono l'antica chiesa della Madonna degli Angeli nei 1461, vicino ai bastion Verde, ossia presso alle Torri; ma per la richiesta de' sindaci della città vennero provveduti dall'arcivescovo. nel 1549, dell'antichissima parrocchia di San Tommaso, e diedero principio alla fabbrica della chiesa attuale (1), sulle rovine dell'antica.

A' Minori riformati, nel 1623, si assegnava il convento e la chiesa della Madonna degli Angeli, oggidì esistente. I Cisterciensi sottoentrarono agli antichi Benedittini neri, nel mo-

nastero di Sant'Andrea, nel 1589, ove oggidì sono gli Oblati.

La città di Torino fabbricò, nei 1538, il convento della Madonna di Campagna per li Cappuccini, pochi anni dopo la loro instituzione, e quindi il convento del Monte, nel 1590, luogo già insigne per fortificazioni guerriere.

I Gesuiti ebbero la chiesa de' Santi Martiri ed il convento annesso. nel 1565, reggendo il trono il duca Emanuele Filiberto, e governando la chiesa di Torino monsignor arcivescovo Gerolamo della Rovere: di quella chiesa e di quel convento avvennero poi diverse viceade, che qui non cade in acconcio il raccontare,

I religiosi di San Giovanni di Dio, ossia i fratelli spedalieri ebbero ospizio e piccolo spedale in Torino, nel 1595, nel sito ove ora trovasi l'ospizio delle Rosine: i Camaldolesi, per opera di Emanuele 1, ne' monti della oittà, nel 1599 : i Barnabiti che furono

<sup>(1)</sup> Archivio arciv, Torelli, tom. 1, pag. 124. - Della chiesa parrocchiale di San Tommaso trovasi una memoria sin dall'anno 1115, in cui l'abate di San Solutore faceva donazione di un sedime ne' seguenti termini « Ego Willelmus abbas monasterii S. Soluteris... concedo et largior... vobis Petro filio q.

<sup>·</sup> Hugonis et Walla lugalihus peciam unam sediminis... iuris isti monasterii.

<sup>·</sup> q. jacet infra civitatem Thaurini prope ecclesiam S. Thomae etc. ·

LIBRO IV 474

raccomandati da san Carlo, e sarrogati a' canonici regolari di Santo : Antonio, ebbero la chiesa di San Dalmazzo, nel 1610: gli Agustinini scalzi, nel 1612, quella di San Carlo: i Teresiani nella chiesa della Santa loro fondatrice cretti nel 1622: i Minimi a San Francesco di Paola, nel 1625: i Filipini, nel 1649, che sul principio della loro fondazione furono soggetti a diverse vicende di chiesa e di alloggio, i Serviti, nel 1635: i Missionarii nel 1634: i Trinitari scalzi per la redezizione degli schievi, nella contrada oggidi detta di San Francesco di Paola, presso al palazzo del conte della Trinità, nel 1676; e fabbricarono poscia la chiesa e di locovento di San Michele; ma pochissimi anni poternon goderne. Quelli di San Camillo di Lellis cominciarono nel 1678; ed oggidi hanno ripreso l'antica loro chiesa di San Giuseppo.

Le monache di Santa Chiara ebbero principio nel 1214; le Canonichese regolari venute da Vercelli nel 1538, ovo eggidì à la confraternita della Misericordia; le Cappnecine, nel 1627; le Carmelitane
in Santa Cristina, nel 1635; quello della Visitazione, nel 1635, per
opera della Santa loro fondatrice, la quale recossi espressamente da
nnecy a Torino; le Agostiniane, dette del Crocilisso, nel 1648, ove
oggidi alloggiano le monache del Saero Cuore; le penitenti di Santa
Maria Maddalena presero la regola del terz'ordine di San Francesco, nel
1654, ove ora sono le Cappnecine; e quelle di Santa Pelagia, nel 1657.

I Certosini furono da Tommaso 1 conte di Savoia stabiliti in Loza nel confini del marchesato di Suan, nell'anno 1191, ma andarono poscia soggetti a diverse traslocazioni. Stanziarono per alquanto tempo in Mombracco; venerco in Aviginan nel 1600, per conocasione di Clemonte vun, ed obbero il grandinoo convento degli estinti Umiliati. Ma trent'anni appresso, per incorsioni militari, dorettero anche sloggiare. La dinchessa Maria Cristian, vedova di Vittorio Amedeo 1, e madre di Carlo Emannele 11, volendo fissare una stabile e tranquilla sede a'figli di San Brunone, clesse il luogo di Collegno, l'anno 1648, ponendo lvi essa con luminosa solennità la prima pietra a quel tempio, nel giorno 10 di agosto, e molta perania e largo territorio assegnando a quei religiossismi solitari.

Alla pieta e alla munificenza di questa principessa sono debitori quasi tutti gli ordini regolari dell'uno e dell'altro sesso, per averti essa introdotti ne' regii stati, o dotati di convenevoli redditi, e tutti avendo sempre essa grandemente protetto. Tante religiose instituzioni soggiacquero ad una miseranda dispersione nel principio di questo sccolo, mentre la dominazione francese reggeva il Piemonte. Dovettero uscire da' loro chiostri le sacre vergini e ricoverarsi presso i loro parenti o presso pii benefattori, senza alcuna divisa del proprio instituto; però volle Iddio che neppur una sola fosse rimproverata di aver perduto il pudore. I sacerdoti, espulsi da' loro conventi, si occuparono per una gran parte nella cura delle parrocchie, c nella privata o pubblica instruzione, in abito di preti secolari. Stettero così le cose sino all'anno avventuroso 1814, in cui il trono di Savoia ritornò a'suoi legittimi principi. A questa faustissima epoca, i regolari superstiti, che anche nel secolo non aveano deposto lo spirito dell'antica loro vocazione, ripigliarono la fondata speranza di essere ristabiliti alla primitiva loro professione. Ma nè così presto, nè così facilmente potevano essere esaudite le loro domande, sebbene vivissimo desiderio ne avesse l'ottimo monarca Vittorio Emanuele. Molti conventi erano stati venduti in tempo del governo francese e ridotti a case secolari, e più ancora le antiche loro possessioni erano passate a mani straniere. Gli ordini mendicanti furono i primi a rientrare al possesso delle chiese e dei conventi; e quindi gradatamente anche i molti possidenti riacquistarono edifizio e rendite sufficienti, regnando si il lodato sovrano, che il fratello suo successore, il re Carlo Felice, e dopo lui l'augustissimo Carlo Alberto, che Iddio lungamente conservi al massimo vantaggio di tutti i suoi sudditi.

La religiosa munificonza di tutti questi reali sovrani è giunta lanto innanzi, che non abbiamo più in oggi a dolerci delle passate sventure, essendosi le comunità religiose, specialmente quelle che sono dirette all'educazione della gioventà e all'assistenza degli ospedait, si favorevolmente moltiplicate, che pel numero e per l'osservanza superano quelle che esistevano per l'innanzi, non solo nella diocesi di Torino, ma in tante altre provincie del regno. Così ospizi di ogni genere, scuole di fanciulle, soccosi a domicilio, sale di ricovero, ed ogni altro ricetto d'infermità fisiche o morali, sono compresi nello scopo di questi benefici instituti. Primo di cesi giunse fra noi quello delle suore di San Giuseppe, fondato l'anon 1651 a Puy-en-Velay in Francia da Enrico di Maugas vescoro di quella città, ad imitazione delle prime regole che s. Francesco di Sales avea dato alle sono edella Visitizione. Feruntatesi muste monache di

San Giuseppe per poco e di n piccial numero in una casuccia del borgo di Dora, furono stabilite nel 1892 al monistero di Santa Pelagia, dore tenguon un convitto per le zitelle di civil condicione. Sono inoltre l'orafficiate dalla reale opera della Mendicità situata otto scuole di povere fanciule sparae per la citil, mentre ancora assistano ed istruiscono le carcerate, dirignoni il ritiro delle Orfane, e tenguono l'intiera cura dell'opera pia del Ritigio, aperta da l'pissimi coningi marchesi di Barolo al ravvedimento delle femmine colpevoli, e all'educazione delle razzaz et traviate.

Nel 1828 furono chiamate in Torino per servizio del Manicomio le suore dette Bipie, perchè vestono di color bipie con velo nomo ro, a differenza dell'abito nero e dell'ampin cuffis bianca che portano le suore della Carità, dalle quali furono quelle smembrate nella città di Besançon, l'anno 1739, cioè sul finire della rivoluzione di Francia. Venne poi anche affidato alle suore Bipie nel 1831 il regio speciale della seara Religione dei santi Maurizio e Lazzoro, detto volgarmente del Cavalieri. Ebbero in appresso in Torino altri più stubilimenti, e per utilimo nel 1838 il grande sopedate di Carità.

Nel 1832 le suore di Carità, eni sopra accennammo, fondate in Parigi da san Vincenco di Paoli l'anno 1655, venero a stabilirsi in Torino in una picciola casa del Borgo Nuovo, verso la passeggiata del Valentino, ed ebbero tosto a prendere cura dell'ospedale militare di Torino, e quindi degli altri militari nelle provincie. Servirono durante l'intrasiono del cholera nelle infermerie di Po e di San Luigi, aperte ai cholerosi: sasunero dappol' l'incarico di una casa di Miscricordia destinata a recar soccorsi a domicilio nelle parrocchie di Santo Eusebio o di San Francesco di Paola. Per ultimo nel 1857; traslate dal Borgo Nuovo al convento di San Salvatore, assunsero la cura dell'ospedde di San Giovanni.

Nell'anzidetto anno 1852 vennero in Torino altre suore, dette della Provvidenza, sotto la protezione speciale di sant'Anna, instituite nel 1765 a Metz in Lorena dal pissimo sacerdote Moye di quella diocesi, e poscia missionario apostolico alla Cina, collo scopo di esercitare tutte le opere di misericordia nello spirito di massima poverta, e pertanto nelle campagne principalmente. Vennero dapprima per prender cura di una sala di asilo, ossia di ricovero infantile, fondata in altora nella nostra città, per opera de pissimi coningii marchesi di Barolo; ed or l'instituto stabilito in Torino ne la

dne unite insieme, aperte a governare ed insegnare tutto il giorno a duccento fanciulini incirca fra maschi e femmine, di età inferiora da danal sei. E quanto prima avranno le suore della Provvidenza una casa, che oggidi si sta fabbricando sul viale di San Massimo, sotto al santanrio della Consolata, in cui ottre al noviziato, si aprirà un convitto per l'educazione di fanciulle della Casse popolare.

Provvisoriamente abitano un'altra casa in Moncalicri, dove a suo tempo piglieranno pur cura di alcuni ragazzi storpii ed infermucci di ambi i sessi.

Un somigliante scopo di educazione civile e cristiana si hanno proposto le suore dette *Compagne di Gesu*, venute dalla Francia nel 1856, le quali tengono casa e convitto nel borgo di Po.

A tutti questi instituti deresi agginngere quello delle religiose del Secro Caore di Gesà, fondato in Auniens, nel 1800, da nna pissima dama che ancor ne serba la direzione suprema, poicibe ôtre l'aver esse per iscopo precipino l'educazione delle zitelle di superiore condizione e gli eservizi spirituali per le dame, non sono estranei a'doveri di queste religiose il soccorso e l'ammaestramento gratistio delle fanciulle povere. Lo instituto del Sacro Caore fu stabilito dal re Carlo Felice, l'anno 1823, nel monastero del Crocifisso, che prima della rivoluzione apparteneva alle Agostiniane.

Or mentre in tante maniere si cercava di sovvenire all'educazione femminile di tutti i ccti, restava a provvedere per l'importantissimo oggetto dell'educazione pubblica di quei giovinetti, che non si destinano allo studio della lingua latina. Di ciò prese pensiero dapprima la regia opera della Mendicità, chiamando, nel 1830, alla direzione dell'insegnamento i Fratelli delle scnole cristiane, instituto di soli laici con voti semplici, fondato n Reims dal ven, abate Della Salle nel 1679, per l'istruzione de fanciulli poveri e figli di artigiani, e fabbricando loro un'ampia casa con giardino, dietro la chiesa di Santa Pelagia. Due anni dopo si valse pur di essi la città per le sne scnole, e fissò loro una seconda abitazione spl viale di San Massimo, rimpetto alle fontane. Vennero quindi affidate n questi virtuosi maestri nove scuole della mendicità, e sedici scuole comunali, nelle quali gratuitamente s'insegnano il catechismo, la grammatica italiana, l'aritmetica in ogni sua parte, la calligrafia, la storia sacra e la geografia elementare (1).

(1) Cenni intorno a' fatti religiosi successi nella città di Torino, pag. 161.

Finalmente non deve tacersi l'instituto degli Oblati di Maria Vergine, fondato in Pinerolo, nel 1827, da due nostri zelanti sacerdoti, per attendere principalmente alla predicazione negli esercizi spirituali. Fu esso, in febbralo del 1854, destinato a surrogare i monaci Cisterciensi nel astutario della Cossolata.

Nel 1836 vennero stabiliti nell'anticitissima chiesa abaziale di San Michele della Chiusa i padri della Carità Cristiana, l'autore de' quali è il vivente abate Antonio Serbati-Rosmini, piissimo non meno che dottissimo sacerdote, che farà perpetuo onore alla religione e all'Italia co' suoi esempie colla sua scienza.

Finiri questo articolo con un cenno delle monache adoratrici perpetuo del SS. Sacramento, fondate in Roma da suor Maria Maddalena dell'Incarnazione, morta con odor di santità, il ventinove novembre del 1824. Chiamate a Torino, qui vennero a stabilirsi nella prima domenica di ottobre 1859, avendo a superiore suor Cherubian della Passione, che della fondatrice è nipote, e per dieci anni ue fu alunna e consorella.



# LIBRO QUINTO

PERSONAGGI INSIGNI PER DIGNITA' ECCLESIASTICA O PER VIRTU' APOSTOLICIIE CHE NELLA DIOCESI DI TORINO EBBERO LA NASCITA O LA MORTE

CX.I.I. Cardinale Amedeo di Saluzzo. — CX.III. Cardinale Forico di Suaz. detto l'Oxisiene. — CX.IIII. Cardinale Carlo Tomanos di Tourono, legato a latter, e vicario apostoliro alla Gina. — CX.IIV. Cardinale Carlo Amedeo Delle Janze. — CXLV. Carlo Antonio Vachetta, prete della Congregazione della Missione. — CX.IVI. L'abate Ignazio Carrecio Ginore, canonio preposito della metropolitana di Torino. — CX.VII. Don Giuseppe Costa, parroco di Moretta. — CX.IVIII. Don Giovanni Antonio Genta, parroco di Cantorin. — CX.IXI. Padre Giovanni Battissi Prever, della Congregazione dell' Oratorio. — CL. Don Giuseppe Pollani, parroco di Carotro.

# CXLI. CARDINALE AMEDEO DI SALUZZO

Federigo II, de' nobilissimi marchesi di Saluzzo, avea sposato verso l'anno 1347 Beatrice de' conti di Geneva, ossia di un ramo della reale easa di Savoia (1). Il primogenito di questo malrimonio chiamavasi

(I) Muletti, Storia di Saluzzo, tom. 4, pag. 20.

Tommaso, il quale succedette al padre nella signoria del marchesato: il secondogenito ebbe nome Amedeo, che, per le ragioni di Beatrice sna madre, pervenne alla signoria di Anton in Francia.

Avendo vestito Amedeo l'abito chericale, e quindi essendo stato promosso agli ordini sacri, ottenne primieramente col favore dei conti di Geneva di esser fatto canonico ed arciprete della chiesa metropolitana di San Giovanni di Lione: venne poi trasferito nel 1381 al decanato, e così alla primaria dignità della chiesa di Santa Maria di Bayeux nella bassa Normandia (1). Ma non più di due anni tenne quell'nfficio, che a più luminosa dignità venne innalzato nell'anno 1483, cioè alla sede vescovile di Valenza nel Delfinato (2); nel che si deve emendare Ludovico della Chiesa, il quale confondendo il nostro Amedeo con altri, lo disse vescovo di Manda (3). Ma non finirono con quel vescovado le esaltazioni di Amedeo; Imperocchè, vivendo a questi tempi Roberto di Geneva, eletto nell'anno 1578 a sommo pontefice col nome di Clemente vii (eanoniea o scismatica fosse la elezione sna al papato, non è qui l'opportunità a dirlo), questi creò, nel di ventitre dicembre 1383, il suo cugino Amedeo di Saluzzo, cardinale diacono del titolo di Santa Maria Nuova, come si ha presso i Sammartani (4). Morto poi papa Clemente vii in Avignone nel di sedici settembre dell'anno 1394, e datogli dai cardinali del suo partito per successore il cardinale Pietro di Luna, catalano, che il nome prese di Benedetto xiir, compi Amedeo per ini una onorifica legazione a Ferdinando re di Aragona, Abbandonato poscia il partito di Benedetto, ed accostatosi a quello di Bonifacio IX, venne da questo creato cancelliere della romana Chiesa(5), quindi si trovò nell'anno 1409 al coneilio di Pisa, nel quale, deposti i due contendenti al papato da ogni dignità, Benedetto xIII e Gregorio XII, e dichiarati ambedue eretiei e seomunicati, în dato il triregno al cardinale Pietro Filargo di Candia, che si fece chiamare Alessandro v. Ma non cessarono qui gli scandali nella Chiesa, che anzi si aumentarono, perchè si videro allora con nuovo esempio tre presunti romani Pontefici.

<sup>(1)</sup> Sammarth., Gallin Christ., tom. x1, pag. 401. Decani eccles. Baioc.

<sup>(2)</sup> Sammarth., loc. cit. - Moreri, art. Salusses (Amedee de). (3) Storia del Piemonte, lib. 11, pag. 48. Manda, cioè Mende.

<sup>(4)</sup> Sammarth., tom. 11, pag. 744, e tom. x1, pag. 401.

<sup>(5)</sup> S. R. E. cardinalium etc. Chronol, Hist., pag. 58.

Intanto, essendosi fatto vacante il decanato della chiesa dei Puy nella Linguadoca, fu questa dignità nel 1410 conferita al cardinale Amedeo(1). Volendosi in fine porre nn decisivo termine alle gravissime scissure che da tanto tempo perturbavano il mondo cattolico, si convocò in Costanza nell'anno 1414 un concilio generale, a cui intervenne il cardinale Amedeo, e molto in esso operò per l'unione e la pace della Chiesa. La saviezza c la prudenza gli conciliarono la stima di tutti quei padri, a segno tale che, quando si trattò della elezione di na nuovo pontefice, ebbe egli per questa saprema dignità dodici veti; ma preponderando quelli dati ad Ottone Colonna, ed assunto questi al pontificato col nome di Martino v, fu dal nnovo papa mandato il cardinale Amedeo in Francia per tentare di stabilire la pace in quel regno, travagliato dalle civili discordie e dalle guerre straniere. Mentre egli ritornava alla volta d'Italia, cadato infermo in San Donato, diocesi di Vienna in Delfinato, ivi morì il giorno ventotto giugno dell'anno 1419, avendo fatto testamento pochi di innanzi, col quale dispose dei beni di sua famiglia ai nipoti suoi, e molti legati lasciò alle chiese.

Da San Donato trasportato il suo corpo a Lione, ivi nella chiesa metropolitana di San Giovanni fu seppellito; onorcvole memoria di sè lasciando per le ragguardevoli donazioni, non tanto a questa chiesa, quanto a quella di Bayeux(2). Del cardinale Amedeo di Saluzzo dobbiamo ancora dirc che era dotto personaggio ed amante delle lettere italiane. Mentre stava in Costanza al concilio, occupavasi con altri prelati colà riuniti della lettura di Dante, e volendo egli in qualche modo far conoscere quel sommo poeta a duc Inglesi, Niccolò Bubwiels vescovo bartoniese, e Roberto Halm vescovo sariberiese, fece sì calde istanze a frate Giovanni di Serravalle della diocesi di Rimini, vescovo di Fermo, perchè voltasse in prosa latina e quindi comentasse la Divina Commedia. A tale faticoso lavoro si accinse quel prelato, principiandolo il primo febbraio del 1416, e compiendolo il sedici febbraio dell' anno seguente nell'istessa città di Costanza, pare che siasi occupato più di Dante che degli affari sinodali. Così raccoglicsi, dice il Tiraboschi (3), dalla lettera dedicatoria diretta ad Amedeo ed ai

<sup>(1)</sup> Sammarth., tom. 11, pag. 744.

<sup>(2)</sup> Gallie Christ., tom. x1, pag. 404. Decani Eccles. Baiocen.

<sup>(3)</sup> Storia della letteratura italiana, tom. v, part. 2, pag. 509.

due Inglesi, in cui il vescovo di Fermo si scussa, se, attesa la bervità del tempo, egli è stato construbto a tradurre mono elegantemente, e li prega a non riprenderlo de rusticana latinitate, incompta et inepta translatione. « L'opera, seggiunes il Tiraboschi, non è mai stata stampata, e dà nota a pochissimi, e dè forse unico l'esemplare « che se ne conserva nella Caponiana, ora Vaticana, da cui ho avuto « copia della langa prefizialose e di e vi premisci (1) ».

# CXLII. ENRICO DI SUSA CARDINALE VESCOVO D'OSTIA, CONOSCIUTO SOTTO IL NOME DI CARDINALE OSTIENSE

La patria di Enrico fu fa città di Susa. Lo attesta egli medesimo in più luoghi della sua somma dell'uno e dell'altro diritto. È tanto più singolare il Ciaconio, il quale serive (2) Henricus de Segusia, Gallus. La sua famiglia non è ben nota, sebbene alcuni la credano de' Bartolomei, come è molto verosimile, e altri de Romano (3). Non è meno incerto l'anno in cui venne alla luce, ma sappiamo che egli invecchiò assai, e che perciò dovette esser nato verso il fine del dodicesimo secolo, Studiò ginrispradenza in Bologna con tal profitto, che di scolaro presto ivi divento maestro, ed ancor giovane fu eletto ad insegnarla (4). La fama di sue lezioni congiunta all'integrità de' costumi offrepassò i monti; e la università di Parigi lo chiamava per essere illustrata da lui nell'ecclesiastica giurispradenza. San Luigi 1x re di Francia, che sapeva ben apprezzare gli uomini dotti, e più ancora quelli che alla scienza univano la soda virtù, molto si valse de'lumi di Enrico per ripristinare la ecclesiastica disciplina, e comporre la famosa sua prammatica.

Anche il re d'Inghilterra cereò di avere presso di sè nn uomo così celebre, e l'ottenne. In questa nuova cattedra seppe Enrico di Susa

<sup>(4)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo, tom. IV, pag. 200, e seg.

<sup>(2)</sup> Tom, 1, pag. 718.

<sup>(5)</sup> Esiste ancora in Susa la casa de' Tolomei, attigna alla torre della città, come si vede delineata nel Teatrum Statuum R. Celuiudinii Sabaudiae ducis al prospetto della città di Susa, num. 28. —Sacchetti, Mem. di Susa, pag. 456.

<sup>(</sup>h) V. il Sardi: De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus, tom. 1, pag. 560 e seg.

con eguale gloria sostenere a un tempo i difficili incarichi di pubblico professore, di amico e consigliere del monarca, e seppe ancor niu talora resistergli senza offenderlo, e rimproverarlo senza dispiacergli, Inviato ad Innocenzo iv, nel 1244, per trattare di gravissimi negozi, il suo coraggio e la sua sagacità riscossero ugualmente le lodi della nazione che lo mandò, e la stima del sapientissimo Pontefice, cul osò di contraddire (1). Intanto la gelosia degli Inglesi, Irritata vieppiù dalle profusioni del debole re Enrico m il quale sacrificava sovente le ricchezze dello stato all'avidità di alenni stranieri che lo adulavano, mormorava e fremea clascun di maggiormente. Ritornato dalla sua legazione l'Ostiense, vide formarsi la procella che minacciava il re ed insieme il regno, e vide che per salvar l'uno e l'altro, le sue cure in Londra diventavano troppo inutili, e la sua stessa persona diveniva troppo odiosa. In questo stato di cose, pensò con ottimo consiglio di tornarsene in Francia. Un rabbioso scrittore, affatto degno del suo secolo (2), il quale de' più saggi Italiani non so se disse mai un'oncia di bene, rinnovò contra il nostro Enrico quella stessa accusa con cui poco prima avea denigrato il celebre cardinale Guala Bicchieri, dicendo che partiva da quell'isola carico d'oro inglese : taccia quanto vituperevole, altrettanto inginsta e smentita dalla condotta dell' integerrimo professore.

Nuori applausi e luminosa promozione gli preparava la Francla nel son ritorno. Per primo sno impiego fia arcidiacono di Embrun; indi vescovo di Sisterone nella Provenza. Successivamente, verso l'anno 1920, fu fatto arcivescovo di Embrun, e tutte le parti esegni di pio dotto e vigiante pastore. E finalmente nella promozione del trentuno di maggio, l'anno 1962, fu creato cardinale da Urbano v e vescovo di Ostia, donde trasse il soprannome di Ostiense. Clandio Roberto credo temorto sia nell'anno 1926, da litri fanno 1948; ma più verisimimente sarei di avviso del Muratori, che abbia finito di vivere nel 1927. I su seppollito in Lione nella chiesa dei nadri Domenicani.

Egli scrisse dottissimi commentari sopra le decretali, e incominciò quest'opera allorche n'era professore in Parigi, poi la rivide e l'ampliò, essendo già vecchio, e ne legò il manoscritto alla università di Bologna. Spiegò e commentò altresi le decretali d'Innocenzo rv,

<sup>(1)</sup> Rymer, Acta publ. Angliae, tom., 1 part. 1, pag. 130.

<sup>(2)</sup> Mattee Paker, o Paris, all'anno mccxliv.

a eu spesso e coraggiosamente contraddisse. Ma Topera sua più ce lebre si è la somma delle decretati, detta la somma Ostiense, admiratione dipmen, la chiama il sullodato Ciaconio; ed il Paneiroli che ne cra bono giudice, curruna sone opus, quo multum melius ante iltud tempus prodierat (1). Peri quest'opera in to incendio, ce Earrico a rifeces sendo nerivescovo di Embrun. Dante ci fa intendere, che seguitar l'Ostiense, sotto il qual nome più comunemente è conosciuto, volea dire lo stesso che dar opera allo studio del diritto, il quale procaeciava ricchezze e dignità, per le quali ottenere tanti a' suoi di con affano si travazilavano (2).

« Non per lo mondo per eui mo' s'affanna

" Dietro ad Ostiense.

Oltre ad essere stato un gran glureconsulto e capo di nuova scuola, egli fu ancora excellens theologus et orator, vitaque inculpabili fuit, soggiunge il Ciaconio.

Ma queste emolte altre notizie, le quali riguardano non meno la persona che la dottrina del cardinale Ostiense, ricavansi dall'istesse mentovate sue opere, e molte pur ne raccolse il dotto padre Sardi (3).

CXLIII. CARLO TOMMASO MAILLARD DI TOURNON, LEGATO A LATERE DELLA SANTA SEDE ALLA CINA, E CARDINALE

Prima di serivere la vita del cardinale Maillard di Tournon, devo premettere una succinta notizia de riti malabarici e cinesi, senza la quale non potrebbesi certamente ben conoscere il merito dell'ottimo personaggio. Di questi riti serisse Benedetto xiv in due sue costituzioni, e seguendo le medesime serisse il Gazzaniga (4), con mboli altri.

(1) Lib. 5. (2) Parad., Cant. xtt.

 Luog. cit. — Piemontesi illustri, tomo IV. Torino, presso il Briolo, accenzziv.

(4) Bouedetto vx nella costituzione che cominefa: Ez quo zinquator, del nove di agusto del 1752, e l'alta el dodici di settember 1743, forminim nel livitudium. — Frat. Perti Gazzaniga ord. Pracelie. Praclectiones Theolog. Inhibitic in Vindidomeni L'inversitate, tomus septimus, de act. Immani chabitica in Vindidomeni L'inversitate, tomus septimus, de act. Immani che virtutilius throlog. Bomonice meccat. — Essure e difesa del decreto pubblicato in Pondichery da monigione Carlo di Torono, del P. nuestro Maria Lucino, del Prefettoriori. In Roma, stamperia Valitana, suocexxxx.

Abbenchè la fede evangelica sia stata annunziata ai popoli della Cian nei primi secoli della Chiesa, tuttavia è certo che, quando i Portugliesi approdarono in quel regno nel 1317, non vi trovarono un vestigio sicuro della cristiana religione (1). Nell' anno 1355 Gasparro della Croes, domenicano, è dopo di ui altri dem decisimo ordine întrapresero per li primi ad annunziarvi la fede: poco dopo si uni ai Domenicani il padre Martino Rada, agostiniano, e alla fine di quel secolo penetrò in quelle spiaggie il padre Matteo Ricci, gesuita, e quindi vi andarono piu altri religiosi de' Minori e di altri instituti (2), per opera de quali la cristiana religione fece in quel vastissimo impego grandi progressi, e maggiori aneora ne avrebbe fatto, se non fossero insorte gravissime controversie tra i diversi missionari, colà mandati dalla Santa Sede: et longe etiam maiores factura, nisi coorta inter operarios a Sancta Sede illue missos dissidia cursum interdiziuent (Benedictus xiv).

Diedero occasione a queste discordie certe cerimonie e funzioni, che i Cinesi da tempo antichissimo prestavano a Confucio, sommo foro filosofo celebratissima e a' suoi parenti defunti, i quali riti furono riputati da alcuni di quegli operari evangelici meramente civili, e però da tollerarsi per la più facile propagazione del Vangelo in quelle genti, non essendovi addentro, giusta il loro dire, di quel culto nè idolatria ne superstizione. Ma ben diversamente la cosa intesero altri, e nominatamente alcuni padri Domenicani, e con essi il padre Antonio da Santa Maria, francescano, i quali, meglio investigato il senso di quelle ccrimonie, e ben inteso il linguaggio de' Cinesi, conobbero che senza ingiuria della fede cristiana quei riti non dovevansi permeltere, perche nou puramente civili, come era stato asserito, ma veramente religiosi, perciò sospetti d'idolatria. Da questi dispareri naequero alta Cina gravissime questioni, le quali non potendosi fra i missionari comporsi e conciliarsi, fu necessario di trasmetterle alla Santa Sede, perchè ne decidesse. Inuocenzo x, avendole fatte diligentemente esaminare dalla congregazione de Propaganda Fide, ed insieme da'suoi teologi, nel 1645, pronunziò che quei riti contenevano superstizione, e doversi percio proibire, e quindi sotto pena di scomunica, riservata alla Santa Sede, intimò a tutti i missionari di

<sup>(1)</sup> Mamachi, tom. 11, Orig. et Antiq. Christ., pag. 55, nota 1.

<sup>(2)</sup> Ibid., pag. 279 et seq

uniformarsi intieramente alle decisioni della sacra Congregazione, finattanto che altrimenti ne avesse sentito o esso, o i suoi successori.

Ma poco dopo altri operari di quelle missioni, e particolarmente il padre Martino Martinez, mossero altre difficulti, addacendo per loro ragione, che meglio degli altri aveano capito l'idioma cinese, onde accertavano che la venerazione prestata a Confucio e a' suoi parenti definuti, sebbene si prestasse nei loro tempii, era una pura riverenza politica e civite, da potersi perciò tollerare, senza discapito della cristiana religione. Venerno pertatuto proposti a Roma nuovi dubbi e nuovi casi particolari intorno a quei riti e a quelle offerte che là si costumavano, in tempo di papa Alessandro viri, il quale tutte le questioni avendo auvamente fattu ponderare, secondo le memorie mandate dalla Cina, la saera Congregazione rispose, che, stando la verità delle cose rappresendize, aleune cerinonie potevano riguardarsi meranente politiche e da non interdirsi, altre invece doversi assolutamenta riprovare, e questa risposta approvà Alessandro vvi, nel 1656.

Rielamarono i missionari cinesi dell'altra sentenza, tosto che intesero questa decisione, non già lagnandosi del romano Pontefice e dei suoi consultori, ma accusando di gravissimo errore coloro, i quali ingannati non avevano esposto a Roma la verità delle cose e il giusto significato di quei riti. Ed ecco quindi inflammarsi gli animi a più aperte seissure, particolarmente i padri Bartoli e le Teillier, gesuiti, da una parte, e i padri Varo, Polano ed altri, domenicani, dall'altra: persistendo i primi a crederli civili e da permettersi, confermandosi i secondi in giudicarli superstiziosi ed illeciti. Fu pertanto necessario la terza volta ricorrere a Roma, esponendovi con imparzialità il senso delle parole e delle cerimonic cinesi, affinche non più si nocesse alla propagazione del vangelo, e i gravissimi scandali si togliessero , presso quelle genti, non meno che presso i fedeli. Abbisognava un visitatore oculare, intelligente, spregiudicato, intrepido, non aderente agli uni, non guadagnato dagli altri, il quale assumesse per se stesso l'esame delle cose; e tale appunto mostrossi Carlo Maigrot, di nazione francese, dottore sorbonico, e visitatore apostolico in quelle parti. Dopo aver egli riconosciuto con gli occhi propri il culto usato a Confucio, pubblicò, nel 1693, un decreto, con cui lo dichiarava superstizioso, e sospette d'idolatria proibiva quelle offerte e tavolette che si presentavano alla venerazione di quel filosofo. Gli altri vicari apostolici dell'Oriente approvarono e confermarono questo

deereto, ma vi contraddissero quei missionari el errano dell'opposto parere. Neppure in questo modo potendosi finire le differenze, Chemete x, mosso da santo e fervido zelo che tutti gli operari evangeliei fossero uniformi nel medesimo sentimento, nè più opposizioni si sentissero in materia di fede pratica, venne ad ulteriori disquisioni, con udire le une e le altre parti, e finalmente si determinò di mandar alla Cina un suo visitatore e legato, munito delle più ampie facelià. Pu cestni il eardinale Carlo Tomanos Maillard di Tournon, di eni io qui riporto la vita in italiano, quale fu seritta e stampata in latino dal Guarnacci, continuatore del Ciaconio (1), con l'aggiunta di pochissime parole.

Carlo Tommaso Maillard di Tournon di antichissima e nobilissima famiglia, oriunda di Savoia, naeque in Torino, il giorno ventuno di dicembre 1668, ove gli avi suoi eransi da lungo tempo stabiliti, ed ove anche in oggi due sue pronipoti possedono ed abitano un palazzo, volgarmente detto di Tournon. Vittorio Amedeo eliamavasi suo padre, eavaliere dell'ordine supremo della Nunziata, eliiarissimo aneora per altre dignità e più per li meriti suoi personali. Sin dall'infanzia mostrò Carlo Tommaso una decisa volontà allo studio delle lettere e delle scienze e anche più a tutti gli esereizi della religione: pietati ac studiis literarum animum intendens, in utroque exercitio vel ab ipsa infantia progressus sui praeclara exhibuit specimina. Fu consegnato a' padri Gesuitl del collegio di Ciamberi nel 1681, per lo studio delle umane lettere, e tre anni dimorò presso loro, con piena soddisfazione di quei dotti e saggi maestri. Ritornato a Torino, e frequentando le scuole della regia università nella elasse di teologia. ne ottenne la laurea, nel 1688.

Essendo indi per alquanto di tempo andato in Nizza marittima, ove suo padre 'era governatore, continuò i diletti suni studi; onde, per un particolare indulto, e dopo le solite prove, fu laureato dell'ana e dell'altra legge, nel 1690, in quella città. Fece vit conescenza con Baldassare Cenci, prolegato della Santa Sede in Arigonoe, il quale da quella sua residenza partito, in Nizza erasi rieoverato, a cagione delle differenze insorte tra il re cristianissimo ed il romano Pontefice. Conobbe il prolegato la egregia indole del giovane di

Vitae et res gestae Pontificum Rom. et sanctae R. Ecclesiae Cardinalium, a Clementex sugne ad Clementem xxx, a Mario Guarnacci. Romae Mocces.

Tournon, e lo favorì di sua grazia, nè cessò di amarlo, anche quando richiamato in Roma, fu creato cardinale di santa Chiesa da Innocenzo xu.

Avendo inteso la promozione eminente di lui, l'abate di Tournon, spinto dal desiderio di rivederlo ed onorarlo, e particolarmente bramoso di meglio perfezionarsi nelle scienze e nella virtii eeclesiastica, parti da Nizza il 17 di aprile del 1690, e giunse a Roma il primo di maggio, Non si tosto il eardinale umanissimo lo rivide, ehe lo volle ritenere presso di sè a compagno de' suoi saeri studi e a suo auditore, facendolo promuovere al sacerdozio. Corrispose l'ottimo abate torinese alle speranze del cardinale, anzi presto di gran lunga le sorpasso. Essendosi ascritto a varie fioritissime aecademie, e segnatamente al collegio urbano di Propaganda, molte dissertazioni egli scrisse, e recitò sopra i sacri riti, sopra i concilii ed altri articoli di ecelesiastica crudizione; e quantunque i Romani siano assuefatti, come ben si sa, ad udire ogni sorta d'uomini per ingegno elevati, e per erudizione d'ogni genere prestantissimi, stupirono nondimeno in ascoltare l'abate di Tournon ameno di facondia, retto nel raziocinio, profondo nelle sue disquisizioni, e, quello che è più, nella vasta sua dottrina modestissimo, alieno dalle lodi e dagli onori. Mosso annunto dalla saviezza ed erudizione di lui papa Clemente XI, lo feee suo cameriere e prefetto in Roma della Dottrina eristiana, I quali uffizi, che per certuni sarebbero di poco momento o di grandi speranze per ascendere in alto, monsignor di Tournon escreitò con la massima diligenza e senza umani riguardi, nemico del proprio riposo, non meno che de'grandi applausi che largamente venivangli dati. A tante egregie qualità facendo particolar attenzione il sullodato pontefice Clemente XI, dopo matura ponderazione, e può dirsi così inspirato da Dio, determinossi di promuovere il diletto suo prelato a grado più eminente, ed insieme al più scabroso uffizio che di quei tempi forse potesse trovarsi nell'oriente e nell'oecidente, Lo ereò pertanto suo vicario apostolico nell'impero della Cina, e suo legato a latere, lo consacrò egli stesso patriarca di Antiochia, nella basilica Vaticana nel 1701, il ventuno di dicembre, festa di san Tommaso, apostolo e primo predicatore evangelico alle Indie. Da quel giorno monsignor di Tonrnon si sentì investire di uno zelo ardentissimo di propagare la fede cattolica e di combattere a costo della vita e del sangue ogni culto idolatrico e superstizioso, Papa

Clemente xi gli diede private instruzioni sopra le dissondie dei missionari alla Ciua, e molti preziosissimi regali gli consegnò, per offerire in nome di Sua Sautità al sovrano e ai primari ministri di quell'impero. Ossequioso qual dev'essere un perfetto cristiano, e molto più un

patriarca e legato della Santa Sede agli ordini del vicario di Cristo, partiva da Roma con animo intrepido monsiguor di Tournon, sebbene di gracile complessione, il giorno quattro di luglio 1702, accompagnato da dieci sacerdoti, del suo spirito animati, abbandonando patria

e parenti; e come intese poco prima di partire, essere morto in Torino il marchese suo padre, non si attristò, anzi ringraziando Iddio, disse che nella morte di lui trovava minor impedimento dell'affezione ai congiunti. Nel suo viaggio sbarcò la prima volta a Genova, e quindi postosi in mare arrivò alle isole Canaric, ove estenuato di forze per i disagi sofferti, cadde gravemente infermo. Pregato da'suoi a discendere a terra, finattanto che la forza del morbo fosse mitigata, ricusò di condiscendere, solito a rispondere, che niente importava il morire per mare o per terra, purchè morisse per Cristo. Discendeva dalla nave solamente, quando la necessità della navigazione così richiedeva, e così avvenne nell'isola di San Lorenzo e alle spiaggie di Pondichery, ove diede fondo, il giorno sei di novembre 1703. « Venne « accolto tra gli applansi e le acclamazioni del popolo. Il clero, il « magistrato, i cristiani e perfino i gentili stessi corsero in folla a « vederlo passare e rendere all' augusta di lui dignità e al suo merito « personale la meritata venerazione. Fu condotto come in trionfo « alla casa de' padri Gesniti, ch' erano stati i maestri e gl' institutori « della sua gioventù. Fu obbligato a fermarsi il legato in quella città « nove mesi, non favorendolo allora la stagione, nè presentandosegli « occasione per la Cina, principal oggetto della sua legazione. Questa · lunga dimora gli fece prender la risoluzione di esaminare la causa « de'riti malabarici, e per averne una perfetta cognizione, non la « perdonò nè a tempo nè a diligenza. Interrogò i padri Gesuiti ed « i Cappuccini, ch' erano i principali attori in quella causa. Non si « contento di quanto potè conoscere da loro ragguagli , facendone « un giudizioso confronto. Volle fare le più minute scoperte con le « informazioni, prese separatamente da persone assennate ed esenti

« da ogni sospetto. Dopo diligenti e maturi esami, venne in chiaro

« della verilì» (1). N

ñ questo hastò al suo zelo. Predicò la fede 

Gristo erocilisso a quelle misere genti con forza e soviti a munirabile,
amministrò i sacramenti a 'eristiani beuchè infermicelo (e così pur

fece In Coramendel), i soni missionari infiammava con la voce e con

l'esempio a tatto supportar volentieri per una causa si santa qual

era la loro, gli stessi marinari, sbigottiti dalle furiose tempeste per le

quali frequentemente vedevana agiatti e non meno intimorii nell'i
terato passaggio della linea equinoziale, sollevava a ferma confidenza

in Dio, padrone assoluto delle procelle e degli elementi. Le parole

dell'uomo apostolico obbero più volte un propizio successo, perchè

sal punto di naufragare svanirono quasi ad un tratto gli imminenti

gravissimi pertodi.

Dopo due anni e più di noiosissimo viaggio, arrivato alle spiaggie del regno della Cina l'otto aprile 1705, per retta via s'incamminò verso Pechino, capitale dello stato. Ma giunto a Cantone, dovette ivi fermarsi per cinque mesi, senza potersi presentare alla corte, a causa delle discordie e delle opposizioni elle gli frapponevano quelli elle maggiormente dovean favorirgli l'ingresso. Finalmente, come Dio volle, informato l'imperatore dell'arrivo del nuovo legato, lo ammise al suo trono (2). Offerì i doni del romano Pontefice, e ne ebbe altri in contraceambio; e quello che più importa, ottenne ampia facoltà di predleare co'suoi missionari il santo Vangelo, persuaso l'imperatore, così concedendo, che l'antica superstizione del regno non sarebbe stata alterata e quei riti in questione non sarebbero stati aboliti: putabat enim quod antiqua regionis superstitio servaretur incolumis, nec ritus illi abrogarentur idolatriae proxime accedentes. Ma monsignor di Tournon, secondo le instruzioni conferitegli dalla Santa Sede, e conforme a ciò che di propria attentissima diligenza avea osservato, era di ben altro sentimento. Cominciò egli pertanto senza umani rispetti, e senza addormentare le coscienze ne'loro errori, come fino allora da certuni erasi praticato, a condannare con libera voce i riti cinesi, a riprendere i mandarini della seduzione in cui erano, e correggere tutti coloro che nell'inganno

Storia del Cristianesimo, dell'abate di Bérault-Bereastel, continuata dall'anno 4724 sino al 4800 da un ecclesiastico veneziano, volume xxiv, num-489 e 490, edizione di Torino, tip. Cassone, Marzorati e C., 4855.

<sup>(2)</sup> Memorie storiche della legazione e morte del cardinale di Tournon, Venezia moccazio, presso il Bettinelli, tom. von, pag. 5 e seg.

erano stati pervertiti. Tanta costanza di animo gli attirò prestamente lo sdegno del popolo e del principe, e non più nomo santo ed eroico com'era stato proclamato al principio di suo arrivo, ma imprudente novatore, temerario e colpevole di lesa maesta fu riputato. E ciò che è peggio assai, non dai soli Cinesi fu così calunniato ed infamato, ma di più da alcuni sacerdoti della cattolica fede che dimoravano in Goa ed in Macao; e costoro appunto diventarono i suoi più implacabili persecutori, a segno che con aperte ingiurie, nere calunnie ed afroci maledizioni travagliarono l'animo di lui, sin quasi a farlo morire di angoscia: ipsum nonnulli ex ipsius catholicae fidei administris .... conviciis vexarunt, et usque ad mortem iniuriis et maledietis traduzerunt. Non si sgomentò con tutto questo il cuore di Tournon, anzi contento di patire per una causa santissima, mostravasi pronto a sopportare ulteriori vessazioni; e siccome gli si rappresentava che, continuando a condannare i riti cinesi, l'imperatore lo avrebbe fatto morire, rispose di non temere alcun supplizio, purchè la fede cattolica rimanesse salva, e l'errore sempre confuso, Si verificarono le minaccie da una parte, e gli eroici sentimenti dall'altra. Mandato in esilio, monsignor di Tournon fu relegato in Macao, entro stretta prigione, custodito da barbari satelliti, interdetto a pubblicare seritture, privato delle cose più necessarie alla vita, e sino degli alimenti a nutrirsi e dell'acqua a bevere, onde per estinguere la sete era talvolta costretto ad assorbire l'acqua del mare: Salsa interdum maris aqua sitim explebat. Previde monsignor di Tournon tutto ciò che gli sarebbe potuto succedere, e però in tempo opportuno, ossia il giorno innanzi del suo arresto, ventitrè di gennaio 1707, pubblicò con le debite forme i decreti della Santa Sede, che portavano la condanna de' riti prestati a Confucio e a' suoi parenti defunti, e molte altre provvidenze egli diede nell'amministrazione de' sacramenti. In questo suo procedere trovò soli cinque de'snoi compagni, seguaci di sua dottrina ed imitatori costanti di sua fermezza,

Intanto vennero a cognizione di papa Clemente xi tutte le sveniure del suo legato, ed insiemé l'incomparabile fortezza dell'animo di lui: per le prime restò sommamente amareggiato, e per la seconda consolato oltremodo. Volendo però dare a lutto il mondo una prova solenne che il Tournon in quell' affare intricatismo erasi santamente condotto, deliberò di promuoverlo alla sacra romana porpora, sicome fece il primo giorno d'agosto del 1707. Temeva il romano

Pontefice che l'egregioso legato, consunto dai patimenti della prigionia dalle abituali infermità ehe da lungo tempo sopportava, non avrebbe più forse ricevuto le cardinalizie insegne; ma come la Provvidenza cosà volle, le ebbe e le venerio, non per fasto d'onore, ma pel rispetto dei meritavano. Servicendo subtio al Papa i suoi sensi, dicliarava che l'altissima dignità conferitagli acecttava con profonda unitità c pari gratitudine, per giudicarla efficacissima a confondere i nemici della sonta fede e fara ammutori ci difensori delle cinesi superstizioni; ma che se intenderasi con quella promozione di farto ritornare in Europa, egli di cuore la rinumziava, preferendo di morire senza porpora, che vestito da cardinale tornare in Italia.

Creseevano di giorno in giorno i suoi mali terribili, ed essendosene fatto eonsapevole un potentissimo gentiluomo di Spagna, il eonte di Lizzaraga, governatore delle isole Filippine, mossone a vivissima compassione, si esibi di liberarlo da quelle estreme strettezze per una fuga occulta. Ricusò la caritatevole esibizione l'imperterrito cardinale, ed anzi che salvarsi eon fuggire, amò assai meglio soccombere al torrente degli oltraggi e delle pene che gli si andavano crescendo. Si avvicinava alla morte, ed egli l'aspettava più ardentemente di quello che s'affrettasse a venire, non perelie fosse stanco dei patimenti, ma sol pereliè nella morte teneva certo il suo ingresso nella beata eternità. Si aggiunsero per ultimo a suo indicibile tormento e alla eorona di sua pazienza aecrbissimi dolori di viscere, cagionati, per quanto ne scrissero aleuni, da velenoso liquore ehe gli si cra fatto assorbire; in poculis propinatum fuisse venenum nonnulli auctores referunt (Guarnacei). Venne l'ora tanto sospirata dal eardinal di Tournon ed il giorno di suo trionfo, che fu l'ottavo di giugno del 1710, e eadde nella domeniea di Penteeoste. Nel sommo mattino alzatosi di letto, e easeante in frequenti deliquii, volle assistere al santo saerifizio della Messa, in eui ebbe il SS. Viatico. Dopo poche ore spirò nella pace del Signore, fra le braecia del canonico Angelita, promotore della visita (1). Lasciando a' poveri le sue vesti, eredi delle sue sostanze le missioni apostoliche della Cina, a' suoi parenti la croce

<sup>(1)</sup> Questo egregio ennonico ha lasciato un preziosissimo MS, che oggidi si conserva negli archivi della famiglia di Tournon, da me consultato, il giorno quattordici di ottobre 1840, in cui trovasi candidamente descritta h persecuzione e la morte del nostro cardinale. — Di tutto cii scrissero anche di molto le Memorie notiche, da noi sovare, citate, tom. 1, pag. 3 e seg.

pastorale, che l'auno scorso mi fu mostrata dalle sue pronipoli che religiosamente la conservano. Questa morte empì di unassima affizione la Chiesa miversale e particolarmente l'animo di papa Clemente x1, il quale ne fece pubblica condoglianza nel concistoro segreto, con tale encomio dell'egregio proprato, che il maggiore non puossi dettare. Solcennissime escapia gli vennera celbrate nella cappella poniticia, con l'assistenza del sacro collegio, recitando un facondo perlato l'orazione funebre, tamquam fidei cutholicae athictae et propugnatori (1). Si adoperò subito il papa, percebe il exalvarer di lui fosse trasferito a Roma, cosa che non senza poche difficoltà potò ottenere il patriarca d'Alessandria, monsignor Mezzabarba, successore del cardinale di Tournon nella legazione della Gina. Arriarono le mortali spegli di lui in Roma, sotto il pontificato d'Innocenzo xut, clurvon seppellie nella chiesa di Propagama Fird, colla seguente fiscrizione.

D . O . M

CAROLO . THOMAE . MAILLARD . DE . TOURNON ÁVGYSTAE . TAVRINORYM . PRAECLARO . GENERE . ORTO

A . CLEMENTE . XI . P . M PRO . CHRISTIANA . RELIGIONE

AD . SYNARYM . IMPERATOREM . LEGATO

ATQVE . OB . STRENVAM . OPERAM SEDI . APOSTOLICAE . NAVATAM

IN . SACRYM . CARDINALIVM . ORDINEM . ADSCRIPTO POST . ACCEPTYM . COLLATAE . DIGNITATIS . NVNTIVM

INTER . GRAVISSIMAE . EXPEDITIONIS . AERYMNAS EXIMIA . FORTITUDINE . SUSCEPTAS . AC . TOLERATAS

MACAI . APVD . SYNAS . IV . IDVS . IVNII . MDCCX VITA . ET . LABORIBVS . FVNCTO

CARDINALES . PROPAGANDAE . FIDEI . REBYS . PRAEPOSITI

PER . CAROLYM . AMBROSIVM . MEDIOBARBYM

PATRIARCHAM . ALEXANDRINVM EIVS . IN . SYNEENSI . LEGATIONE . SVCCESSOREM

BOMAM . ADDVCTO
MONVMENTYM . POSVERVNT . ANNO . SALUTIS . MDCCXXIII

(1) Ad R. P. Natalis Alexandri ord. Praedic. Historian Ecclesiasticam, supplementum. Bassani, superixxviri, pag. 187.

Un'altre elegante iscrizione, scolplat in marmo, eresero i parenti del cardinale di Tournon a suo norre in Torino, che tuttora al legge nella eltiesa parrocchiale di Sant'Agostino, alla parte del Vangelo, nel sanda-sanctorum, nel qui la riporto, per non dilungaruni troppo. Non devesi però pretermettere l'allocuzione di Clemente xx, il giorno quattordici d'ottobre 1711, nella morte di lui, giacchè lo non so, se di verun altro mai detta siasi la più nonervole:

#### VENERABILES FRATRES

« Saepius ex hoc loco publica mala deflevimus; domesticam hodie nostram ac vestram itidem lacturam dolemus; nisi tamen et publica diei illa mereatur: quamquam cum nostra, et vestra sit, eenseri etiam debet universae ecclesiae calamitas. Bene iam intelligitis de acerbo Nos obitu Caroli Thomas cardinalis de Tournon verba facturos. Amisimus, venerabiles fratres, amisimus orthodoxae religionis zelatorem maximum: pontificiae auctoritatis intrepidum defensorem: eeclesiasticae disciplinae assertorem fortissimum: magnum ordinis vestri lumen et ornamentum. Amisimus filium nostrum, fratrem vestrum plurimis, quos pro Christi eausa suscepit, laboribus attritum, diuturnis quas pertulit, aerumpis confectum, contumeliis, quas forti magnoque animo sustinuit, innumeris velut aurum in fornace probatum. Haec tamen si reete perpendantur, tantum abest ut ad eumulandum luetum nostrum sint apta, ut potius onmem doloris sensum ab animis nostris abstergant. Neque enim, juxta monitum apostoli, contristari de dormientibus debemus, sieut et eaeteri, qui spem non liabent. Pretiosam in conspectu Domini pilssimi cardinalis mortem fuisse, iuste sperare Nos iubet eximius ille catholicae fidei propagandae zelus, quo ubi primum ad apostolieum ministerium a Deo vocatus per nos fuit, illico obtemperans humiliter, aulam, urbem, parentes, consangulneos, amicos, caque omnia, quae natura culque gratissima faeit, alacri, sieut nostis, animo dereliquit, longissimoque itinerl ac periculorum pleno se committere non dubitavit. Sperare Nos iubet ardens illa charitas, qua tot remotissimis terrarum, mariumque spatiis peragratis, nunquam fecit animam suam pretiosiorem quam se; ac foras misso timore, loquutus fuit de testimoniis Domini in conspectu regum, et non fuit confusus; semperque in tribulationibus gaudens, pergratum Deo et angelis eius spectaculum exhibnit. Sperare Nos iubet excelsus humanarum rerum contemptus, quo amplissimam dignitatem, ad quam, suis ita abunde exigentibus meritis, a Nobis erectus fuerat . et a qua nihil aliud, quam pro Ecelesia et pro Christo usque ad sanguinis effusionem inclusive, imperterrite decertandi onus, ac monitum acceperat, dimissurum se potius, quam in Europam, missionibus Sinieis derelietis, remigraturum, serio ad Nos scripsit, et palam professus est. Sperare Nos iubet singularis illa pietas, qua in supremis suis tabulis relieta pauperibus peeunia, consanguineis legata cruce, propagandae fidei opus vere sanctissimum ex asse scripsit haeredem; illustre Nobis documentum relinquens, quae et qualia esse debeant corum testamenta, qui de altari vixerunt, et ecclesiae ministeriis se addixerunt. Sperare Nos demum iubet invicta illa sacerdotalis roboris constantia, qua vir vere apostolicas, tametsi sustentaretur pane tribulationis, et aqua angustiae, officium tamen sunm nunquam dimisit; ac non minus diuturnae custodiae injurijs, quam alijs gravissimis vexationibus ad supremum usque vitae spiritum fortiter toleratis, cursum consumavit, fidem servavit, Quid ergo reliquum est, nisi quod et merito etiam speremus, repositam ei fuisse coronamiustitiae? Ita sane et iuste sperare Nos convenit, Verum, quia id facit humana fragilitas, ut de mundano pulvere etiam religiosa corda saepe sordescant, Nostras pro defuncti cardinalis anima ad Deum preces, atque suffragia deesse, christianae charitatis ratio non patitur. Id et privatim hactenus Nos ipsi saepius agere non omisimus, ae, ut aliquid praeter morem erga insuctae virtutis viri memoriam peragamus, publicis insuper in pontificio nostro Sacello exequiis stata die vobis indicenda solemni ritu praestabimus. Firmam interim in spem adducimur, fore at cardinalis de Tournon Sinensem missionem, quam vivens dilexit, etiam e eoelesti statione benigno vultu respicere non dedignetur, suaque ope id in primis efficiat, ut quod inse anxiis adeo votis exoptavit, avulsis tandem ex illo agro, quae inimicus homo superseminavit, zizaniis, catholicae fidei seges illic reflorescat, et ad maiorem divini nominis gloriam uberius in dies multiplicetur ».

LIBRO Y 495

#### CXLIV. IL CARDINALE DELLE LANZE

Carlo Vittorio Amedeo delle Lancie, ossia delle Lanze, nato in Torino nel primo giorno di settembre 1712, era figliuolo d'Agostino, conte di Sale e di Vinovo, governatore della Savoia, e di Barbara di Piossasco. Dopo d'aver intrapreso nella sua adolescenza il viaggio delle più celebri città e provincie d'Europa, giunto in Parigi, determinò di consacrarsi al santo ministero degli altari, tra i canonici regolari di Santa Genoveffa; e nel mentre che con edificazione universale andavasi avanzando nel suo fervoroso noviziato, ebbe ordine dal padre di trasferirsi a Roma, dove applicatosi con grande ardore alle scienze, volle ad ogni costo rinunziare al secolo, ed essere promosso al sacerdozio. Avvedutosi degli onori, che nell'alma città gli si andavano preparando, se ne parti per la patria, e qui si diede a menare una vita nascosta, tutta immersa nell'applicazione de' libri e negli esercizi della pietà (1). Ma quanto più fuggiva gli onori, tanto più questi lo seguitavano. Carlo Emannele III, nel 1743, lo provvide della ricea abazia di San Giusto di Susa, privilegiata della giurisdizione episcopale; della quale dignità non si valse il nuovo abate se non che ad escreitare lo zelo, di cui ardeva per la riforma de'eostumi e pel decoro della casa di Dio. Se ne vide presto la prova nel 1743, in eni tenne un sinodo, e nel 4778, in cui con le debite facoltà eresse una collegiata di canonici secolari, sopprimendo i canonici lateranensi, che vi erano stati introdotti dal cardinale abate Guido Ferrero. Panno 4584.

Intanto essendo vacante la dignità di grande limosiniere e di cappellano maggiore, il re Carlo Emanuele lo propose a Benedetto xiv, per essere canonicamente instituito prelato della regia corte e cardinale della corona. La proposta di un tale personaggio fi sommamente gradita al romano Pontefice, che lo decorò effettivamente

<sup>(1)</sup> Memorie storiche de cardinali, séritte da Lorenno Cardella, parroco de Ss. Vincenzo el Anastasio alla Regola in Roma, Stamperia Pagligraria mocccen, tom. 9.—Carlo Tenivelli, dottore del callegio delle belle arti, nella regia Cariversità: Serie dogli dotai dell'incilia abadia di San Benigno di Fruttanzia. Torina 1791, presso il Briolo.

della sacra porpora, nella promozione del mese di marzo l'anno 1747, col itiolo de Santi Cosma e Damiano, e di più del carattere peiscopale, col mone d'arcivescoro d'ixosia, mai il tiolo cardinalizio gli venne poscia mutato in quello di San Sisto, indi in quello di Sant'Anastasio, successivamente in quello di Sant Prassede, e finalmente in quello di San Lorenzo in Lucina. Eletto Pio vi alla cattedra di San Pietro, oltre le molte dimostrazioni onorevoli con ci distine il cardinade delle Lanze, in nomino prefetto della congregazione del concilio, e volle che gli fosse spedito gratii il breve, senza che i segretari della medesima congregazione putessero ricere quegli emolumenti, che dall'uso della curia lor sono attributi.

Il cardinale delle Lanze era intervenuto al conclave, per l'elezione di Pio vi egualmente che per quella di Clemente xiii e di Clemente xiv di lui predecessori. Siccome i romani Pontefici lo colinavano di speciali favori, così il monarca continuava a beneficarlo di ricchissimi proventi. L'abazia di Lucedio, alla quale fu nominato nel 1747, gli rendeva annualmente lire dugentomila, e quella di San Benigno di Fruttuaria, che gli fu conferita due anni dopo, gli fruttava L. 21000. Essendo annessa a questo benefizio la cura delle anime e la ginrisdizione episcopale, egli vi stabilì l'ordinaria sua residenza; e non se ne allontanava mai che per le indispensabili funzioni del suo uffizio di grande limosiniere e cappellano, dopo le quali vi ritornava immediatamente, non amando in verun modo d'immischiarsi nelle agitazioni e negli affari di corte. Questo suo distacco chiaramente si vide nella morte del re Carlo Emanuele. Il cardinale avevagli prestati gli ultimi uffizi, e recitate le estreme pregliiere della religione, dopo di che presentatosi a Vittorio Amedeo 111, figliuolo e successore dell'estinto monarca, gli annunziò il lugubre avvenimento, ed insieme gli chiese licenza, la quale di fatto ottenne, di spogliarsi della carica di grande limosiniere, per condurre nella sua abazia una vita intieramente occupata nell'esercizio de'suoi doveri pastorali: cosa per altro che comunemente si giudicò richiesta in circostanza di tempo non opportuna.

Da San Benigno cra partito il buon cardinale in altra occasione, quando cioè, nel 1761, si fece in Milano la solennissima traslazione delle reliquie di san Carlo Borromeo. Onoravono quella sacera funzione sei vescovi degli stati circonvicini, enel primo giorno del triduo, la messa pontificate in celebrata secondo il rito ambrisano dal cardinale delle Lazze, gianto pochi giorni innanzi; dopo la quale pronunciò egli una bella omilia per isfogo della propria divozione verso il santo Arejivescovo, che fu generalmente applaudita da tutti coloro che, nulla ostante la vastità del tempio e il divolo mormoreggiare del popolo, obbero la sorte d'udirla. Nell'ultimo giorno del triduo, verso le ore quindici, ebbe principio la solennissima processione che darò sino alle ventidue, e fu veramente cosa mirabile, che in sette ore di continuata funzione, fra tante migliasi di spettatori e di accorrenti, neppure un solo mostrò tedio o svogliatezza: prova evidente della magnificenza dello spettacolo e della vivissima fede, di cui tutti erano animati alla presenza di quelle sacer reliquie (1). La pietà del cardinale che con gli altri prelati le accompagnava fu pure singolarissima e di universale edificazione.

La vita di san Carlo fu appunto quella ch'egli si propose a modello e nella privata sua condotta e nello spirituale governo della sua greggia. Ne imitò la pia munificenza, dando principio alla fabbrica di una sontuosa chiesa, la quale, finita in breve tempo, arricchi di preziosissime suppellettili e d'ogni genere di sacri arredi; e ciò non pertanto non volle giammai permettere che vi fossero collocate le sue insegne, nè che alcuno dicesse la minima parola a sua lode, Oltre alla chicsa, fondo un magnifico seminario, dove a proprie spese manteneva trenta alunni: e la più esatta disciplina e la coltura de'bnoni studi vi faceva fiorire sotto gli occhi snoi. Non lasciava di predicare al suo popolo il Vangelo, d'insegnare il Catechismo, di celebrare quasi ogni anno il sinodo diocesano, onde ne tenne trenta in trentaquattro anni di suo governo, il più celebre de'quali fu quello del 1752, e di visitare con assidua frequenza tutti i luoghi di sua abazia, dove non vi aveva alcuno, comunque tapino e miserabile, che essendo infermo, non fosse da lui visitato e consolato con i soccorsi della religione e di copiose limosine. Il suo carattere candido, nemico della simulazione, zelante del buon costume, austero per se medesimo, dolce con tutti, particolarmente amorevole de' poveri a' quali distribuiva i moltissimi suoi proventi, generosissimo agli ospedali, a'luoghi pii, alle famiglic della loro miseria vergognose, rendevanlo a tutti amabile e riverito. S'aggiungeva a queste qualità un incredibile rigore di penitenze ed una

<sup>(1)</sup> Continuazione degli Annali d'Italia, all'anno 1751.

continua temperanza, di cui ne somministrava gli esempi a' suoi canoniei di San Benigno, co' quali usava di reficiarai all' istessa mensa, e finalmente una eccellente crudizione, per cui il suo parere veniva ricercato dagli uomini dotti, e particolarmente dal padre Giacinto Gerdil, profino fisosofo ed insigne teologo, e di poi esemplarissimo cardinale di Santa Chiesa. Pieno di virtù e di meriti il earimale delle Lanze lascio questa terra, come ginstamente deve sperarsi, per salire alla gloria del cielo, l'anno 1756, il giorno venticinque di gennaio, nella sua abazia di San Benigno, mentre in coro i suoi canonici, oceorrendo il vespro degli apostoli; cantavano quel versetto: pretiosa in conspecta Damini mor sanctorum cius. Tu seppeltito nella chiesa da esso lui vii fondata, nella paule il suo successore gli fece erigere un magnifico mausoleo: il seminario dell'abazia fu suo ercele.

Carlo Denina, scrivendo di questo cardinale (1), lo qualifica rariabile ed inconseguente. Se tale si mostrò qualche volta, non fu che nella scelta de'mezzi per operare il bene migliore e riuscire più utile.

# CXLV. CARLO ANTONIO VACCHIETTA, PRETE DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

Di onesti e civili genitori nacque in Torino il sedici maggio 1665. Carlo Antonio Vacchetta, e l'innocenza nel tratto, la candida sincerità nelle parole, un'esattissima obbedienza a' suoi parenti, un orrore ad ogni vizio furono le virtir che lumeggiavono nell'età sua giovanile. Applicato ai primi studi delle lettere, stavaggii sempre a cuore gli esercizi della religione, a'quali procurava di condurre anche altri giovanetti. Non senza forti opposizioni de congiunti, volendo farsi ecclesiastico, prefer la congregazione della missione che da poeo tempo erasi fondata in Torino. I missionari lo mandarono a Roma, ore fece il sua noviziato con perfettissima osservanza, indi i suoi voti col massimo fervore di spirito, e dappo il uneggiori

<sup>(1)</sup> Italia Occid., lib. xviii, cap. m. — Questo articolo del cardinale delle Lanze fu da me già scritto e pubblicato nel secondo tomo della Storia del re Carlo Emanuele m, nel 1831.

suoi studi, ne' quali, mercè l'acutissimo suo ingegno e l'assidua sua applicazione, riusci con ottimo progresso. Altro non intendeva in essi che di ben corrispondere alla sua vocazione. Ma il clima di Roma mal convenendo al temperamento di lui, i suoi superiori, ansiosi di conservargli la sanità che fortemente pericolava, gli ordinarono di restituirsi alla patria. Tornò pertanto a Torino il giovane missionario verso la fine dell' anno 1687, e qui essendo stato promosso al sacerdozio, vennegli addossato sul bel principio l'uffizio di procuratore, forse perchè nol giudicavano abbastanza robusto alla predicazione; ma comunque siasi di eiò, nel suo impiego mostravasi pieno d'affetto e di sollecitudine per l'interesse temporale de'sstoi confratelli, e non mai ristretto cogli stranieri, facile nel conchiudere, pronto nel soddisfare, cortesissimo con tutti quelli co' quali trattava, onde non s'avvide mai chicchessia che preferisse i vantaggi della propria casa a quelli degli altri. Ebbe parimenti l'ufficio di prefetto della sanità, e lo adempì con vigilanza ed amorevolezza paterna, con viscere di sì tenera compassione, che leggevasi nella sna fronte quel sentimento dell'apostolo: quis infirmatus et ego non infirmor?

Dagli uffici privati venendo ai pubblici, io dirò che le sue virtù apostoliche si cominciarono a conoscere in un santuario della Vergine, presso a Moretta, ove i suoi superiori lo mandarono a direttore degli spirituali esercizi. Le conversioni che poi operò nelle missioni furono tante, che è cosa troppo difficile il noverarle, e così insigni, che correya voce, non esservi ostinatissimo peecatore che potesse resistere alla dolce veemenza del suo zelo. Mosse i secolari a comporsi in pace dopo inveterate nemicizie, gli ecclesiastici allo studio della morale, delle sacre cerimonie, e soprattutto al buon esempio dei costumi. Questi vantaggi ottenne in tutti quei luoghi ove fu mandato ad evangelizzare: non vi era abuso, non vizio che in breve tempo non estirpasse. In nna missione che fece nel 1700, serpeggiando molte nemicizie, per le quali gli nomini quasi tutti di quel luogo andavano armati, operò sì, che tutti quanti deposero gli stili e le pistole. Si contraevano sponsali segreti per non effettuarsi che dopo lungo tempo, con discordia delle famiglie e gravissimo discapito della pubblica onestà, e ne bandì il disordine. Robusta e chiara la sua voce, il suo dire convincente, e quello che più importa, padrone degli affetti, perchè vivamente mosso egli più di tutti, attirava alle sue missioni tale concorso, che, per vaste che fossero le chiese nelle quali predicava, non erano mai capaci a contenere la gente che dalle terre circonvicine si affoliava ad udirlo, ne mai partiva senza compinta vittoria, ne' più ragguardevoli e ne' più infimi della popolazione.

Fu destinato nella propria congregazione all'insegnamento della morale, del canto e delle sacre cerimonie a' chierici, ed ebbe l'abilità di piacere ai già istrutti e colti, ed insieme agli ignoranti, vie meglio illuminava gli uni, dirozzava gli altri, scnoteva dolcemente la svogliatezza di coloro che reputano queste cose di poco momento e la naturale ruvidezza di quelli altri che tolgono ogni speranza di profitto. Replicava dicci, venti volte la stessa cosa, colla medesima tranquillità di spirito e serenità di volto, come se l'avesse insegnata la prima volta, e ben dovea per ultimo vincere la rozzezza dell'intelletto e la durezza del cuore. Non usciva mai dalla sua bocca una parola acerba, nè accusò mai di poco senno veruno, quantinque male corrispondesse alle sue diligenze. Con maggior premura gli avvezzava alla vita interna e spirituale, alla pratica delle somme virtù. Nelle conferenze spirituali aveva sempre alle mani discorsi per una parte così efficaci che commovevano ogni cuor più duro, e per l'altra così soavi che s' insinuavano negli animi di tutti, e li piegava ove voleva. Se cadevano in qualche mancamento, la correzione era condita con tanta grazia che cavava le lagrime. Di qui è che alcuni. chierici per abito solo e per tonsnra, conoscinta la dignità del sacerdozio, guadagnati dalle sue esortazioni lasciarono uno stato per cui non avevano vocazione, e molti altri diventarono edificanti, modesti e divotissimi. Vittorio Amedeo u incontrando per le vie di Torino un chierico o sacerdote composto: questi, diceva, è uno di quelli che ha formato il signor Vacchetta. E moltissimi ne formò realmente, che furono l'esempio della città e della diocesi, ministri evangelici per dottrina e per virtù, egregi operari e pastori nelle parrocchie del Piemonte.

Assidou nel tribunale di penitenza, seppe scoprire e risanare mille piaghe, elle la verecondia di confessarie avera sempre nascosto, o la troppo facilità d'assolvere avera lasciato incancherire, o l'asprezza nel correggere avera irritato quasi alla disperazione; divorzi riconicilitati, pennicinice estinte, restituzioni eseguite, peratiche immodeste troncate, furono il frutto della sua carità e dottrina nell'esercizio del suo santo ministero. Non denegò mai salutevoli consigli a chi li orichiedeva, el innomerabili firono che lo andarano a consultare,

perché dicevasi comunemente, chi vuol trovare un dottiasimo e piissimo sacerdote in Torino, vada a San Filippo pel padre Valfre, o alla Missione pel signor Vacchetta, o a San Giovanni pel canonico Carrocio. Siccome il signor Vacchetta praticava tutte le virti de'santi sono così Iddio lo illastrà anche de'doni sovrananturali che de'santi sono propri, e quella de'santi fu anche la san morte, avvennta il 24 di gennaio 1747 (1).

CXLVI. L'ABATEIGNAZIO CARROCIO GIUNIORE, CANONICO PREPOSITO
DELLA METROPOLITANA DI TORINO

Due canonici della Metropolitana di Torino, dell'istesso nome e cognome, ed usciti dalla medesima nobile famiglia, illustrarono la diocesi nostra, anzl tutto il Piemonte, nei secoli xvii e xviii, Ambidue chiamavansi Ignazio Carrocio, l'uno zio e l'altro nipote, ambidue promossi alla dignità di preposito, investiti di ragguardevoli abadie, luminari per dottrina e per consiglio, ed insigni per virtù sacerdotali ed apostoliche. A tre vescovadi fu nominato il primo, e costantemente li ricusò per puro sentimento di umiltà: fu limosiniero di Madama Maria Cristina di Francia, duchessa di Savoia, abate di San Mauro di Pulcherada e di Santa Maria di Susa, commendatore e procancelliere dell'ordine de'ss. Maurizio e Lazzaro; accompagnò a Lisbona Maria Francesca Elisabetta di Savoia, sposa del re di Portogallo, e fu spedito in legazione a quella corte. Ritorgato a Torino, occupato assiduamente de'suol doveri, particolari e pubblicl, cessò di vivere il trenta di magglo del 1674, in età di anni cinquantasette, lasciando una preziosa memoria di tanti suoi meriti, e quello che più assai deve riputarsi, un nipote canonico, investito del sno carattere, animato del suo spirito, e seguace de'snoi santi esempi.

Il nipote adunque Ignazio Carrocio, essendo succeduto allo zio nella prepositura di San Giovanni, assisteva con inalterabile vigilanza e gelosa puntualità a tutte le sacre e quotidiane fanzioni del sno ufficio. Tanto gli era diletto il coro, che non volle mal godere

<sup>(4)</sup> Breve ragguaglio della vita del sig. Carlo Antonio Vacchetta, scritto da don Felice Tempia. Torino, 4784, stamp. Zappata.

di quelle initere vacanze che da canoni sono permesse, c pel corso di venticinque anni, sebbene sopraffatto del peso di tutta la diocesi, non ebbe mai a mancare una volta dall'uffiziatura, anzi talora arrirò a strascinarvisi colla febbre, con esempio ed ammirazione di tutto il capitolo.

. Malgrado la sua umiltà, fu cletto due volte vicario capitolare, nella quale dignità vegliò mai sempre perchè gl'indegni non vestissero l'abito ecclesiastico, e quelli che lo portavano nol profanassero con indecenti costumi. Limitò a'confessori le facoltà già concedute de'casi riservati dall'arcivescovo poco innanzi defunto, ende il vigore dell'ecclesiastica disciplina non rimanesse inficvolito. Agitavansi a'tempi suoi calde differenze tra la corte di Savoia e quella di Roma, ed i pubblici magistrati civili vi avevano preso parte ed interesse; ma il preposito Carrocio in questi difficilissimi negozi seppe rendere a Cesare ciò che gli spettava, e al vicario di Dio tutto ciò che gli apparteneva. Fn imperterrito a tutti gli umani riguardi: una dama distinta, pubblicamente diffamata per incontinenza, presentossi alla mensa eucaristica in tempo pasquale. Se ne avvidero i sacerdoti inservienti alla chiesa di San Giovanni; e non osava veruno di ascendere all'altare, per rispetto di essa, a distribuire la sacra comunione a' fedeli che l'aspettavano; ricusarla alla dama, non si avea coraggio, ed oltrepassarla si temeva. Di questo impaccio consapevole, il canonico Carrocio si assume egli stesso di dar la pasqua a'fedeli; ed arrivato alla dama, ne prescinde e la priva de'santi misteri che non meritava. Si risente altamente la donna. quasi di un oltraggio pubblico al suo rango, ed andata in corte, implora la protezione di Vittorio Amedeo II. Questo monarca non si lascia vincere, nè sa adirarsi contro un sacerdote fedele al proprio ministero.

Le virti apostoliche del preposito Carrocio dal Piemonte si divolgarono a Roma, ed essendo somno pontefice Inancenzo xi, di venerabil memoria, accordò al principe Eugenio di Savoia l'investitura della ricchissima abadia di San Michele della Chiusa; ma vi appose la espressa clausola, dei di tutta la giuridatione spirituale e vescovile rimanesse perpetuo vicario generale il Carrocio. Adempi ggli danque l'ulidio suo, secondo gli ordini pontificii, con vigilanza, con zelo e con prudenza somma, mista ad nna carità senza limiti. L'ospetale degli infermi di Carignano fu retroto di pianta per la sua sollecitudiue e per le sue limosine. Gli vennero offerti i vescovati di Saluzzo e di Vercelli, e dell'uno e dell'altro si scusò con bel garbo, ma in realià perchè credevasi non da tanto. Dovette però accettare l'uffizio di confessore della duchessa Anna Maria di Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II, e poi prima regina di Sardegoa, e ne formò un'anima di grande perfezione.

Di tutte le opere intraprese dalla generosissima pietà del preposito Ignazio Carrocio quella che più monta, e per i secoli avvenire ricorderà il suo animo elevato ed il cuore suo amorevolissimo, è l'ospedale di san Giovanni, eretto in Torino da'foudamenti per la sua religiosa sollecitudine. Tali furono le industrie che a questo fine uso per beu trent'anni, che sembrava non fossero occupati d'altro i suoi pensieri. Vi contribuì ancora a larga mano con le sne sostanze, perchè condotto fosse al compimento, e molto più col suo consiglio, per mettervi dentro un ottimo regolamento, a vantaggio degli infermi e al buon ordine degli assistenti. Ogni sera portavasi a visitare i malati, e il tempo che impiegava nell'interrogarli dei loro malori, nell'istruirli, nel consolarli e nel servirli, gli parea il più dolce, sicchè faceva le ore tarde, senza quasi avvedersene. Dopo la sua morte gli fu eretta in fronte alla prima scala una statua in marmo, ed apposta una elegante iscrizione; e l'una e l'altra ricorderanno per sempre che Ignazio Carrocio, preposito di San Giovanni. fu un egregio benefattore de'suoi prossimi, sol perchè animato dalla religione, la quale c'insegna di amare in Dio I nostri simili, i quali ue sono la viva immagine.

Non a' soli infermi dell'ospedale limitavasi la sua carità. Appena si scuoprivano a lui le inserie di qualche famiglia della città o delle campagne, che somministrava l'opportuno rimedio, anzi vigilava per intendere se alcuno fosse aggravato da mali pericolosi o da schifose infezioni, che subito studiavasi di collocarli in luoghi appartati, provvedendo alla cura e agli assistenti. Non appena gli giungeva a notizia che una fanciulla fosse combattuta dalle miserie e dalle insidie dei viziosi, che subito si adoperava di assicurata o in conveniente matrimonio, o in una casa ben custodita. Se insorgevano discordie uelle famiglie per cagione d'interesse, mediante le abbondantissime somme che egli segretamente vi difindeva, la buona unione vi ritornava.

Non furono minori le sue opere di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi, instruire gl'ignoranti, sostenere i buoni sacerdoti nell'adempimento del proprio ministero. Ammaestrava nel catechismo i pastori e i contadini sopra i gioghi de'monti, vicini a l'aelud di sua casa, quando ebbe la notizia di sua promozione alla prima dignità del capitolo di San Giovanni. Lo zelo della salute delle anime era in lui ardentissimo, particolarmente nel tribunale di penitezza, a cui accoglieva egualmente i rozzi ed i cenciosi che i primi personaggi della città. Non mostrossi mia fertudosso, o impaziente, o brannos di spedire grande moltitudine, solito a dire: non mi curo di confustarme molti, ma di confusarriè molti, sua di confusarrie di confusarrie molti, sua di confusarrie di c

Questo compendio non mi permette di dar notizia di sue virtù pri-

vate. Oltre i frequentissimi suoi digiuni ed essersi per lo spazio di trenta e più anni astenuto di mangiar carne, non accettava alla sna mensa che cibi vili e comuni. Mortificò il suo corpo sin dall'eta giovanile con molte macerazioni, discipline e cilici, e nell'età provetta sopportò con invitta pazienza molestissime indisposizioni. Il letto che ad altri serve di riposo, a lui serviva di un mobile superfino, giacchè ben seventi dormiva sul pavimento o su vili sermenti. La orazione era il quotidiano e continuo suo pascolo, da cui cavava lume e conforto. Per attendervi talvolta con perfetto raccoglimento, recavasi alla solitudine de' chiostri e degli eremi; onde fecesi in quello dei monaci Camaldolesi fabbricare una cella, in cui ogni anno ritiravasi, per ivi dare uno sfogo e un nuovo aumento alla sua pietà. Nel santo sagrifizio della messa trovava ogni delizia il suo spirito, e qualora non poteva celebrarlo, voleva almeno accostarsi alla comunione dell'altare. Colmo di meriti, logoro dalle fatiche e dagli anni, passò al riposo de'giusti, il giorno tre aprile 1716. Della bellissima iscrizione, apposta alla sua statua nell'ospedale di San Giovanni, io riporto due sole parole, che tutte le sue virtù danno ad intendere, dicendo l'abate Ignazio Carrocio, preposito di San Giovanni: antiquorum praesulum imitator, novorum exemplum (1).

#### CXLVIL DON GIUSEPPE COSTA, PARROCO DI MORETTA

In Usseglio, diocesi di Torino, nacque il ventisette febbraio, l'anno 1658, Don Giuseppe Costa, parroco di Moretta. Essendo vacante questa

(1) Tempia, opera sovra citata.

cura, ed essendosi aperto il concorso a' sacerdoti per conseguirla. vi attese oltre agli altri il teologo Giuseppe Costa, spinto alla parrocchia non da'ricchi proventi, ma dalla volontà de'snoi superiori, Apertosi lo scrutinio, si ravvisò non esso, ma un altro pel migiiore degli accorrenti, sicchè a costul fu aggiudicata la parrocchia. Uno degli esaminatori cra stato il padre, ora beato Sebastiano Valfrè, il quale in sulla sera, dopo lo scrutinio, ritiratosi alla sua congregazione, non potè per tutta quella notte seguente prendere aicun riposo, per un'agitazione che sentiva in cuore e che gli faceva credere un grave errore, occorso in quello scrutinio. Non potendo calmare la sua inquietudine, ando nella mattina appresso da monsignor Vibo arcivescovo, rappresentandogli i suoi vivi timori, e pregandolo a far rivedere le carte dell'esame. Il prelato, suita osservazione di tanto uomo qual era il Vaifre, giudicò doversi meglio verificare le risposte a'casi proposti : e presto verificate dagli esaminatori, conobbero realmente che di tutti i sacerdoti il più idoneo era il teologo Giuseppe Costa, a cui però di comune accordo fu assegnata la parrocchia di Moretta.

Mal avveduti que'novelii parrochi che vanno al possesso della loro cura come si va al conseguimento di un grande acquisto, ed appena ricevuti dalla popolazione, manifestano l'aria di riformatori. Il pnovo pastore di Moretta evitando, quanto gli fu possibile, la solennità del ricevimento, pieno di diffidenza per se stesso, di fiducia in Dio che lo mandava, di timore pel conto che doveva dare un di delle anime affidategli, andò aila sua cara co' sentimenti di un padre per i suoi figlinoli e di na pastore per la sua greggia. Trovò gravi disordini cagionati in parte dalle guerro, e senza fare novità e menare rumore intraprese ad estirparli co'soli mezzi del Vangelo, predicazione, earità e buon esempio. Nell'annunziare la parola di Dio avea tat efficacia e sacra unzione, che gli uditori suoi davano talvolta pubblicamente in altissimi gemiti e singhiozzi. Parlava al cuore, perchè vivamente era penetrato egli stesso delle grandi verità che diceva, senza eleganza è vero, ma con ordine, con l'insegnamento de' santi padri, con sode ragioni, con gli esempi della sacra scrittura. Finiva sempre i suoi ragionamenti cercando, dopo la persuasione, le vie del cuore, e le trovava con eccitare gli affetti all'abborrimento del peccato e all'amore della virtù. Discorreva anche all'Improvviso con tale facilità, energia e copla di dottrina, che verun altro non avrebbe fatto dopo lungo apparecchio. Mirabili effetti derivarono nella parrocchia da questa fervorosa qua predicazione, shanditi i lavori e i bagordi ne giorni festivi, la giorenti richnolitta lal leggi della continenza e al rispetto verso ji superiori, le famiglie composte alla pace e al bosa ordine, gli elercizi della religione restituiti al dovuto decoro e all'osservanza. Ne poteva succedere diversamente, percible issante verità insegnate dal pulpito e dall'altare sapeva ben egli applicare ad ogni individuo nel tribanale di penitenza, a cui sassisteva non soli indicessamente ne giorni festivi, ma in tutti i giorni fra la settimana. Cosa difficile ad ottenersi nelle popolazioni di campagna; oppur egli vigilantissimo ogni mattanda di disagio soo proprio, purchela frequenza de saeramenti riuscisse facile a tutti, non gravosa ad altuno.

Un altro mezzo potentissimo ehe usò per la santificazione di sua parrocehia fu quello di promuovere lo studio e la pietà ne'chierici e sacerdoti che gli stavano attorno. Ben consapevole che nn solo cattivo ministro degli altari produce un male incalcolabile; che dove è discordia tra il parroco e i sacerdoti, lo scandalo è gravissimo; che un chierieo ozioso diventa necessariamente ignorante e vizioso, don Giuseppe Costa usò le più belle maniere per guadagnarsi la stima e la benevolenza degli unti del Signore. La sua mensa era sempre aperta per essi; useiva a passeggio, e eon essi si accompagnava; lo studio della morale e delle saere cerimonie eon essi era comune; conosceva l'indole e la capacità di tutti, e a ciascheduno assegnava un uffizio o una commissione elle gli andava a genio. Non doveva passare per Moretta un sacerdote forestiero che non andasse a trovarlo, riputaudosi offeso che fosse ito ne' pubblici alberghi e non nella propria canonica, ove una stanza stava sempre destinata per l'ospitalità, senza vane cerimonie.

Non volle mai per sè il pensiero delle rendite parrocchiali, ma addossandole a' suoi viceeurati, ricorreva con umiltà a' medesimi egni qualvolta avea pisogno di danaro, non altrimenti che fatto avrebbe co'suoi genitori un figliuolo; ed il bisogno che lo spingera a chiedere non era per se stesso, ma per quello de' poerre ib' erano sempre a larga mano sovrenuti. Voleva che sempre pendesse al suo funcolare la pentola, per far cuocere la minestra da somministrarsi ad ogni ora ai bisognosi. Se nel mezzogiorno mancavano gli alimenti per soccorrere alle altrui neccessità, massimo delle famiglie vergognose, il pranzo che gli si era apparecchiato no rea più per lui, ma per esse loro,

mille volte più contento di sostenere la fame propria ed il suo particolare disagio che di vedere i suoi prossimi stretti da qualunque bisogno. Chiamava patrimonio de' poveri tutto quanto possedeva, ed eglino profittando anche troppo di sna amorevolezza, entravano in casa sua, che teneva per essi sempre aperta, con tanta libertà, quanta non osava di esercitare lo stesso parroco. Dirò cosa poco credibile, ma verissima, della quale il pubblico in testimonio. Molte volte portavansi in casa sua nell'ora del pranzo e della cena, e quantinque avessero già ricevute larghe limosine, non partivano se prima non donava loro ciò che era stato preparato per lui stesso, e per ciò ottenere, di rado si servivano di domande, ma per lo più di minaccie ed anche di strapazzi. Ritornando egli in tempo d'inverno dal tribunale di penitenza o da visite lontane, tutto intirizzito dal freddo, volendo alquanto avvicinarsi al fuoco, pregava quella turba di miserabili che scaldavasi a fargli posto accanto a loro, ed avveniva talvolta che non si muovevano punto. Se ne partiva egli ridendo con dire, ch'essi in verità erano i padroni, che la casa non cra sua, ma di Gesù Cristo, di cui i poveri essendo le immagini, dovevano ivi goderne di tutti i comodi. Si trovò molte volte così alle strette, che non seppe più cosa dare, sino a spogliarsi di dosso delle vestimenta in tempo di rigorosa vernata, per ricuoprire un mendico che dalle proprie iniquità erasi ridotto alle miseric, domandando poi ad altri per carità un paio di logori calzari per usarne esso medesimo.

Minacciando la chiesa parrocchiale per orgai parte rovina, fo fatta per lui distruggere, ed operò poscia colle sue industrie e sostanze che se no edificasse nan nuova, avendo risguardo al decoro ed insieme alla comodità del popolo. Dovendosi la crezione di questa chiesa principalmente a lui e in parte alla comomità, volle privarsi perpetsuamente della sua gloria e mettere se stesso in perfetta dimenticanza, con darne agli altri tutto il merito, nella seguente iscrizione che face apporre sulla porta:

DEO . OPTIMO . MAXIMO

AC . IMMACVLATAE . BEATISSMARE , VIRGINI . MARIAE SINE . LABE . CONCEPTAE . TITVILARI . ECCLESIAE NEC . NON . DIVO . IOANNI . RAPINSTAE . PATRONO . LOCI BANC . ECCLESIAN . ET . CHORYM . A . FVXDAMENTO . EREKENYT COMMYNITAS . MORETTAE . ET . PIOTW . ELERASONNAW.

ANNO . MDCCXVI



Ma la comune a tanta amiltà del suo parroco corrispose con altrettanta gratitudine, mercecchè fece porre sopra il coro quest'altra iscrizione:

DEO OPTIMO MAXIMO
JOSEPHO COSTAE SAC THEOLOGIAE, DOCTORE
PRAEPOSITO MORETTAE PAYPERYM PATRI
MAXIMO HVIVS ECCLESIAE ET GHORI TYVDATORE
COMMUNITAE MORETTAE
ARTERNYM PONIT MOVUMENTYM
ANNO MOCCXII

Essendo io stato di passaggio in Moretta sulla fine di Inglio 1839, osservai che troppo difficilmente oggidi può leggersi; onde sarebbe desiderabile che fosse rinnovata in caratteri più visibili, o ribassata in una, parte del coro per la più facile lettura.

Quando cominclossi ad uffiziare il nuovo tempio, usò il parroco la debita cautela che tutti gli nomini si collocassero da una parte, le donne tutte dall'altra, evitando così per sempre quegli inconvenienti che dalla promiscaa confusione sogliono avvenire.

Arvicinavasi intanto il patroco Costa a conseguire Veterno premio delle sue virtù. Attaceato da idropisia vide la morte che lentamente lo minacciava, però chiamando in chiesa il suo popolo volle fargli sentire per l'ultima volta la sua debol voce, dichiarando la partenza che stava per fare da questa terra. A queste voce prorrappe la popolazione in lamenti ed in lagrime, e come già i discepoli di san Martino, gli dissero a mani giunte, in modo affatto compassionevole : e perché mai, o padre, cosi presto ci sobandonate? perché mai con i presto ci soltet lasciare? Oravano caldamente i parrocchiami che la morte ritardasse, ed egli invece l'attendeva con santo desiderio: apretto, diceva, quella vecchia che venga a rompere questi stami, ma viene adagio, e non compare ancora: renga pure, quando usole, che l'aspetto di buon animo.

Consapevole dello stato dell' infermo un suo fratello, l'egregio abate della badia di San Constanzo, Giov. Pietro Costa, canonico teologo della metropolitana di Torino, ed ottimo personaggio, di cui altrove abbiam fatto degna menzione, ottenne dopo molte istanze che il parroco di Moretta venisse a Torino a provare in questa città i più opportuni rimedi al suo male. Accondiscese il servo di Dio, apponendo per condizione che gli fosse poi permesso di tornare a Moretta, per ivi morire in seno de'suol parrocchiani. E così realmeute presto seguì, il giorno sel dicembre, nel 1721, essendo di anni sessantatrè, dopo una lunga sofferenza di acutissimi dolori, e nell'esercizio delle più sublimi virtù. Radunatisi gli ecclesiastici ed i parrocchiani per cantare l'esequie nella sua sepoltura, il veemente loro dolore non permise che di piangere. Non meno commossi restarono all'udire il testamento. Non avea più nulla da disporre che la libreria, alcune vettovaglie e masserizie: quella lasciò al santuario della SS. Vergine di cui era sempre stato divotissimo: di queste e di tutto instituì erede la Congregazione della carltà: a'snoi debitori fece ampia quitanza di tutte le somme che avea dato a prestanza, onde ordinò che tutte le sue carte fossero lacerate: quanto grano avea in casa che fosse dato a' poveri: gli fosse tolta di letto una coperta ed una coltre che lo riparava, dicendo che ciò non conveniva ad na povero qual egli era. Limitandomi alle virtù apostoliche, pretermetto le croiche sue private, con dire che in tutti i sensi don Ginseppe Costa, parroco di Moretta, veramente fu: factus forma gregis ex animo. (1).

### CXLVIII. GIOVANNI ANTONIO GENTA, PARROCO DI CANTOJRA

Questo egregio ecclesiastico nacque in Ceres da piissini genitori, ad 1670. Patto grandicello, abilitosa collo studio e colla pieta agli ordini sacri, i quali non sì tosto ricevette, che fu eletto cappellano della Pievo di Ceres sua patria, quindi nominato confessoro ordinario dello monache clarisse di Carignano, le quali gli seppero buon grado di na perfettissima direzione e delle ottime regole che introdusse nel monistero, ripiene di savissima prodenza e necessarie pel lorg governo,

Vacando la parrocchia di Cantojra, diocesi di Torino, fu oletto a reggere quella cura nel 1705 dall'abate Ignazio Carrocio, il quale lo avea in tanta stima, che ebbe a dire che se avesse avuto a scegliere un idoneo personaggio per un vescovado, eletto arrebbe don Genta. Aflaticossi egli non per tanto per Ia sua picciola greggia,

<sup>(1)</sup> Tempia, opera sovra citata.

egualmente che fatto avrebbe per nas vasta diocesi. Quanti abusi trovò egli in quel villaggio, pubblici balli ne' giorai festivi, lunghl amoreggia-ment; sordide intemperanze, tutti studiossi di abolire, usando di ogni mezzo opportuno, persuasione soave e fermezza inalterabile. Molto bebe perciò a soffirie sul principio, rispondenolgi i viziosi che erasi sempre costumato così in quel luopo, e dalle scuse vennero poi alle ingiurie, alle villanie e agli strapazzi. Senza risentirsi e senza perdersi di coraggio, tutto sopportava, corrispondeva anzi agli all'inoti con beneficii, ed infine la invitta sua soffereuza riportò la vittoria, percei in breve vider ifiorire nella sua cura il buon costume e la religione, la concordia nelle famiglic, la vigilanza ne' genitori, la riservatezza nelle famiglie.

La sua vita esemplarissima fu quella che più d'egni altro mezzo diede tanta efficacia al suo zelo, che presto gli attirò la stima e la rivereruzza de'suoi parrocchiani, a seguo che il solo sospetto ch'egli avesse a sopraggiungerii ne'giuochi e nelle conversazioni perioclose, interroperano il vizio, ne più costrano a far cosa meno propria di un buno cristiano. L'orazione, i libri e le parrocchiali funzioni erano tutto l'implego delle sue giornate, il ripeso era assai breve, la mensa parchisma, ciò e poco pane di segala ed alcuni furti.

Ma più di tutto accreditollo il magnanimo disprezzo del danaro, Appena prese possesso di sua parrocchia che, informatosi se le collette solite a farsi a sno benefizio erano tutte legittimamente stabilite, avendone trovata una al suo giudizio non abbastanza foudata, subitamente la rinunziò, abbenchè fosse la più pingue. Non andava mai egli in persona a raccogliere nelle case i suoi diritti, per non dar noia ad alcuno. e sempre dispensavane i miserabili. Obbligossi, senza pregiudizio de'successori, di non ricevere nelle sepolture alcuna porzione di cera, nè mai potè indursi a prendere alcun emolumento per qualsivoglia funzione straordinaria, novene, benedizioni ed altre simili. Fu interrogato na giorno da un parrocchiano avanti all'altar maggiore, perchè fosse così nemico del denaro, e non volesse riserbarsi per sè alcuna somma, in caso di bisogno improvviso, o di lunga vecchiaia: Ah mio fratello, rispose, niente manca a chi possede Dio: indi. voltatosi al tabernacolo con le mani giunte, così pregò: Signor mio, Dio mio, fatemi morire senza denari. Questa orazione, che in lui era continua ed ardentissima, fu esaudita, non essendosi trovati alla sua morte che pochissimi soldi.

Eguale fu il suo distaccamento da' proprii parenti. Non permise mai che alcuno di essi coabitasse nella casa parrocchiale, e neppure permise l'ingresso nella medesima a verma donna a lui strettamente congiunta. La sua più dolce soddisfazione era co' suoi parrocchiani, massime semplici e poveri, le miserie de' quali per siffatto modo lo intenerivano che non potendoli soccorrere col danaro, offiriva a Dio lagrime e preghiere per ottener loro provvedimento e sussistenza. Cresseva il fervore delle sue orazioni ne' pubblici bisogni, ed èvoce costante che in tutto il tempo ch'egli fu parroco, non mai cadde la grandine nel distretto della parrocchia mercè le sue orazioni.

Nell' assistere al tribunale di penitenza pareva insensibile al caldo. al freddo, al gelo, perchè senza mai darsi un breve sollievo, ivi passava moltissime ore continuate. Nel visitare gli infermi non si astenne mai per ghiacci, o neve o pioggia che rendessero quasi impraticabili le strade, abbenchè sapesse che per carità erano assistiti da altri ecclesiastici. Voleva essere avvertito sin dal principio della malattia, onde potesse provvedere opportunamente alle temporali o spirituali bisogne. Pel decoro della casa di Dio mostrossi infaticabile il suo zelo, imperciocchè, fatte distruggere le indecenti anticaglia. della chiesa vecchia, pose mano alle fondamenta di una nnova, la quale compì con immense sollecitudini, con le sue sostanze, e più ancora con l'opera delle sue mani, vale a dire con vaghe pitture, con lavori meccanici, con rare e nuove invenzioni. Terminata la casa di Dio con vaga forma, riedificò del suo la casa parrocchiale, e quindi ne intraprese un'altra pel decente alloggio del precettore della comunità, e finalmente pel pubblico vantaggio de'suoi parrocchiani e dei viandanti, fatta scavare una fontana di acqua viva, la condusse per canali sotterranei sino alla abitazione parrocchiale, presso alla chiesa. Molte altre opere di pubblica utilità egli potè compire, per le quali non sarebbero bastati i larghi proventi di una ricchissima badia. Pareva che la divina provvidenza visibilmente proteggesse e beneficasse le sante sue operazioni. Nell'esercizio costante di tante fatiche e di così ammirabili virtù il parroco don Giovanni Antonio Genta, fra le lagrime de'suoi carissimi figliuoli, cessò di vivere nel 1735, degno di eterna memoria, non solo in Piemonte, ma in tutto il mondo cristiano (1).

<sup>(1)</sup> Tempia, opera sovra citata.

# CXLIX. IL PADRE GIOVANNI BATTISTA PREVER, DELL'ORATORIO DI TORINO

Di onoratissimi genitori nacque Giambattista Prever, addi ventiquattro di novembre 1684, in disveno, abazia di San Michele della Chiuse e provincia di Torino. La sua puèrizia fu illibatissima, e presagiva, come quella di Sanuele, il riuscimento che avrebbe poi fatto nella casa di Dio. Di quindici anni essendo alle scuole in Torino, si fece cappesquadra di molti suoi compagni, che conducera frequentemente al servizio degli infermi all'ospedale: Abbracciato lo stato ecclesiastico, promusso al sacerdozio, laureato in teologia, fin eletto canonico condintore della prebenda teologale nella collegiata di sua patria. Questo titolo gli accrebbe il virissimo impulso che sentiva 'ardere in se stesso di cooperare alla salvezza delle anime con l'evangelica predicazione e di esercitarsi in opere di misericordia. Per secondare estesamente questo impulso, e superando gravissimi impedimenti, lasciò i parenti ed il beneficio, e venne a farsi Filippino mell'eta di trentasette anni, ossia il ventirie di giagno 4 1792.

Poco prima che facesse in essa congregazione il suo ingresso, vide, o gli parve vedere, essendo solo in sua camera, una croce nera ed orrida che gli veniva incontro per essere da lui riccvuta. Questa apparizione non fu un sogno, ma un certo presagio di ciò che dovea patire nel nuovo stato che era per abbracciare. Diffatti non si tosto trovossi al principio di sua provazione, gli parve di convivere non in mezzo di sacerdoti liberi e caritatevoli, ma di nemici suoi terribili: ogni cosa gli cagionava pena, di tutti temeva e di tutto, sebbene tutti lo amassero cordialmente. Tutto ad un tratto quegli che era stato l'oracolo della patria sua, il consolatore degli afflitti, il maestro e la guida di tante coscienze agitate, diventò impotente a se medesimo, a segno che non sapeva dove volgersi, che cosa risolvere, come regolarsi. Ogni oggetto per lui era un intrigo: dalle cose anche picciolissime coglieva ombre e fantasmi di afflizioni; ogni gesto, ogni parola, il silenzio stesso o le amorevolezze de padri di congregazione indirizzate sol a incoraggirlo, per lui erano sospetti continui. Fu ridotto non rare volte, e non per poco tempo, a non ardire di parlare, ne di guardare in faccia, ne di lasciarsi vedere da' suoi confratelli, sul timore

TIMEO V SAA

panico di essere notato da tutti, di essere a tutti inapoportabile. Perchè dunque un uomo di questo carattere, non vincolato da voti, intieramente libero di se stesso, non ritornare alla patria sua, ove operava tanto bene ? Egli nol fece, perchè conobbe che Iddio lo volvera umiliato con quelle stotte sue apprensioni, ed i soggetti di congregazione non trattarono di licenziarlo, sulla ferma speranza che da quelle nere malinconie sarebbe poi stato guarrito.

E così di fatto avvenne. Per sollevarlo da tante angustie, lo mandarono i superiori a spiegare la cristiana dottrina ogni domenica agli allievi raccolti all'Albergo di Virti; e qui appena fu udito a ragionare, tanto piacque, che divolgatasi la notizia di lui, concorsero ad ascoltarlo persone di ogni ceto, e tutte pendevano dalla bocca di lui. Il pregio di sua predicazione consisteva in ciò, che nelle materie dottrinali instruiva, como se non si fosse proposto altro intendimento che di catechizzare, ed insieme eccitava gli affetti, como se fosse stato tutto intento a commuovere, e l'uno e l'nitro effetto produceva blandamente, con una forza soavissima, e sì le instruzioni che le commozioni lasciava profoudamente impresso nell'intelletto e nel cuore. Se era breve il suo discorso, con la brevità diceva tutto e non lasciava niente da desiderare; se era diffuso, tutto quanto pareva utile, e pressochè necessario. Avvalorava le sue instruzioni con esempi della sacra scrittura o della storia ecclesiastica, tanto ben adattati, che sembravano quadrare al suo argomento. I più rozzi se li portavano per intiero, ed i più insigni teologi ne restavnno maravigliati, per maniera che, sebbene avessero letto ed inteso tali esempi, tuttavia nella graziosa ed opportuna forma con cui il padre Prever gli npplicava, pareva loro di non averli mai uditi, qunsi fossero di sua invenzione. Questo giudizio concordemente si confermò quando fu trasferito a predicare periodicamente nella chiesa di sua congregazione, e da questa or nell'una o nell'altra funzione di tutte le nitre chiese. Non volevano da principio persuadersi certuni del suo nmmirabile dono di predicare, ma ne rimasero ben disingannati appena lo intesero, e tutti in ascoltarlo leggevano nelle sue parole lo stato della propria coscienza; e confusi, illuminati e anche commossi ne partivano. Non può spiegarsi quale e quanto frutto abbian riporto gli ascoltanti suoi; il fatto è, che agitati da vivi rimorsi, venivano presto a confessarsi da lui, persuasi che sol in predicando avea già scoperto il bisogno dell'anima propria. Tutti pertanto accoglieva nel tribunale di penitenza, ed i poveri, i cenciosi, i peccatoracci pareva che ottenessero

la sua preferenza. Non lasciava mai scapparsene un solo, e benche chiamato a mille altre cose disparatissime, veniva presto, assegnava un ritorno, dimentueo del proprio bisogno, per conformarsi all'altrui. Non trovava tempo di mangiare, se temeva che la pecora non più ritornasse oltra volta i l'affervava al momento, se la preoccuppara si che non potesse più smarrirsi. Quindi venivano a folla persone di ogni ecto per isgravarsi in senò di lui del proprio peso; c se fosse stato foori di casa per un affare qualanque, altri lo tatendevano al confessionale, altri sulla porta, certuni sulla piazza della chiesa, adocchiando il momento che compariva. Lo intorniavano da ogni banda; ed egi un sorriso, una parola, un'occhiata volgendo ai più vicini ed ai più zimoti, a' più timidi ed a' più intrepidi, dava ad intendere a tutti, che non volves perderne un solo.

Si trattava di uomini che da quindici o trenta anni non eransi mai appressati al sagramento, e ciò manifestavano senza timore, affinchè più presto fossero accolti, di uomini che non erano quasi mai entrati in chiesa, e dalla pubblica voce diffamati: e questi gli andavano da presso, se usciva di chiesa, ed entrando seco lul in casa della congregazione, riempivano a tumulto nelle maggiori solennità il corridoio a pian di terra, il piano superiore ove aveva la sua camera, assediandolo così alle strette, che non poteva più stendere il passo. Lo fermarono una volta in mezzo della chiesa, mentre incamminavasi al confessionale, e necessitandolo a stare in piedi, senza poter procedere, un uomo ritto gli diceva i peccati suoi all'orecchio destro, un altro penitente incominciava a dirli all'orecchio sinistro: ma no, miei figli, confessarne due per volta non posso : venite, staró qui tutto il giorno per voi, venite : e tutto placidezza ed ilarità li conduceva alla sua sede. Dissero alcuni che il padre Prever attiravasi tanta moltitudine, perchè teneva una morale troppo rilassata. Imputazione ingiusta. È vero che propendeva più all' indulgenza che al rigore, ma contuttociò non era precipitoso nell'integrità, e molto meno profanatore dei sagramenti nell'assolvere. Il concorso de' suoi innumerabili penitenti dalla città, dalle campagne e dalle provincie, nasceva particolarmento dalla somma carità e dolcissima buona grazia che usava in ricevere chiunque siasi, e forse più ancora dalla pubblica opinione che aveasi ginstamente di lui, come di uomo santo. È certo che degli uomini di Torino ne confessava egli la metà, e Torino nel 1750 formava cinquantamila abitanti.

Trovava tempo per consolare, instruire e confessare i prigionieri

di tutte le carceri della città, udiva le loro doglianze, li soddisfaceva sempre o con limosine o con parole di conforto. Entrato una sera in prigione, il eustode della medesima per inavvertenza lo chiuse là entro, nè più si ricordò di aprirgli. Il padre Prever passò tutta quella notte la rinserzto, nel fetore e sul pagliericcio sucido di quelli sventurati, e nella mattina appresso venuto il castode ed avredutosì del-Perrore, faceva le sue seuse. Il buon Filippino tutto tranquillo ne usciva allegramente, come altri sarebbe ritornato da un convito. Tutti i condannati all'estremo supplizio, prima di morire volevano vedere il padre Prevere, e forse neppur un solo è morto a'ssoi tempi senza questa soddisfazione. Li confessava se lo chiedevano, ed ostinatissimi ed impenitenti non volendo aleun sacerdote, esso avea l'arte di vincere la ferrea loro durezza, ed indurii al rarvedimento. Gi-accompagnava al patibolo, gl'incantava con si soavi parole, che la umaoa giustizia loro parea la via del ciclo.

Nè credasi che il santo incantesimo delle ane parole fosse efficace soltanto per la feccia del popolo, per le genti di basan estrazione, o per gli spiriti ignoranti; no, egualmente trionfava delle menti più elevate e caparbie. E basta qui ricordare la conversione del Giannone, avrocato napoletano, si celebre per le sue scritture e le sue vicende. Condotto nelle carceri di Torino, stancò con le sne sottigliezze la dottrina di profondi teologi che impresero a convincerilo e disinguanario. Tutti gli argomenti loro tornarono inutili; e poche parole del padre Prever lo indussero ad nna solenne ritrattazione e ad nno stabile ravvedimento (1).

La morte di quest'uomo apostolico fu strepitosa ed ammirabile quanto la sua vita. Si trattava di far un soleme triduo in occasione di giubileo nella chiesa metropolitana, per indurre tutti gli abitanti della città a trarne spirituale profitto. Monsignor Rovera nercescovo, pensando quali predicatori evangelici si dovera necegiere in questa circostanza, fissò la mente sopra il padre Prever, come quegli che per arobastezza della voce, per la forza nel ragionare, per la sesera nazione con cui diceva, per la nniversale riputazione che godea di uomo santo, sarebbe stato più di ogni altro gradito alla corte, al clero, al espiolo, a' nobili, a tutti i cittadini. Il giorno fissato per l'apertura

<sup>(1)</sup> Storia letteraria d' Italia, tom. vm, psg. 142. Lami ne' suoi fogli letter, all'an. 1785.

del giubileo era la domenica di quinquagesima, che nel 1751 cadeva il giorno otto di febbraio, e questo primo sermone era stato devoluto al padre Prever, da incominciarsi circa le quattro pomeridiane, Parti egli dalla congregazione, presago di ciò che stava per avvenirgli. La chiesa di San Giovanni era ripiena zeppa di gente che stava aspettando l'ora della predica. Finalmente la comincia egli con tuono di voce sonora, e tutti lo ascoltano con silenzio e venerazione: il sno testo era quello dell'apostolo: Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur. E qui imprende a ragionare della misericordia di Dio, e parla con tanto fervore, che dopo pochi periodi piange, e muove alle lacrime gli ascoltanti: quando appena finito l'esordio, e cominciata la prima parte, in profferire queste parole di santo Agostino: vocat nos Deus variis et miris modis, si arresta, come chi sta sopra pensiero, poi si piega verso il crocifisso, e cessa subito di vivere, in età di anni 67, senza la menoma contorsione di faccia o di membra. Si corre sull'istante per dargli ainto, accorrono medici e cerusici che non mancavano in chiesa, e sul pulpito gli aprono la vena, ma si convincono che è spirato. Quale vivissima commozione abbia prodotto nna morte si repentina e meravigliosa, non può dirsi: tutta la basilica risuonava di grida e di pianti, ed il profitto spirituale che ne segui in tutta la città, fu assai più efficace di qualsivoglia predicazione. Portato il cadavere a San Filippo, a tempo debito si fece la sepoltara con un concorso si straordinario, che il maggiore non videsi mai. Fu necessario raddoppiare le guardie per salvare quel corpo dal pio assassinio degli accorrenti, i quali dopo di avergli portate via le sacre vesti, si volsero a far in pezzi il suo confessionale, e radere il pavimento ove già posava le piante. Solennissimo funerale gli celebrò nella chiesa della Misericordia quella veneranda confraternita, a cui intervennero il cardinale delle Lanze, monsignor Merlini nunzio apostolico, il presidente del Senato, il conte Caissotti, ed altri cospicui personaggi (1).

CL. DON GIUSEPPE POLLANI PARROCO E VICARIO FORANCO DI CAVORRE. In Cercenasco nacque di onorati genitori il parroco don Giuseppe Pollani, il ventidue di luglio l'anno 1767. Sotto la sorveglianza di un virtuoso accerdote, suo zio materno, percorsa rapidamente la carriera

<sup>(4)</sup> La vita MS, del P. Prever si conserva nella biblioteca di nostra Congregazione,

ní

ei-

200

ı,

oğ

ù

Ġ

de' suoi studi letterari in Polonghera ed in Carmagnola, spiegò ferma volontà di abbracciare lo stato ecclesiastico. Niuna ragione nel potè mai dissuadere in contrario, sicchè datosi con indefessa applicazione alla facoltà teologica, conseguì fra gli applausi della regia università di Torino la laurea dottorale, che per altro iu lni nou fu il termine, ma piuttosto lo stimolo di studi maggiori della storia ecclesiastica, de' santi padri e della sacra elognenza. Ebbe la suo caro maestro il celebratissimo teologo Ghio, ed in suo direttore l'esimio canonico Botto, perfetto esemplare del clero, i quali coltivarono la mente ed il cuore del novello sacerdote, e dal pericolo di certe nuove dottrine lo premunivano gelosamente. Aderendo a' consigli di nomini così rispettevoli, accettò il ministero di vicecurato della parrocchia di Sauta Maria in Torino, il quale uffizio adempì egli con viva sollecitudine. con dotte instruzioni, con dolcezza ed ingenuità in modo, che gli abitanti della cura grandemente lo amarono, e riconoscente memoria conservarono di lui per lango tempo. Iu grandissima riputazione salà in tutta la città, imperocchè il tempo che libero gli rimaneva dai doveri del proprio impiego, sapeva ben egli occupare per li poveri, orfani ed infermi, di qualnoque luogo eglino si fossero. Sostenne l'opera dell'allora nascente società ed ospedale di San Luigi Gonzaga, la quale nel cominciare stava pericolante e vicina a smarrirsi; la raccomandò ai grandi e facoltosi che conosceva, ed in fine la fece sussistere.

Tante e ai pie opere gli meritarono la predilezione dell'arcivescoro, monsignor Burouzo, il quale per aprigli un più vasto campo lo destinò alla raggaradevole parrocchia di Cavorre, nel 4798. Cominolò il governo della cura il diciassette di febbraio, e siccome la ottima fama di sua abilità e di sen virti en precorsa, conò i parrocchiani suoi non si presto il videro, che comineiarono ad amarlo, e non si tosto l'udirono a predicare, che rimasero altamente stupiti e commossi. E per verti non mancavajul veruna parte di erangelico dictiore, profonditi di dottrina, chiarezza nell'ordine, santa unzione nelle parole limpida voce. Mentre tnonava contra il vizio, a animava i virtuosi, non mai stano egli di sermoneggiare, siccome nou mai aunoiati del suo dire gli ascoltanti, perchè l'arte ben sapeva di tenerii sempre attenti con loro piacere.

L'acutezza di suo ingegno, la solidità e purezza di sua dottrina, la maturità di suo giudizio si conobbero particolarmente nelle conferenze ecclesiastiche, le quali in qualità di vicario foranco teneva ai sacerdoti del suo distretto. Lo riguardavano eglino qual era veramente ottimo mesetto di spirito, e sicuro directtore delle coscienze, ed in questa ben meritata estimazione lo tennero ancora gli arcivescori di Torino, monsignori Buronzo, Giacinto della Torre, Colombano Chiaveroti e Luigi Fransoni.

Alla sua Inminosa dottrina corrispondeva il suo esempio e il viver suo religiosissimo, il disinteresse, la fragalità della mensa, il candore dell'animo, il disprezzo di se stesso, lo zelo ardentissimo pel divin culto e pel decoro de' sagri altari. Avendo trovato la chiesa parrocchiale assai deformata e troppo angusta per la popolazione, intraprese coraggiosamente ad ingrandirla, secondandolo i parrocchiani ai quali ne fece la proposta, ed egli con instancabile sollecitudine e con la generosa sua liberalità non sol rinscì a formarla vaga e spaziosa, ma di più la ornò di vasi sacri d'oro e di argento, di ben lavorati marmi e di preziose suppellettili di ogni specie, ed infine di ampi proventi. Si accinse quindi a costrurre una nuova abitazione per sè ed i suoi successori, ne comprò una sdruscita, e la rifece quasi dalle fondamenta, adattata anche per l'ospitalità. Passò più oltre, e considerando che i cappellani campestri ordinariamente sono alloggiati in miserabilissimi tuguri, eresse in alcuni luoghi a proprie spese un'abitazione convenevole, in altri ristaurò quella che vi esisteva, impegnando così quei sacerdoti a permanervi più lungamente, cd ammaestrare i contadini con assidue instruzioni e con l'insegnamento delle prime scuole. Se un cappellano di campagna non dava buon odore di sua condotta, era certo di venir presto espniso dal sno vicariato.

Ebbe i sioi giorni di affizione il parroco Pollani, e furono quelli, ne' quali discacciati i nostri reguanti da Torino per la dominazione francesse, e proclamato un governo che dicevasi democratico, parve ne' primi ami rotto ogni freno alla modestia, data a 'xiziosi ogni licenza, minacciarsi la religione senza difesa. Tristi temple rei costumi si deploravano in quella politica rivoluzione. Adattandosi alle leggi civili l'Ottimo pastore, sosteme intrepidamente le persone religiose, curtara più etadhamente che innami i parrocchimi suoi all'ordino, alla moderazione, ed ammettendo il buon senso e rigettando il pernicioso della voce patriottismo e delle parole espangienza e liberta, raffrenava senza amaro a celo le licenze imporali, calla fratera unione conduceva

gli animi. Neppure in quel tempo rilassato potè vedere in Cavorre pubbliche danze nei di festivi, ne mai un carnovale mascherato de intemperante. Tanto era il credito che davasi alle fervide sue escotazioni, e tanta la bella maniera con cui guadagnavasi il cuor di tutti. Che se tatolta gli vennoro fatte di tristi gravissime offese, nel silenzio soffocò tutte le doglianze, che anzi ricercò di beneficare quei suoi nemici che lo averano oltraggiato con apperti insulti.

Sempre vigilante sopra gli andamenti de' suoi parrocchiani e sempre timoroso di non invigilare abbastanza, non mai assentatosi dalla cura per un sol giorno di riposo o di sollazzo, sempre provvido alla pace delle famiglie e dei matrimoni, al conforto di tutti gli afflitti, all'educazione de' giovanetti, generosissimo co' poveri, particolarmente vergognosi, fondatore di una scuola cristiana e civile all' instituzione delle fanciulle, assiduo nell' orazione in tutte le ore che gli rimanevano libere dalle visite e funzioni pastorali, fedelissimo custode, chierico e sagrestano ancora nelle occorrenze della casa di Dio, vero padre di tutti, il parroco Pollani si andava avvicinando al termine de'giorni suoi, Predicò l'ultima volta, la terza domenica di novembre, che cadde il giorno diciassette, e predicando con voce calda e vecmente, lasciava speranze di lunga vita, ma presto svanirono. Una malattia acutissima d'infiammazione lo sorprese, e presto fece temere e poco dopo disperare di sua guarigione. Non si vide mai un' intiera popolazione così desolata e piangente come quella di Cavorre alla vicina morte del proprio parroco, Egli solo imperturbabile e pieno di fiducia in Dio aspettava il suo termine, per andare al premio del cielo, sol rincrescendogli di non aver tutti raccolti intorno al suo letto i suoi parrocchiani, per lasciar loro gli ultimi ricordi « persuaso che gli « estremi accenti di un amato pastor moribondo, a caratteri indelebili « si sarebbero marcati ed impressi nella mente e nel cnore di essi per « non essere cancellati giammai(1) ». Ma a Dio raccomandando se stesso e questo popolo, spirava il mattino del ventiquattro di novembre, the cadde nell'ultima domenica dono Pentecoste, l'anno 1833.

Il segno delle campane che annunziò il suo passaggio all'altra vita percosse gli animi così fattamente, che non sapevano più ove volgersi:

<sup>(4)</sup> Orazione funcbre a lode di Giuscppe Pollani, gia parroco e vicario foranco di Cavorre, scriita ed ivi recitata dal parroco di Garzigliana, don Giovanni Battista Davino, il 14 gennaio 1854. Pinerolo, tipog. Ghighetti.

moltissimi già atavano raccolti in chiesa all'orazione per lul, altri mesti per la piazza, le donne o per via o in casa seonsolate; all'udire il suono ferale tutti prorappero in alto pianto. Neppure dopo avergii data solennissima sepoltura, coll'intervento di tutti I parroci e sacerdoti circonvicini, potevano cessare le lagrime ed i singhiozzi. Ed aliora avvenne cosa per certo singolarissima, e forse anica nella storia. Da due giorni stava seppellito il parroco Pollani, quando, si alta in tutta la popolazione un gióti inconsolabile: Amora una colta cogliamo vedere il nostro parroco; nè vi fu ragione o maniera di quietare questa voce della radunata moltitudine. Bisognò dunque aprire il sepolero, e lasciar veder di fuori quella fredda speglia, e soddisfare così all'aniversaie desiderio, e dare ampio sfogo al comane dolore.

Di questo avvenimento rimane perpetua ricordanza nell'elegantissima iserizione, apposta sii la tomba del parroco Poliani, e composta dal sommo professore di lingua Ialina nell'università di Torino, Carlo Boncheron, del tenor segnente:

#### JOSEPHYS , POLLIANYS DOMO , CERCENASCO

SAPÍENTIAM IN. AEQVABILITATE. VITAE. ET. DESPICENTIA: RERVM. HIVMANARVM BELIGIONEM. IN. CARITATE. COMVINIS, NATURAE. IN, PRIMIS, POSVIT CVRIAE. PROCVRATIONE. SVSCEPTA. NON. TAM. FORTVNATORVM. DOMOS OVAM. IGNORATA. PAYPRAWM. COENACYLA. OVALSIVIT

UBI . IN . ORBITATIBVS . SOLATIVM . IN . EGESTATE . ET . SOLITVDINE INSPERATAM . OPEM . AFFERRET

VERBIS. EFFICAX. EXEMPLO.EFFICACIOR. SEGNES, AD.VIRTVTEM.EXCITAVIT

DEERRANTES. IN. VIAM. REDVXIT.

IN. CONCIONIBYS. CVM. SCIENTIA. DIVINARYM. LITTERARYM. VALERET. PLVRIMYM

IN CONCIONIBYS . CVM . SCIENTIA DIVINARYM LITTERARYM VALERET PLVRIMYM
POPVLARIS . QVAM . DOCTVS . VIDERI . MALVIT . SVI . LARGITOR

ARDEM. CYRIAE. A. S. CAEPTAM. SVO. SVAPETV. RESTITVIT FEBRUTH. SVEPLECTILE. AVAIT. CONSTITV O. ALIMENYARIO. VECTIGALI LOCVB. PVÉLLIS. INSTITVENDIS. DESIGNAVIT. LETHALI. NORBO-EXTINCTVS ALIIS. SANCTISSINOS. MORES, ALIIS, INVICTAM. LENIT ATEM. ET. CONSILIVE BESIDERARITES. TANTO. MOREORE. DEFLETYS. SET. YOLONES, IN LACEM MAS FEFTSI. ADAPERTO. TYMYLO. BIDYTY. JIM. EXAINIEM. POSTREMO CONTYBER. VOLVERIT. OVER. LYVIN. VIT. PREMETEM. CONTERNIT.

CVRIAE . PRAEFVIT . AN. XXXIV . VIXIT . AN . LXVI . MENS . IV . DIE . II DECESSIT . VIII . KAL . DECEMB . AN . M . DCCC . XXXIII E qui pongo io fine alla Storia della Chiesa di Torino, ben avventurato riputandomi, se coloro che vorranno leggere queste carte, dagli eroici seempi di virità sopra descritti caveranno qualche finglioramento di costume, e qualche forte stimolo sentiranno per adoperarsi nella vigna del Signore, e nell'utilità de' prossimi, principale intendimento di questa qualunque siasi fatica.

FINE



MAG 2008902

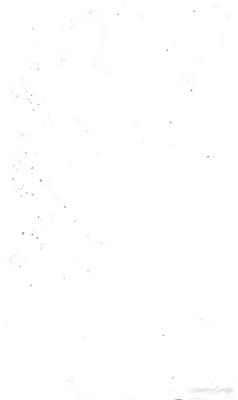

## INDICE

### LIBRO PRIMO

# 3 primi quattro secoli del Cristianesimo

| ,    | Quarte retigione professatumo e popore xum em e cuesto   |     |  |
|------|----------------------------------------------------------|-----|--|
|      | pini prima dell'era cristiana pag.                       | 1   |  |
| п    | Stabilimento e propagazione del santo Vangelo in         |     |  |
|      | Torino                                                   | 2   |  |
| Ш    | Santi martiri torinesi, Solutore, Avventore ed Ottavio » | 8   |  |
| IV_  | Prime chiese di Torino                                   | 10  |  |
| v    | In qual secolo abbia avuto cominciamento l'episcopato    |     |  |
|      | di Torino                                                | 13  |  |
| VI   | Chi sia stato il primo vescovo di Torino, se san Vit-    |     |  |
|      | tore o san Massimo                                       | ivi |  |
| VII  | Quale la forma delle elezioni episcopali »               | 16  |  |
| VIII | Quale l'estensione della diocesi di Torino               | 17  |  |
| 1X   | Diritti e signoria de' vescovi di Torino                 | 18  |  |
| X    | Sinodo provinciale tenuto in Torino circa il 400         | 20  |  |
|      | SECOLO V                                                 |     |  |
|      |                                                          |     |  |
| XI   | San Massimo, tescovo di Torino                           | 24  |  |
| XII  | San Vittore                                              | 33  |  |
|      | SECOLI VI E VII                                          |     |  |
| XIII | Tigridio vescovo di Torino, all'anno 509                 | 39  |  |
| XIV  | Ruffo, circa il 560                                      | 41  |  |
| XV   | Ursicino, nel 579                                        | ivi |  |
| XVI  | Rustico nel 678                                          | 45  |  |
|      |                                                          |     |  |

| 522    | 16.                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|
|        | Appenimenti di religione                                 |
| XVII   | Agilolfo, duca di Torino, avendo sposata la regina       |
|        | Teodolinda, rinunzia all'arianesimo, e fabbrica          |
|        | il duomo di San Giovanni pag. 4                          |
| XVIII  | San Colombano fondatore del monistero di Bobbio,         |
|        | e Giona suo discepolo                                    |
| XIX    | Garibaldo, duca di Torino, ucciso nel duomo di           |
| ,,,,,  | San Giovanni                                             |
|        | SECOLI VIII E IX                                         |
| XX     | Requimiro o Regnimiro, vescovo di Torino nel 780 .       |
| XXI    | Andrea, nel 799                                          |
| XXII   | Claudio Iconoclasta, nell' 820                           |
| XXIII  | Wilelmo o Guglielmo 1, circa l'anno 840                  |
| XXIV"  | Claudio II, nell'873                                     |
| XXV    | Lancio, nell'889                                         |
| XXVI   | Amolone, nell' 899                                       |
| XXVII  | Ariperto 11, duca di Torino e re dei Longobardi,         |
|        | concede a papa Giovanni VII molti poderi nelle           |
|        | Alpi Cozie, e fonda il monistero di Lucedio »            |
| XXVIII | Desiderio, ultimo re de' Longobardi, raduna il suo       |
|        | esercito nella diocesi di Torino per opporsi alla        |
|        | invasione de Francesi, e Carlo Magno supera              |
|        | tutte le forze nemiche, viene a Torino, e s'impa-        |
|        | dronisce dell'Italia                                     |
| XXIX   | Religione, scienze, costumi e disciplina ecclesiastica » |
|        | SECOLI X E XI                                            |
| XXX    | Eginolfo, vescovo di Torino all'anno 901                 |
| XXXI   | Wilelmo o Guglielmo 11 nel 906                           |
| XXXII  | Amalrico, nel 925                                        |

ivi

71

72

75

76

83

84

ivi

XXXIII

XXXIV XXXV

XXXVI<sup>\*</sup>

XXXVII XXXVIII

XXXIX

XL

Amizone, nel 966 .

Gezone, nel 1000 .

Landolfo, nel 1011

Widone o Guidone nel 1038

Cuniberto nel 1046 . . . . . .

Wiberto o Guiberto, intorno al 1092

Mainardo, nel 1099 . . . . .

Wilelmo o Guglielmo III sul finire del 1080 .

## Appenimenti di religione

| XLI    | Invasione de' Saraceni nel Piemonte pag                                                             | z. 85 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLII   | Imonaci della Novalesa fuggiti e stanziati a Torino »                                               | 87    |
| XLIII  | Traslazione del martire san Secondo in Torino . »                                                   | 88    |
| XLIV   | Truslazione delle reliquie di San Valerico                                                          | 90    |
| XLV    | Martirio e traslazione di san Giusto in Susa                                                        | 92    |
| XLVI   | Morte del re Lottario in Torino                                                                     | 94    |
| XLVII  | Adelaide, contessa di Torino e marchesana di Susa »                                                 | 9.5   |
| XLVIII | Osservazioni sopra i secoli x ed x1                                                                 | 101   |
|        | SECOLI XII E XIII                                                                                   |       |
| XLIX   | Guiberto II, rescovo di Torino all' anno 1118                                                       | 107   |
| L      | Bosone, circa l'anno 1120                                                                           | 108   |
| LI     | Arberto, l'anno 1128                                                                                | ivi   |
| LII    | Oberto, nel 1142                                                                                    | 109   |
| LIII   | Carlo 1, nel 1148                                                                                   | ivi   |
| LIV    | Wilelmo o Guglielmo IF, nel 1162                                                                    | 111   |
| LV     | Carlo II, intorno al 1164                                                                           | ivi   |
| LVI    | Milone di Cardano, nel 1170                                                                         | 113   |
| LVII   | Arduino di Valperga, nel 1188                                                                       | 117   |
| LVIII  | Giacomo di Carisio, nel 1206                                                                        | 122   |
| LIX    | Giacomo II; vescovo nel 1227                                                                        | 128   |
| LX     | Ugone di Cagnola, nel 1931                                                                          | 129   |
| LXI    | Giovanni Arborio, nel 1244                                                                          | 131   |
| LXII   | Goffredo di Montanaro, nel 1264                                                                     | 137   |
|        | Appenimenti politico-religiosi                                                                      |       |
| LXIII  | Cenni de' conti di Savoia, e regnatamente del Beato<br>Umberto III, e di Tommaso 1, padre del Beato |       |
|        | Bonifacio                                                                                           | 142   |
| LXIV   | Incoronazione nel duomo di Torino dell'imperatore                                                   |       |
|        | Federico Barbarossa                                                                                 |       |
| LXV    | Il santuario della Consolata                                                                        |       |
| LXVI   | Origine e propagazione de' Valdesi                                                                  |       |
| LXVII  | Chicago aprilate in Torrio, ner secono ani                                                          | 174   |
| LXVIII | Osservazioni istoriche                                                                              | 182   |

|          | SECOLI XIV E XV                                                                                     |      |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| LXIX     | Tedisio vescovo di Torino, all'anno 1300                                                            | pag. | 187 |
| LXX      | Guido II, all' anno 1319                                                                            |      | 192 |
| LXXI     | Tommaso di Savoia, nel 1348                                                                         |      | 193 |
| LXXII    | Bartolomeo, nel 1362                                                                                |      | 197 |
| LXXIII   | Giovanni di Rivalta, nel 1364                                                                       |      | 198 |
| LXXIV    | Aimone di Romagnano, nel 1411                                                                       |      | 204 |
| LXXV     | Ludovico di Romagnano, nel 1438                                                                     | ъ    | 206 |
| LXXVI    | Giovanni di Compeys nel 1469                                                                        |      | 213 |
| LXXVII   | Domenico Della Rovere, cardinale, nel 1482 .                                                        |      | 217 |
|          | Avvenimenti politico-religiosi                                                                      |      |     |
| LXXVIII  | Provvidenze contra gli eretici                                                                      |      | 224 |
| LXXIX    | Cenni de' principi di Acaia                                                                         |      | 229 |
| LXXX     | Fondazione dell'università degli studi in Torino                                                    | 39   | 233 |
| LXXXI    | Il principe Ludovico di Acaia al concilio di<br>Costanza ed accoglimento che fece in Torino         |      |     |
|          | a papa Martino F                                                                                    | 20   | 238 |
| LXXXII   | Amedeo VIII, duca di Savoia, col titolo di papa<br>Felice V                                         |      | 240 |
| LXXXIII  | Miracolo dell'Ostia Eucaristica in Torino                                                           |      | 245 |
| LXXXIV   | Pie confraternite de' Laici                                                                         |      | 249 |
| LXXXV    | Ordinati del consiglio della città di Torino per la<br>riforma de' costumi e per la predicazione di | -    |     |
|          | san Vincenzo Ferrero                                                                                | ъ    | 252 |
|          | LIBRO SECONDO                                                                                       |      |     |
|          | che contiene la serie degli arcivescovi                                                             |      |     |
|          | SECOLI XVI E XVII                                                                                   |      |     |
| LXXXVI   | Giovanni Ludovico Della Rovere, vesc. nel 1501                                                      | ъ    | 258 |
| LXXXVII  | Giovanni Francesco Della Rovere, primo arci-                                                        |      |     |
|          | vescovo nel 1515                                                                                    | 20   | 260 |
| LXXXVIII | Claudio di Seyssel, arcivescovo nel 1517                                                            | 8    | 267 |
| LXXXIX   | Innocenzo cardinale Cibo, arcivescovo nel 1520                                                      | 20   | 276 |
| XC       | Cesare Usdimare Cibo, arcivescovo nel 1549 .                                                        |      | 282 |
| XCI      | Inico Avalos cardinale arcivescoro nel 1563 .                                                       |      | 984 |

Cardinale Vittorio Costa di Arignano, arcivescovo nel 1778

Carlo Buronzo del Signore, arcivescovo nel 1797 .

» 367

CXII

CXIII

| 526     |                                                                            |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| CXIV    | Giacinto Della Torre, arcivescovo nel 1805 . pag.                          | 373 |
| CXV     | Colombano Chiaveroti camaldolese, arcivescovo                              |     |
|         | nel 1818                                                                   | 377 |
| CXVI    | Luigi de' marchesi Fransoni, arcivesc. nel 1832 «                          | 380 |
|         | Avvenimenti di religione                                                   |     |
| CXVII   | Basilica di Soperga                                                        | 381 |
| CXVIII  | Esposizione della SS. Sindone, fatta in Torino<br>nel 1815 da Pio papa VII | 383 |
| CXIX    | Festa della beatificazione del venerab. Sebastiano                         | 000 |
| UALA    | Valfre nel 1835                                                            | 387 |
| CXX     | Il culto religioso dei beati Umberto 111, Bonifacio                        | •   |
|         | arcivescovo di Cantorberi e Ludovica di Savoia,                            |     |
|         | promosso dal re Carlo Alberto, approvato da                                |     |
|         | papa Gregorio XVI, e festeggiato in Torino                                 |     |
|         | nel 1839                                                                   | 390 |
|         | LIBRO TERZO                                                                |     |
| CXXI    | Il capitolo della metropolitana di San Giovanni                            |     |
|         |                                                                            | 405 |
| CXXII   |                                                                            | 415 |
|         | LIBRO QUARTO                                                               |     |
| ANT     | TICHE ABADIE DI MONACI NELLA DIOCESI DI TORINO                             |     |
| CXXIII  | Abadia di San Costanzo del Villaro »                                       | 419 |
| CXXIV   | Monistero di Pagno                                                         | 422 |
| CXXV    | Abadia di Pedona, ossia del borgo di S. Dalmazzo »                         | 423 |
| CXXVI   | Abadia della Novalesa                                                      | 426 |
| CXXVII  | Abadia di San Michele della Chiusa »                                       | 429 |
| CXXVIII | Abadia di San Giusto di Susa                                               | 438 |
| CXXIX   | Abadia di Pulcherada, ossia di San Mauro . »                               | 441 |
| CXXX    | Abadia di San Pietro di Savigliano »                                       | 444 |
| CXXXI   | Abadia de' Santi Solutore, Avventore ed Ottavio                            |     |
|         |                                                                            | 446 |
| CXXXII  |                                                                            | 450 |
| CXXXIII |                                                                            | 451 |
| CXXXIV  | Abadia di Carorre                                                          | 453 |

|            | 921                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|
| CXXXV      | Abadia di Santa Maria di Pinerolo pag. 454           |
| CXXXVI     | Congregazione de' canonici regolari di Olcio o di    |
| unan       | Oulx                                                 |
| CXXXVII    | Abadia di Staffarda 460                              |
| CXXXVIII   | Abadia di Casanova 462                               |
| CXXXIX     | Monisteri di Sacre Vergini in Torino, Caramagna      |
|            | e San Michele della Chiusa 464                       |
| CXL        | Conventi di ordini regolari e congregazioni reli-    |
|            | giose in Torino 469                                  |
| 1          | LIBRO QUINTO                                         |
|            | Libro Quitto                                         |
| PERSONAGGI | INSIGNI PER DIGNITA' ECCLESIASTICA O PER VIRTU' APO- |
| STOLICHE   | CHE NELLA DIOCESI DI TORINO EBBERO LA NASCITA        |
| O LA MO    | RTE                                                  |
| CXLI       | Cardinale Amedeo di Saluzzo 476                      |
| CXLII      | Cardinale Enrico di Susa, detto l'Ostiense 479       |
| CXLIII     | Cardinale Carlo Tommaso di Tournon, legato a         |
|            | Latere, e vicario apostolico alla Cina » 481         |
| CXLIV      | Cardinale Carlo Amedeo delle Lanze 493               |
| CXLV       | Carlo Antonio Vacchetta, della Congregazione         |
|            | della Missione 496                                   |
| CXLVI      | L'abate Ignazio Carrocio Giuniore, canonico          |
|            | preposito della metropolitana 499                    |
| CXLVII     | Don Giuseppe Costa, parroco di Moretta » 502         |
| CXLVIII    | Don Giov. Antonio Genta, parroco di Cantojra » 507   |
| CXLIX      | Padre Giovanni Battista Prever, della Congre-        |
|            | gazione dell' Oratorio 510                           |

Don Giuseppe Pollani, parroco di Cavorre .

CL

514

| c | D | D | Λ | D | T |  |
|---|---|---|---|---|---|--|

### CORREGIONI

| Pagir | 9<br>ivi<br>11<br>22<br>33 | nota<br>• | n° | 5 | Nell'apostolato<br>conservazione<br>tollerandae fortiter<br>anteriore<br>Haciani =================================== | Dell'apostolato<br>conversazione<br>tollerando fortiter,<br>interiore<br>Itaciani<br>Enno- |
|-------|----------------------------|-----------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |           |    |   |                                                                                                                      |                                                                                            |



